

2-2-35 VolI



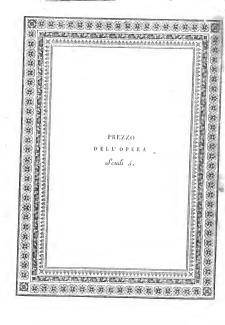

2, 2, 35

127. H-1-



DA PALESTRINA
PRINCIPE DELLA MUSICA
PRINCIPE DELLA MUSICA
PRINCIPE DELLA MUSICA

# MEMORIE STORICO - GRITICHE

DELLA VITA

# E DELLE OPERE

# GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA

CAPPELLANO CANTORE, E QUINDI COMPOSITORE DELLA
CAPPELLA PONTIFICIA, MAESTRO DI CAPPELLA DELLE BASILICHE
VATICANA, LATERANENSE, E LIBERIANA

IL PRINCIPE DELLA MUSICA

COMPILATE

#### DA GIUSEPPE BAINI

DELLI STEER CAPPELLA POSTERCIA

Laudemus viros gloriosos, et parentes nastros in generatione su. In peritin sua requirentes modos musicos-Eccussiantes 45, v. 1. 5.

Vol. 1.



ROMA

DALLA SOCIETA TIPOGRAFICA
1828

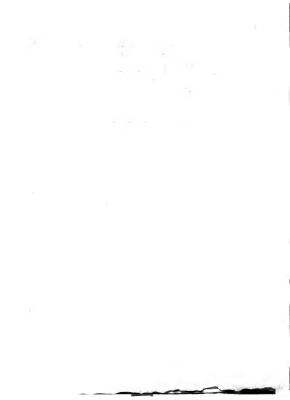

# DEIPARAE VIRGINI MARIAE

SINE LABE CONCEPTAE

# IOSEPHVS BAINIVS

QVIDQVID ID EST OPERIS

DICAT ET CONSECRAT



# PROEMIO

Sono presso a tre secoli, dacchè la fama istancabilmente con meritati elogi esalta in tutta Europa le ammirabili opere musicali di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Scrittori italiani, scrittori d'oltremare, scrittori d'oltramonti hanno con degni encomi accresciuto lustro alla gloria del suo nome; e la comune convenzione è giunta per di lui osseguio a denominare antonomasticamente musica alla Palestrina il genere di musica da esso perfezionato. Non v'ha però un solo autore, che di proposito conti le memorie almen le più interessanti della preziosa vita di lui; e che additi il vero numero e l'intrinseco merito delle musicali sue opere. Grandi, sì, furono i pregi nella composizione musicale del patrizio Benedetto Marcello; non ebbe però egli fortuna minore nell'aurea penna del dottissimo Barnabita P. D. Giovenale Sacchi, che ne scrisse la vita. L'eleganti produzioni del Sacchini furono illustrate dall'eleganza dell'elogio tessutogli con le memorie della sua vita dal maestro Piccini. La gloria di Giuseppe Haydn si estese viemaggiormente per le Haydine del Carpani: Giorgio Hendel andrà mai sempre fastoso per le diligentissime cure

che di lui si prese il Dottor Burney: anche Giovanni Adolfo Hasse, ed il P. Gio. Battista Martini min. conventuale ebbero a loro pro, quegli Francesco Salesio Kandler, e questi il P. Guglielmo della Valle, che ne pubblicarono le notizie biografiche: e per tacer di tanti altri, il Monaco Guido d'Arezzo, che con le sue invenzioni divenne il padre della musica, era giaciuto in vero per varii secoli in una totale dimenticanza; gli studi però di Luigi Angeloni gli han reso a nostri di e vita, e fama, ed eterno nome. Giovanni Pierluigi sopra tutti famoso, il genio immensamente più vasto, più sublime, più inesauribile di quanti mai furono e saranno compositori di musica; cui quest'arte bella fra le arti belle deve il suo compimento, la sua perfezione, ed il rilievo dello stesso vero suo bello, dovrà contentarsi di essere stato encomiato in succinti articoli, in brevi cenni, e tutto al più di avere dopo quasi tre secoli trovate a suo pro le ignobili cure di un oscurissimo scrittorello qual' io mi souo? Se v'ha emulazione in Italia, io intendo di provocarla con questo scritto, perchè la fama del principe della musica non iscemi per me, ma rinvigorisca per le dotte ricerche di alcun famoso scrittore; onde, esposta nel suo vero lume e la gloria delle azioni del Pierluigi a favor della musica, ed il merito delle sue opere, serbisi alla nostra Italia quel vanto di primazia musicale, che nel secolo di Leone le raffermò Giovanni inalterabilmente per le future età co' suoi impareggiabili talenti.

Aggregato fin da' più verdi anni nel collegio dei cappellani cantori apostolici io mi sentiva ricercare tutto internamente e commuovere dalle fine bellezze delle composizioni del Pierluigi, che in ogni solennità si eseguiscono nella cappella papale dai menzionati cantori dinanzi al Sommo Pontefice: onde preso da giovanile entusiasmo mi posi a raccorre quante più potei opere di quel sommo compositore, affin di bearmene a mio talento. Roma non fu sufficiente a compiere le mie brame; e con grandissimo stento, e con indicibili spese ragunai finalmente da tutta Italia i venticinque volumi delle opere fatte imprimere da Giovanni, ed i sette volumi con altre spezzature delle sue opere postume. Intanto il dovizioso archivio della nostra cappella apostolica, di cui mi furono affidate le chiavi, gli archivii delle basiliche, e biblioteche pubbliche e private di Roma, che tutte diligentissimamente consultai, mi fornirono non solo di una quantità prodigiosa di opere inedite; ma eziandio di moltissime notizie originali, veridiche, incontrastabili della vita civile ed artistica del medesimo Giovanni. En allora ch' io mi vidi ricco di materiali atti a formar la serie cronologica non interrotta della vita preziosa di questo istancabile Omero della musica, in contrapposizione delle ridicolose ciance scritte ne brevi cenni de'di lui elogi; ed atti insieme ad indicare il vero numero, ed a precisare l'intrinseco merito delle opere veramente belle e sublimi, per le quali questo genio senza pari elevò l'arte e la scienza musicale al più alto grado della perfezione. Quindi io mutai consiglio, e mi approfittai da senno de travagli e delle spese profuse da scherzo: mi risolsi di far pubblico ciò che aveva riunito per mia privata istruzione, e mi determinai di avventurare il presente lavoro, tessendolo quasi interamente di notizie inedite, e comunemente non conosciute; lavoro che sottopongo alla saviezza e benignità de'lettori, i quali sapendo a prova quanto costi în un' opera nuova il raccogliere le notizie, disporle opportunamente, e farle gustar con piacere, si degneranno, siccome confido, di applicare alla mia insufficienza quel d'Ovidio: In magnis et voluisse sat est.

Nel tessere queste memorie ho seguito la ragion cronologica, perchè la più adatta in fatto di vite e più confermata dall'uso, e perchè reca di per se molta luce anche alle opere; trattandosi di un uomo che va passo passo elevando alla perfezion la sua arte. A compimento poi dell'opera nel fine del Cap. XI., e nel Cap. XII. della terza ed ultima Sezione si sono epilogate in due sommarii, quasi in due quadri, le notizie storiche di tutto ciò ch' è stato diffusamente trattato. Nel primo epilogo si è ristretta la serie cronologica della vita, e delle opere impresse, postume ed inedite di Giovanni: nel secondo epilogo dopo la indicazione dei progressi della musica figurata dal suo risorgimento fino al Pierluigi, si è mostrato ch'egli come sommo artista, perchè artista filosofo, dallo stato imperfetto in cui trovolla di povera arte, la innalzò per varii gradi fino alla perfezione completa di nobile scienza nella imitazione verace della natura.

Non mi sono lasciato in tutta l'opera fuggir di mano occasione alcuna per appagare la curiosità di ogni maniera di lettori. Quindi è che se ho esteso talvolta abbondantemente le note; ovvero, se a taluno sembrasse soverchiamente prolisso il Cap. IX. della Sex. II. ove si dimo-

stra contro l'Autor del Giornale de Letterati stampato in Roma il 1753., che Giovanni Pierluigi potè sibbene essere eletto compositore, non mai maestro della cappella apostolica; e il cap. 11. della stessa sez. in cui si prova coutro il Bettinelli che la musica è un'arte fissa, la quale per il genio de compositori può in ogni genere formare produzioni veramente belle e sublimi, come il Pierluigi le formò nel genere osservato di pratica antica: e così il cap. 2. della sez. 3. ove si tesse la serie genealogica di tutti i più valorosi discepoli della scuola romana aperta da Gio. Maria Nanini sotto la direzione del Pierluigi: ed in fine il cap. 8. della medesima 3. sez, ove s'indica lo stato materiale della basilica vaticana, affine di precisare il luogo della sepoltura del Pierluigi; se a taluuo dico, sembrassero o le note, o le menzionate disamine soverchiamente prolisse, egli può abbreviarle a suo piacimento, avendo io amato meglio di essere accusato come troppo esatto e diligente, di quello che tirarmi addosso la critica di superficiale e digiuno.

Dopo il frontespizio si è posta la figura di Giovanni il Giovanni di Giovanni

VOLUME I.

Giulio Schnorr di Carolsfeld nato in Lipsia, ora stabilito in Monaco: lo stesso Sig. Schnorr riuni il disegno compito, e sopra questo fu lavorato il Rame dal Sig. S. F. Amsler Svizzero, forse il primo in Europa nel suo genere di riprodurre i disegui nella bella maniera di Marc'Antonio. La mia gratitudine doveva palesare al pubblico le cure gentili dei menzionati Signori, e la generosità del Donatore.

Il cielo voglia, che le mie fatiche per ultimare, e pubblicare queste memorie accendano nel cuore dei compositori di musica il desiderio di vedere auche le opere originali del Pierluigi tanto impresse che inedite, le quali ho io tutte spartite di mio pugno, e ridotte dai caratteri antichi senza divisione di battute, alla nota moderna con le sue divisioni, per darne, se a Dio piacerà, una edizione completa, onde la musica ecclesiastica destinata al gran fine di prestare il dovuto culto all' Essere supremo, e di riconcentrare il cuor degli uomini alla divota pietà, si spogli una volta delle maniere teatrali, che tauto male se le confanno, e sull'esempio della musica prenestina torni ad essere degna della casa dell'orazione.

# DELLA VITA E DELLE OPERE

n ı

## GIOVANNI PIERLUIGI

DA PALESTRINA

SEZIONE PRIMA

#### CAPITOLO I.

Della patria, e condizione di Giovanni.

Palestrina città nella campagna di Roma, e quinta sede de' cardinali vescovi suburbicarii, giacente entro i limiti del prisco Lazio sopra una filda degli Appenoini, alla distanza di Roma dal canto orientale di mi-glia ventitre (1), città sempre graditistima a' romani pel suo vago propetto, e dilettevole soggiorno, fu Pavventurata patria di Giovanni Pierlusigi il principe della musica. Ogni maniera di scrittori lo afferma. Il Pierluigi medesimo nelle sue opere si denomina Joannez Petrus Aloyrius Prenentinus; e nel dedicare a Giulio Cesare Colonna allora principe

<sup>(1)</sup> La cità volgarmente detta er Pelletrina, er Pilletrina, ma più commensarie Paletrina ricidita ad la principe Senino Colona I tomo (18a sulle rinite dell'astica Prenote glia atterrita nel 1398 e monranente distrutta nel 1436, checchà ne dia Strabane (Gogr. Lib. 5.) tanto per la Tavola Prentiguerian, e per l'itierretrio di Angusto, quanto per la minar persa in occasiona del giulto del 1375 devidre del positive Descendento XIV. distra da Roma miglia ventive. P. Storia di Palestrina città del prise Lazio servitta da Lomando Cosconi Feta. di Montatto illustrate con ant. territ. e notit. Jinava innel. Lib. 1. cap. 1. pag. 2 j. 3. Lib. 4. cap. 4. pag. 375 cap. 5. pag. 30 s ; op. 6. pag. 317.

di Palestrina il secondo Libro di Madrigali a quattro voci gli dice: per natura vivo fedelissimo vassallo di Vostra Eccellenza Illustrissima, e per elezione devolissimo Servidor di Lei; e così i sottoscrive: Di Vostra Eccellenza Illustrissima fedelissimo vassallo et humilissimo servitore.

Come si chiamassero i di lni genitori mi è ignoto. Sembra ch'eglino fossero di basa condizione: nacque Giovanni in Palestrina d'amie lignaggio, così asseriseo Cturio Pitoni (20): ci altrest poveri di beni di fortuna per sentimento di Andrea Adami (3). Certo è, siccome vedrassi in progresso, che Giovanni visse quanto amico alle Muse, altrettanto inviso a Pluto.

Dal ceasuale MS. della cappella Giulia esistente nell'archivio della basilica vaticana (s) si ricava che Giovanni obbe un firatelo per nome Bernardino. Eccone le parole: Decembre 1554. Io Giovanni Belardino fratello di Messer Giovan Pierluigi ho ricevuto a bon conto sopra il mese di Decembre scudi tre di moneta.

### CAPITOLO II.

#### Dell' anno in cui nacque Giovanni.

Per accertarsi dell'anno in cui nacque Giovanni Pierluigi converrebbe poter consultare gli archivii della città di Palestrina. Le devastazioni però e massime gl<sup>o</sup> incendii suscitati dal barbaro furore dei soldati spagnuoli, e

<sup>(</sup>a) Notizia de contrappuntisti, e compositori di musica dagli anni dell'era cristiana 1000. fino al 1700. Opera divisa in FII. pari di Giuseppe Ottavio Pitoni meetro della basilica vaticana, Inedite. L'originale MS, trovasi nell'archivio della lod. basilica. F. Par. F. Giovan Pierlaigi Presentiso.

<sup>(3)</sup> Osservazioni per ben regulare il coro della capp. pontificia fatte da Andrea Adami da Bolsena pag. 170.

<sup>(4)</sup> Molte volte mi occorrera di citare i libri censuali MS. della esppella Giulia, che si è compineiro di montrarmi il gentilissimo Sig. D. Giuseppe Guorrigi archivista della basili, vatic. Il lettore se sappia buon grado alla facile compiccuna di sessi achivista, ed io glie ne resulo doveronamente anche in incritto i mici ringraziamenti.

tedeschi invasori della provincia della campagna di Roma, sotto il comando del Duca D'Alba Luogotenente di Filippo II. re cattolico nel pontificato di Paolo IV. P'anno 1557., ne impossibilitano affatto da questo canto la rinsoita; essendo stati in quell'epoca ridotti in cenere anche gli archivi di Palestrina (5).

Volendo poi rimontare all'epoca sicura della nascita di Giovanni col mezzo della notizia degli anni ch' ei visse, e dell'epoca in cui mori non convengono le memorie nè nell'uno, nè nell'altro dei due articoli. Se si dovesse credere al Torrigio (6) ed a Leonardo Cecconi (7) Gio-anni visse essantacinque anni, e mori nel 1593; dunque sarchbe nato il 1598. Se fosse sicura la testimonianza di Andrea Adami (8), Giovanni nell'anno 1593 aveva anni trentatrè, e mori di anni sessantacinque nel 1594; onde sarebbe nato nel 1599. Se i potesse deferire all'autorità dell'antica iscrizione (9) posta sopra il ritratto del Pierduigi esistente nell'archivio della cappella pontificia al Quirinale, visse Giovanni quasi ottanta anni, vixti prope octogenarius, e morì li 10. Febbrajo del 1594, edil principio del 1514; ed il principio de

Io però sono d'avviso che Giovanni nascesse indubitatamente il 1524, e lo rilevo da due incontrastabili monumenti. Igino figlio di Gio-

- (5) Cecconi Stor. di Palestrina Lib. 4. cap. 7. pag. 334; Andrea Adami Osserv. per ben reg. il coro della Capp. Pont. pag. 170.
- (6) Le sacre Grotte Vanicane di Franc, Maria Torrigio par. 2. cap. 2. pag. 166.
- (7) Cecconi Stor. di Palestrina Lib. 4. cap. 7. pag. 344.
- (8) Adami Osserv. per ben regolare il coro della Capp. Pont. pag. 172, 173.
- (a) Nell'archivio maicale dei cappellani castori positificii d'Quirinale "h si il ritrati ofi Giovanni Principi opera di hosso mano del socio pris copia correira itegge in una cartella ben antica la seguente incrinicese: Joannes Patrus Aleprina Pramenta municae princepa, sub Julio III. prisu cantor, moz sub Pio IF. modulator postificasi, lateranae, et liberianae, demans his vaticanae buillosae cappellas magitor. Obiti tri. Jau Februarii sociore, viciri prope cotogonarius synultas est sub accellos costicoso Si. Simonii et Judas. Anche cella bibliotese della Eccelli. casa Enterini vi coso dea trivati dal Pierluigi sel ano ve n'ha nel sustiario dei castori della hasilita vaticana.

vanni compì, pochi giorni dopo la morte del padre, l'edizione del tomo settimo delle messe glia intrapresa dal medesimo (V. sez. 3. cap. 9.) e dedicandola al Pontefice Clemente VIII. saserioce che il suo padre era vissuto quasi settant' anni i Joannes Petraloyzius pater meus septuamita fere viuta sua enano in Dei lauditus componendir consumens etc. Che poi Giovanni passasse agli eterni riposi non il 1593, come pretendono il Torrigio ed il Cecconi , e non il di 10. ebbersio come vuolsi enlla sopracitati sicrizione, ma la mattina dio z. ebbersio come vuolsi elia optica indivistato per le notizie del diario della cappella pontificia di quello stesso anno, come vedrassi a suo luogo (10). Dunque Giovanni dovette na secre o nell'estate o nell'autunno del 1594, suno memorabile si palestrinesi per la crudrle pestilenza che ne' mesi di Settembre, Ottobre, e Novembre infecin nella desolata città (11).

#### CAPITOLO III.

Perché, e quando venne Giovanni a Roma; e come vi si fermò allo studio della musica.

Venne in quest'anno 1540 in circa a studiare musica in Roma un nostro cittudino chiamato Giovanni Pierluigi, così Pietrantonio Petrini (12). Rimane però a suo carico Pappoggio di cotal notizia:

Ottavio Pitoni, e Leonardo Cecconi sono d'avviso, che nn aneddo fortuito desse alla musica il Pierluigi. Con Poccasione, che Giooanni veniva spesso da Palestrina a Roma, così il Pitoni (33), ove
per istrada verso S. Maria Maggiore cantava (14) secondo Puso de'

- (10) V. Sez. 3 cap. 8.
- (11) Cecconi Stor. di Palestrina Lib. 4. cap. 6. pag. 319.
- (12) Memorie prenestine disposte in forma di annali da Pietrantonio Petrini. An. di Cristo 1540, pag. 207.
- (13) Notizie MS. de' Contrappuntisti di Giuseppe Ottavio Pitoni Par. r. Gio. Pierluigi prenestino.
- (14) Da questo racconto del Pitoni si potrebbe dedurre, che Giovanni fosse figlio di alcuno di que contadini palestrinosi, che sogliono venire al mercato, ed alla piazza

giovanetti, ed inteso dal maestro di Cappella di S. Maria Maggiore, e d assai piacitato nel modo del canto, e nella voce fu prusto la sua disciplina. Leonardo Cecconi (15) senza caricarsi punto del 
luogo ove aceadde l'aneddoto, racconta che essendo Giovanni fanciulo, 
e trovandosi un giorno presente ad un concerto musicale fu osservato 
dal Maestro di Cappella, che accompagnava con ammirabile conformità la cadenza delle note col moto della testa; e fattolo a se venire 
si pose ad istruirlo con tale profito, che in breve ottenne il principato 
in questa professione. Questi due racconti, che in fondo molto si avvicinano, essendo nati sotto la penna de' due citati scrittori alueno un
secolo e mezzo dopo il Pierluigi, ne lasciano nel massimo dubbos

Se a me aucora è lecito di congetturare, diviso piuttosto, che i genitori del fanciullo Pierluigi, avvedendosi dello sviloppo de' di lui singolari talenti ricercassero il parere di alcuna saggia persona di Palestrina, e che ne avessero quel consiglio, che dette a Lupo M. Valerio Marziale (16).

Cui credas, Lupe, filium magistro
Quaeris sollicitus diu, rogasque.

Artes discere vult pecuniosas?
Fac discat citharoedus aut choraules.

Consiglio non dispregevole anche al tempo di Giovanni, in cui li compositori ed i cantori trovavano nelle Corti d'Italia favorevolissima accoglienza. Milano invitavagli a completare i suoi trenta Cantori, quasi con lo stesso appuntamento di ceuto ducati al mese (17) siccome erano

di Roma con i prodotti delle loro terre, i quali entrando per Porta Maggiore sogliono pasare innanti alla besilica di S. Maria Maggiore, e scendono quiodi per la via di S. M. Maggiore detta volgarmente la recua, e respettiammente la adita di S. M. Maggiore, che conduce diritto a S. Lorenzo in Pania Perna, a S. Agua, a Sa. Domenico e Sino, e.c.

<sup>(15)</sup> Cecconi Stor. di Palestrina Lib. 4. cap. 7. pag. 344.

<sup>(16)</sup> Epigramm. Lib. 5. Epigr. 51.

<sup>(17)</sup> Bernardino Corio Storia di Milano serive : Il Duca Galeatso stipendiava da

stati dati dal Duca Galeazzo al cantore nominato Cordiero. Firenze invitavagli, offrendo le grosse mercedi date a Jusquin del Prato, a Giacomo Obrecht, ad Erico Isasa, ad Alessandro Agricola, ed a D. Pietro. Aron, i quali contemporaneamente trovaronsi ai servigi di Lorenzo il Magnifico (18). Con simili ampie promesse invitavangli i Duchi D' Este di Ferrati, i Marchesi Gonzaga di Mastova; il Duca di Swoja Carlo III. (19) la Repubblica di Venezia, e per tacere di tutti gli altri principi italiani, molto più i Sommi Pontefici, conferendo prodigamente a ciascun cappellono cantore della cappella apostolica canonicati, dignità e prebende pinguisime (20). Animati pertanto i poveri genitori del fanciullo Pierbende pinguisime (20). Animati pertanto i poveri genitori del fanciullo Pierbende pinguisime (20). Animati pertanto i poveri genitori del fanciullo Pierbende pinguisime (20). Animati pertanto i poveri genitori del fanciullo Pierbende pinguisime (20). Animati pertanto i poveri genitori del fanciullo Pierbende pinguisime (20). Animati pertanto i poveri genitori del fanciullo Pierbende pinguisime (20). Animati pertanto i poveri genitori del fanciullo Pierbende pinguisime (20). Animati pertanto i poveri genitori del fanciullo Pierbende pinguisime (20). Animati pertanto i poveri genitori del fanciullo Pierbende pinguisime (20). Animati pertanto i poveri genitori del fanciullo Pierbende pinguisime (20). Animati pertanto i poveri genitori del fanciullo Pierbende pinguisime (20). Animati pertanto i poveri genitori del fanciul priese del fancio del fancio pierbende pinguisime (20). Animati pertanto i poveri genitori del fanciul priese del fancio pierbende pinguisime (20). Animati pertanto i poveri genitori del fanciul priese del fancio pierbende pie

trenta musici oltramontani con grosse mercedi. Uno di essi nominato cordiero ne aveva cento ducati al mese: gran somma in que' tempi .

(18) D. Pietro Aron De instit. Harmonic. Csp. 16. Summos in arte viros imitati, praccipue vero Josquinum, Obrecht, Isaac, et Agricolam, quibuscum mihi Florentine familiaritas, et consectudo summa fuit.

(19) Veggati la dedica al Duca di Savoja Carlo III. del Graduale stampato a uso del coro in Torino sell'asso 1514. da Galestao, e Fistro Paolo Porro fratelli stampatori.

(20) Possono vederal le bolle dirette si cappellani cassi della cappella apostolica esistenti ia pergamena bollata nell'archirio della cappella, di

Eugenio IV. del 1. Fehbr. 1443. Calisto III. del 1. Ging., e de' 16. Decemb. 1456.

Pio II. de' 27. Marzo 1450-

Sisto IV. de' 20. Giug. 1473; de' 2. Genn. 1476; de' 16. Apr. 1480; e de' 3. Giug. 1483.

Innocenzo VIII. de' 20. Sett. 1486; de' 4. Ottob. 1488; e 20. Lug. 1492.

Alessandro VI. de' 31. Lug. 1498. Giulio II. del 27. Novem. 1507.

Giulio II. del 27. Novem. 1507. Leone X. Breve de' 30. Lug. 1515, Moto proprio del 1. Novem. 1518. Clemente VII. de' 2 Giug., e 1. Novem. 1525; del 27. Magg. 1529; e del 13. Set-

temb. 1530.

Paolo III. del 26. Settem. 1536. ec.

i fanciulii destinati al servigio di qualche basilica, ove cotali giovanetti erano mantenuti, ed strutti und catoto e nella grammatica (13); onde all'occasione di tale impiego Giovanni necessariamente avrà dovuto attendere ai primi elementi del contrappunto, cognizione indispensabile per gli esecutori di quella stagione, e di quella maniera di canto (20); e così seguendo l'inclinazione naturale del suo genio tutto musica, dedicossi intieramente, e con tanto protto allo studio della composizione.

#### CAPITOLO IV.

Si cerca chi fosse il maestro di musica di Giovanni: si accennano i maestri oltremontani che di quel tempo fiorivano in Roma.

Per quanto il risorgimento della musica in Italia debbasi attribuire alle cure degl'Italiani medesimi, come di Anselmo da Parma, di Marchetto e di Prosadocimo, di Beldomando o Beldomandi Padovani, di Fisifo o Filippo di Caserta, di Paolo di Forenza, di Franchino Gafurio Lodigiano, di Giovanni Spatario Bolognese, e di tanti altri meritevoli di gloriosa ricordanza: pur è da confessare, che non poco vi contribuirono anche gli oltramontani, e massime i Finaminighi (23), i quali e per numero e per valore riscon-

- (21) Vadl li segg. Cap. 17. e r.
- (23) Nelle cappelle apontelles fes la litre d'Italia per asticiairem immemorabile contannan a écone ribressi delle continuania di esse appella rimorate da Paolo 111.
  Famos 15(5, 1 movi candidati servano sempre dorsto subito Tenune modo del contrapunato. Primo considerandum est, si conter examinandus habena bonam se perfectum yoccos. Secundo is cantel forme camma figuratum. Terri si cantest infériente contrarrestresse, Quarto-si cantest forme contant plasum. V. Martino Gerbert Scriptor. Ecclus. de muitas cares T. 3. pp. 383-.
- (3) Lobovico Guiciardolio Descritione di sast I passi Sassi 195. 4s. Quanti (I firminighi) non i vori massiri della muite, et qualit, che l'hanno restavata et ridotta a perfetione, perchi l'hanno tanto propria et naturale, che uomini et donno antann naturalmente a miura con guardinima grazia, em elodia, nodo sovendo prò congiunto l'arte alla natura, fonno et di voue, et di tuti gli tramenti quello proven, et montio, e che vi evale, et ade, talchi en tre verous aurepe per tutte le certif.

FOLUME I.

sero in Italia il vanto sopra gli spagnnoli, ed i francesi, che faticavano alla stessa impresa. Le più famose cappelle d'Italia sul principio del secolo XVI. averano maestri fiasuminghi, e quasi tutti cantori oltramontani. Uno solo contavasi in Roma nella cappella spostolica Costanzo Festa romano (24) che restouteva i meritati elogi, e che con varii tratti gran-

deprincipi cristiani. Di questa nazione, ragionando de tempi più moderni, forono Gioconni del Tottore di Novelle, Assonsino di Pera, Orberto, Uniegone, Riccisfort, Adriano Willaret, Giovanni Monton, Verdete, Gomborto, Luqua Lapi, Corequillon, Ciementa non pupe, a Cornetio Cantis, i quali attinono menti: ed ipresente visuono Ciprison di Rore, Gian te Cació, Filippo de Monti, Orlando del Lanus, Manciouri, Jaquaho Baston, Cristiano Hollando, Giaches di West, Bommarche, Soverino Cornetto, Piero de Hot, Gharracho di Tornous, Haberto Visionani, Gioches di Berches vision di America. Antres Pevermage, et Cornelio Ferlosh, et molti del: tasti massiri di munica celeberrimi, et gravici con omore et gradi la per il mondo.

(24) Costanzo Festa fu aggregato nel collegio da cappellani cantori poutificii l'anno 1517 . mort li 10. di Aprile 1545, a fu sepolto nell'antica chiesa di S. Maria in Transpontina, la quala ara situata ove in oggi sono li fossi di castel S. Angelo. Nel diario MS. della capp. pont. dell'anno stesso 1545. compilato da Gio. Francesco Felice si legge. Die 10. Aprilis. Eodem die Constantius Pesta musicus excellentissimus, et cantor egregius vita functus est : et sepultus in Ecclesia Transpontina; cujus funeri ( cioù al Libera me Domine, giusta la costumanza di que'tempi ) R. D. Episcopus Assisii magister capellae cum cantoribus omnibus interfuit, et Sacrista. Fu il Fasta molto ledate da D. Pietro Aron nel Lucidario di musica. Le sue opere per la maggior parte rimangono tuttora inadite nell'archivio della capp. pontificia : parte se ne conserservano in un libro MS. della basilica vaticana; a parte farono stampate in Fossombrone nella raccolta della corona l'an. 1519; nalla raccolta del Fiore l'an, 1539, in Penezia da Girolamo Scoto l'an. 1543; nella raccolta intitolata: Mottecta trium vocum a pluribus auctoribus composita, quorum nomina sunt Jachettus, Moroles, Constantius Festa, et Adrianus Willaert; nella raccolta dello stesso Scoto l'an. 1554. ov' è chiamato Costanzo Festa già maestro di cappella e di musica in Roma. I suoi madrigali turono impressi da Antonio Gardano in Venezia l'an. 1557; ed il Doni seniore nella libreria pag. 84. a terg. cita fra i libri atampati di sua pertinanza : Li Tarzi , et Duo di Costanzo Festa. ( V. sache la Nota 320 ) . Merita di essere riferito l'elogio cha tesse al Festa il dottor Carlo Burney. A General History of Music, from the taearliest ages to the present period. To. 3. pag. 244. a 246. laddove chiude la atoria della diverse scuole d'Italia: But besides the works of such musicians as have been clarsed under the several Schools of Italy, there are many excellent productions of this high period, preserved in the collections of the curious, by Italian composers, the

diosi gittava senza avvedersene le fondamenta di una nuova scnola atta fra non molto ad abbattere per altrui opera le maniere povere, scarme, ed insieme troppo studiosamente accozzate de'molti suoi competitori oltramontani.

Gillo II. Pontefice di S. M. conoscendo la irregolarità di questa invasione di musici stranieri (25) e gindicando che non vi si sarebbe potuto rimediare se non con aprire finalmente in Roma alenna scuola di musica, eresse e dotò di buone rendite la cappella musicale nella hasilica vaticana con una costituzione data li 19. Febbraio 1513. e volle che nella nuova cappella detta. Giulia vi fosereo oltre dodici cantori

particular place of whom birth and residence has not been recorded; emong these three is one who, for his ghibin and shilling; is well deserves a place in every of Masic this is contrastructure exert. In the third book of obtained it madrigate, protected of Federa 151, there are also serves compositions by Cattaines Pietra, in which more rhythm, grace, and facility appear, than in any production of his contemporarie, that I have seen. Indeed, he seems to have been the most able contraguantic of Italy during this early period: . . The preceding most (Quem pulca a unice me) for three votices, princide in 1513 is, in the charck page of the time, a model of elegence, implicitly, and pure harmony; the subjects of initiation are as modern, and the parts ing a well, as if it was a production of the person tensor. I could not resist the pleasure of soring his whole fair book of three-part medrigat! (Massive of the count of all in the second edition princide of Ferries 1550-for I, was attentional, as well as a delighted, to find compositions to much more clear, require, phrasely, and was mobile small, than I expected, than I expected.

(35) Già trensazi enni in distro il Pontifico Sino IV. aveve con una bolla del 1, comojo 1,80. Act il permeno al capitolo visicano di prendreno i arregiti dei con dicci castori, afin di rendrere, comi el si esprene, il efficiatara della basilica simile a qualle della capitale possiticia. Il descrimiera insili indiabilitori in divisiti el divina non salom orationibus, and etiam canticis veneranda inte Capitale dictas basilicas e cident tenore si australiata consessima licentami, es finalitata depatandi, et contendi in prosfista basilica decen entire pre tempore, idensese su avevinedam actu licidem circu missas et alla divina officia in canta et allas insta ordinen capitale podati il apostici (Ballestim Nestan. To. 2, pp. 200. 20, 20). Il opisio però trevando solo castori oleramonami, i quali presendrano vistosimiem mensultis non derette cararasi gras fatud ci coal permeser e la ballestic continuò a della ri capolinai esestrotti ila lesso gragorimo, e dal falso-bordone: coale fa l'aspo che Giulio II. aggiliogene alla permissiona il consundo interne, e le resulle.

anche dodici scolari o fanciulli i quali istruiti da due maestri uno di musica, l'altro di grammatica servissero quivi alla ufficiatura quotidiana; e divenuti in progresso valenti professori potessero in luogo degli oltramontani essere aggregati nella cappella apostolica (26).

Le provide cure di Giulio II. sebbene giustissime, erano troppo soggette ad esser deluse da chi doveva cercare di perpetuarsi e fama e lucro. Di fatti nel 1540, ventotto anni dopo la data della costituzione di Giulio II, epoca, siccome abbiamo di sopra veduto, in cui venne poco appresso il giovinetto Pierluigi a studiare in Roma la musica, tranne Costanzo Festa già vecchio, Giovanni Contini Bresciano giovanetto immaturo, ed un precettore di qualche nome Domenico Ferrabosco, tutti gli altri i più famosi maestri e compositori della città erano oltramontani. Giovanni Scribano Spagnuolo decano della cappella pontificia, Cristofano Morales di Siviglia, Bartolomeo Scobedo di Zamora nel regno di Leone, Leonardo Barrè di Limoges, Ghisilino D'Ankerts di Tholen nella provincia di Zelanda, Giovanni Mont d'Aquisgrana, Antonio Lohial di Normaudia, Carlo d'Argentil, Giacomo Arkadelt, e Giovanni Le Cont Fiamminghi, tutti eccellenti cantori della cappella apostolica, e famosissimi compositori di opere in istampa (27) un cotal D. Vincenzo Portoghese, Giachetto di Berckem vicino d'Anversa, Francesco Roussel Francese, e per tacere di tanti altri Claudio Goudimel per alcuni Fiannningo, per altri Francese (28).

(4) In diese Cappella (Ballicar Valicaux) in himecations Nativitati B. Maria qua Jalia menegantri dealectrin sia castere, et stellam telatera, sei che magistri, miss nusicae, alter grammatines, sei ex hajamedi cantorum collegio, organismo pratical positi (notiti al dyma conserventum castere see Gallicarum et Himpaniarum partibu accentri (notiti di più), van nulli fere in urbe ad di apti educente, cano qua fueri a, phosenii positi. Ballor: Valic Te. s. pp. 34 decente, cano qua fueri a, phosenii positi. Ballor: Valic Te. s. pp. 34 decente.

(27) Le opere de mensionni eccellenti compositori possono valerti citare salla Bibioco di Dani seniore: salle Memorie MS. de Contrappunatiri di Osaviro Pitoni sulla storia generale della manien del dottor Carlo Bermey Tom. 33, nell'Esnai sur la manispac ancienne, et modorne To. 3, nell P. Martino Gerbert De contin, et maria natura To. s. in Andrea Adami Ossovazioni per ha regolore il toro della copposte. As continue della coppost. MS. callo Bibliococ dell'Eccollentissina con Cornolial Longerto.

(28) Claudio Goudimel per seutimento del dottor Burney stor. gen. della musica

cui Quanos fosse il valore nella composisione muiciale dell'ultimo fra inominativi Chaudio Goudinela, lo indicano le sue opere che successi-vamente dette alle stampe (29) e molto più quelle a 5.6. 7. 8. e 12. voci che serisse menti era in Roma, e trovansi MS. ed inedite negli archiyi della cappella posticini della Basilica vaticana, e del PP. dell'Oratorio in S. Maria in Vallicella, senza nominare le altre che prima delle passeta peripeire di Roma esistevano nell'archivio di S. Lorenzo in Damaso, ed in altre Chiese. Questi aveva di fresco aperta in Roma il primo una pubblica scuola di musica, ed al medisimo fu affidata la istruzione del giovanetto Pierluigi, il quale triovo nella scuola del Goudineli ad essere elettrizzato anche stimoli sassi forti di emulazione per considerazio in che relabe, com' erano Giovanni Anianoscia, Stefano Bettini detto il Fornarino, Alessandro Merlo Romano detto Della Viola, Giovanni Maria Natini di Vallerano ec.

Mi ariesiano qui due scrittori con un loro dabbio che fia mio dover il risolverlo. Ottavio Pitoni nelle Notizie MS. dei Contrappuntisti al nome di Gaudio Mel dopo aver proposto il quesito, se Gaudio Mell citato da Antimo Liberati, come maestro del Pierluigi sia lo stesso

T. 3. pag. 55. e 185 e 46 IP. Marino Gribert de casta, et Mas. ascer To. 3. pag. 386. de sempre la comino Gandinel e, en crisiolo della Franca Ganta, o Contra di Borrgoia. Ottovio Finul zelle sonisie 380. de'courspossitati lo reale di Vasta con piccola cità della Franca and castado Verminioni. Anativa Libertal celle di vasta di Galillo França; e tetti colveo, che lo hamo da nao transratito, le chiamase per socializza di ono Gandine Med., to evedeno Finamiero.

(29) Le opere stampate di Chedio Gendinael seco «Chansons sprituelles de M. Ant. de Marct misse na musique d. 4, partie per Claude (Gendinel, a Parie par lipe). Duchemin 1555. — Magnifinet, a Parie par le Rey et Ballard. 1557. — Missed, C. Lee. Lee. Chemin 1556. — Magnifinet, a Parie par le Rey et Ballard. 1557. — Missed, C. Claude Gendinal, les Prosumes de David, mises en musique d quatre parties en forme de moetet, a l'Arris par Le Rey et Ballard. 1559; et quest opera v'ha una seconda editione come appeace por Le Breumes mises or rime Presente par Clement Marct, et Thodore Best, mises en Manique d. fparties, par Claude Gendinal 1657. — Claude Gendinal 1677. — Claude Gendinal 1678. — Claude 1677. — Claude Gendinal 1678. — Claude Gendinal 1679. — Claude Gendinal 1

che Claudio Goudimel confessa di non sapersi decidere: attesta peraltro che come ha trovato e notirie, ed opere impresse e manoscritte di Claudio Goudimel, cost a riserva di Antimo Libberati non în letto in verua autore, e non ha rinvenato in alcua archivio di Roma (ed a suo tempo ve ne avera fortissimi in ciacusua chiesa) notiria ed oppere di Gamedio Mell. Dietro il Pitoni muove lo stesso dubbio il Dottor Carlo Burney nal Tom. 3. della Sioria generale della musica, : e confessando ano egli (30) di non aver trovato notizio en oppere di Gaudio Mell, divisa che il Liberati, l'Adani, ed il P. Martini nel chisamer Gaudio Mell, maestro del Pierluigi, possano avere equivocato in Renato De Mell, che fiori secondo il Walther circa il 1538; overeo in Rinaldo De Mell citato dal Mattheson, come autore delle Litanie della B. Fergine impresse ju Anversa il 1559.

Sia detto però in buona pace del Dottor Burney, le orecchie italiane, e la negligenza degl'italiani amanuensi da Claudio di leggieri possono

(30) There are certain difficulties in this account and supposition, which it is not easy to solve: Antimo Liberati , Andrea Adami , Padre Martini , and others, as stallans, could have no interest in falsifying or misrepresenting facts in order to prove the greatest composer for the church which their country has ever produced, the disciple of a foreigner; yet they not only assert this, but likewise that Gio. Maria Nanino, a learned Roman composer, was a fellow-student with him under Goudimel; that they were united in strict friendship, and opened a college, or Musicschool, together, at Rome, in which they had many scolars, and among the rest Bernardino Nauino, the younger brother of Gio. Maria Antonio Cifra, and others. Who Mell was, if different from Goudinel, I know not; of his works or name I have met with no memorial; Walther, indeed, speaks of one Renatus, and Mattheson of Rinaldus De Mell, a Flemish composer, who flourished about 1538, and who published Litanise de B. Virgine, at Antwerp, in 1589; yet though these dates correspond sufficiently well with the age of Palestrina, it does not appear by these or any concurrent circumstances that he, or Goudinel, was ever at Rome, or that Palestring had taken a Tramontane journey to acquire instructions in Flanders or Franche-Comté Indeed the fact is not of sufficient importance to merit a long discussion; I shall therefore leave it as I found it: for who can be very solicitons to know of what Master Palestrian learned the mechanical rules of his art, which were established and very well known, at least a century before his superior genius turned them to so good account? Burney's History of Music. To. 3, pag. 186.

equivocare in Gaudio, ma non mai da Renato o Rinaldo. Inoltre ne Renato, nè Rinaldo De Mel possono aver prodotto siffatto errore: perchè quegli mai non si conobbe, questi fu assai noto in Roma, e ben distinto dal maestro di Giovanni. E per parlare dapprima di Rinaldo de Mel sappia il Burney, ch' ei venne in Roma ancor giovane circa il 1580. quando Giovanni Pierluigi già era consumato nell'arte: che quì continuò i suoi studii, benchè già fosse stato maestro alla corte di Portogallo, e riuscì soave compositore: che fu virtuoso del card. Gabriello Paleotto patrizio bolognese, il quale esendo passato vescovo di Sabina nel 1591. ed avendovi ristorata la cattedrale, ed aperto il seminario, in esecuzione dei decreti del Tridentino , conferì a Rinaldo de Mel il posto di maestro di cappella di quella cattedrale, e di maestro di musica del seminario : ch'ei guadagnossi molto grido nella scuola romana, per attestato del Pitoni, che così ne parla (Notizie MS. de contrap.); Rinaldo de Mel gentiluomo fiammingo, come ho inteso più volte dire a Francesco Foggia mio maestro, fu l'inventore del contrappunto che si fa per l'ordinario nelle parti dei soprani, che volgarmente vien detto cantare e sostenere la mula : e che la sna fama si estese in tutta Europa, non per le sole litanie del 1589, citate dal Mattheson, ma per quattro libri di madrigali a 3. vo. Ven. Gardano 1582. 1583; per quattro libri di madrigali a 4. 5. voci, Ven. Gard. 1584. 1586; per cinque libri di madrigali a 5. voci, Ven. Gard. 1587. 1500; per due libri di madrigali a 6. voci, Ven. Gard. 1501; e per cinque libri di mottetti a 5. 6. 8. 12. voci, Ven. Gard. 1592. 1595; ov'è da notare che il quinto libro porta la dedica al lodato Card. Paleotto, con la data di Magliano in Sabina 1. Marzo 1505, Ora essendo note in Roma, con tanta precisione le particolarità della vita e delle opere di Rinaldo De Mel, chi mai vorrà indursi a credere, o che siasi ignorata la sola istruzione data da esso pubblicamente in Roma all'Animuccia, al Fornarino, al Merlo, al Nanioi, ed al Pierluigi; ovvero che per questa sola azione abbia egli occultato il vero suo nome, dando campo allo strano equivoco di essere chiamato Gaudio, in luogo di Rinaldo? Ma vuole anche di più aggiugnersi, come in alcuni laceri avanzi di memorie a penna di varii compositori, possedute già dai mici colleghi Pisari, Biordi, Liberati, ed Allegri discepolo di G. M. Nanini che fu alla scuola del Goudinnel, e regulatemi dal mio maestro Giuseppe Jannaconi romano, al nome di Rainaldo de Mel si legge: Fiz forse questi di maestro di Giovannii Petraloisio? No: ma fu Claudio Gaudiomet, dopo il quale venne in Roma il giovine Rainaldo, che fu il primo maestro del seminario di Sabina, morto giù il Pelestrina. El ecco quanto è lungi, che da Rizaddo de Mel siasi potuto produrre in Roma il equivoco, di chimare Gaudio Mel il maestro del Pierluigi.

Veniamo a Renato De Mel. Sappia il Burney che nelle opere i MS.
el lucdite di Claudio Goudinnel, esistenti in Roma negli archivii iopra
menzionati, Igegosi il ado casson o etsgenetti modi, per la nota corrente trascuraggine degli amanuensi, siecome io stesso l'ho veduto; Goudmel - Goulmel - Godimel - Godimel - Goudinnel - Gaudinnel Sappia inclure il Dottor Burney, che il primo a pubblicare con le stampe la tradiziono evraba del mestro del Pierluigi, si fu Antimo Liberati (31) nel 1684, ed ei conservaya, fie gli altri cantori della cappella pontilicia questa tradizione, massime perché come si è detto poc'amiji il maestro
di Cregorio Allegri cantore pontiticio, da cui il Liberati altro cantore pont.
apprese l'atte del contrappunto, era stato Giovanni Maria Nanini, pur
cantur pont. uno de'ocondiscepoii del Pierluigi, alla scolo di Claudio Goudimed (33). Or si o domando al Burney : avan il Liberati chianado Gaudimed (33). Or si o domando al Burney : avan il Liberati chianado Gau-

<sup>(3)</sup> Lettera terita dal lig. Antimo Liberati in riposta ai una dai sig. Ordine Perspagi che gli fiainasi di votre vodere, ed assaninas e composiminati di muion futi dalli cinque concernati, nel concern par il posto di mastro di cappella della finita Marappilina di finita oni ti di 13. Agous 1644, alla presenta delli Illustrita, e Reverentiti: signori Rettere, e Deputati di data veneranda fabitasi è vone de are il maggiore concernati si il miglioro; il Rome per il Mascardi 1635. Quiri alla pag. 33. ai lagge: Gaudio Mall flandre, huomo di gona talatto, e di sitti e mole cutte e delle, pinato in Rome una robiet es tecchicus esbadi di muito, da cui ne stativirsono diveri ruscelli di virtà, ma il terrente principate e maggiori, de astroli tatti gili altri ricoli fi fici. Dierluigi Fabitarina se. L'Ahmi nul cipir quetta intitia di Liberati agginge per vesco al none Paparter). L'Ahmi nul cipir quetta intitia da Liberati agginge per vesco al none Paparter). Con avive Gaudio Mall dall' titalino Liberati, patera cereare sinatio olive il Renate, e Rinaldo Da Mol! vode tra visto Ald. (de verse duri Il con i spannigo.)

<sup>(32)</sup> Autimo Liberati loc. sup. cit.

dio Mell maestro del Pierluigi equivocato per Renato de Mel, di cui in Roma per quanto io sappia non si aveva e non si ha contezza; e che egli stesso il Burney dopo molte ricerche ha trivvato solamente nominato in Walther; ovvero avrà equivocato da Claudio facendo Gaudio, o rammentandosi il nome del Goudimel, siccome lo aveva udito dal suo maestro giusta la vera pronunziazione fiamminga, che legge Gaudimel (33)?

(33) Non fidandomi di me stesso , ricerco un giorno al ch. sig. Barone Egidio Carlo Giuseppe Vandevivere fiammingo, se nell'idioma del Belgio il dittongo ou si pronunzii u, ovvero au. Ei gentilmente mi risponde, che il dittongo ou pronunziasi au, e reeami l'esempio delle parole hout, legno : goud, oro : ouders , pareoti : oud , vecchio: zoud, sale ec. le quali van pronunziate haut, gaud, auders, aud, zaud. Quindi mi soggiunge, che nell'idioma fiammingo il dittongo oe si è quello ehe vale ou dei francesi, ed u degl'italiani; p. e. goed, buono: si pronunzia goud, o gud: ed è non poco strano, sono parole del lod. sig. Barone, che gli antichi Romani avessero il medesimo dittongo oe, e la stessa sua pronunzia u, almeno fino all'anno di Roma 732. 21. prima di G. C.; come pruovasi per l'iscrizione insigne del ponte detto quattro capi, di cui ho fatto una copia esattissima, ove si legge: COERAVIT, in luogo di CVRAVIT. No tempi però di Augusto l'oe fu scacciato dall'u. Fin qui il sig. Vandevivere . Ed io continuo al mio proposito dicendo: che il Liberati acrisse Gaudio mel, perche il Goudinel facevasi chiamare in Roma Gaudinel. E Gaudinel lo chbe a chiamare Gio. Maria Nauini di lui scolare il quale dovette dire a Gregorio Allegri, che il suo macstro era stato un tal Gaudinel, e dall'Allegri riseppe il Liberati, che il Gaudinel era stato il maestro del Pierluigi , e di Gio, Maria Nanini. Onde ponendo egli in iscritto questa tradizione, ed altronde non sapendo come si dovesse scrivere in fiammingo, serisse Gaud in luogo di Goud: e così da Gaudi fece Gaudio: e da Gaudimel, Gaudio Mel.

\* Il Barone Egidio Vandevivere, membro del collegio filologico di Roma mori il di 8. Aprile 1826. e fu sepolto nella chiesa parrocchiale di s. Maria in Vist lasció per disposizione testamentaria, che la seguente iscrizione fosse incisa sopra la lapide, che chinderebbe le sue ossa

A. \$\frac{\partial}{\partial}\text{0.5} \\ A \text{EGL} \text{0.5} \\ A \text{EGL} \text{0.5} \\ A \text{EGL} \text{0.5} \\ A \text{EGL} \text{0.5} \\ A \text{EGL} \\ A \text{EGL} \\ A \text{0.5} \\ A \text

VOLUME I.

ll buon senso risponde, che tanto da Claudio quanto da Gaudi Mel si forma di leggieri Gaudio Mel, e non mai dall'incognito Renato de Mel.

Che poi l'Adami, il P. Martini, e tanti altri denominino similmente Gaudio Mell il maestro del Pierluigi non accresce punto la difficoltà: poichè li due citati scrittori hanno copiato il Liberati, altri han trascritto l'Adami ed il Martini; e così di mano in mano si è fatto comune l'errore. Nè mi sembra già che i due II, co' quali hanno scritto il Liberati , l'Adami , ed il P. Martini Gaudio Mell, meritino tanto peso, quanto glie ne dà il Burney, che per cotal raddoppiamento ricorre a Renato, o Rinaldo de Mell: perciocchè nelle opere del Goudimel impresse in lingua latina, e segnatamente nel Flores Cantionum è stampato Claudii Goudimelli . Ed inoltre ben si deve rammentare il Burney quanto sconciamente fu citato il Goudimel da Giorgio Draudio erudito scrittore tedesco nel Tom. 2. della imperfetta biblioteca classica; tuttavia ei gli condona nella nota b, pag. 295. T. 3. il Claudii Condinelli e gli suggerisce modestamente, che il Goudimel, cui nomina poche pagine appresso nella biblioteca esotica, è il vero nome del supposto Condinelli. Ora perchè non fare altrettanto con gl' Italiani, che hanno storpiato assai meno il Goudinel, scrivendo Gaudio Mell, che non fece il Draudio con il Condinelli?

Ma io voglio riprodurre ancora lo stesso argomeno del Dottor Burney, onde rispondegli con più di precisione. Dic'egli, che di Gaudio Mel In abbiamo notizie, e che non n'esistono le oprete aggiunge che nè Claudio Goudinel, nè Renato, o Rinaldo de Mell sono giammai venuti a Roma, come neppure il Priefuligi ai redo certamente ne' Passi Bassi, od in Francia ad istruiria nella musica, dunque (vuol'egli conchiudere) che nè Gaudio, nè Claudio, nè Renato, nè linaldo siano stati mestri del Pierluigi quantunque il dotto avversario dissimulando conchiude, che la questione non è tale do occuparsene seriamente. Io però con ogni seriela replico al Burney : e mentre convengo con ceso lui, non trovarsi notizia veruna di Gaudio Mell, non essere giammai Renato de Mell venuto a Roma, nè il mio Pierluigi andato ne Paesi Bassi, odi in Francia ad imparare la musica; dovrà pur'egli convenir meco, che Rinaldo sia stato certamente in Roma, becnè moi nqualità di misentire del Fierluigi, per le prove già di sopra recate,

e che a Claudio Goudimel si debba questo vanto ad ogni altro negato, in forza delle molte opere MS. ed inedite, esistenti nei sopra detti archivii di Roma, fatte qui per servigio delle respettive chiese, e conosciute in ogni tenpo fino al di d'oggi come opere del maestro di Giovanni Pierluigi.

Asticurata a Claudio Goudimel la gloria di avere il primo fondata in Roma una scuola di musica, e di avervi con tanto profitto istrutito ce-cellentissimi scolari, e massime il Pierluigi di tutti maggiore, discepolo sopra il maestro, dovrei occuparmi degli clogi convenienti ad un uomo tanto merito che seppe dare a ciascun d'esuo illieri la proporzionata cultura, e guidare Pinelinazion di ciascuno al ramo dell'arte cui disposto cultura, e guidare Pinelinazion di ciascuno al ramo dell'arte cui disposto cultura. Il fine tragico però cui andò quell'infelice meritamente soggetto in Lione nella sanguinosa giornata dei 34. Agosto del 1572, da poi che sconsigliato abbracciò nel suo ritorno in Francia il partito degli Ugonotti (33), e sfacciastmente mostronne Pattaccamento con porre in musica i salmi tradotti da Clemente Marot, e da Teodoro Deza mi obbliga a dirre un velo topora la sua menoria.

## CAPITOLO V.

Giovanni Pierluigi è eletto maestro de' putti della cappella Giulia, ed è insieme il primo dichiarato maestro della cappella della basilica vaticana. Si premette l'erezione di essa cappella, e l'indicazione dei maestri de'putti, predecessori del Pierluigi.

Eresse Giulio II. e doto, siccome abbiamo veduto nel capitolo precedente, la cappella musicale nella basilica vaticana con la costituzione Indatistimo delli 19, di Febbrajo 7513. Avvenula però la morte di lui nel seguente giorno 20. Febbrajo, non potè vedere l'esecuzione del suo decretos

(34) Garlo Burney stor. gen. della mus. To. 3. pag. 45. 186. 265. Martino Gerbert de cantu, et mus. sacra. To. 2. pag. 334.

Morto Giulio II. i beni assegnati alla cappella Giulia divennero tosto iligiosi, el 'erezione non pote cod presto eseginisi. Dal camusla dell'anno 1523, si rileva che finalmente si erano presi ai servigii della hasilica quattro cantori, e tre fanciulli, l'istruzione del quali non è noto a noti fosse afilialas. Patet ex preadicitis, sono proto del censules, cappellam habere quinque lites magnae importantiae, et nonnullas alias minori: .. Exponit mense quoibet in quattor cantoritos, est tribus pueris circiter ducatos viginti: sedatis litibus, et absolutis fabricis ausebitus numerus cantorum inxia institutionem (35).

Così passavano le cose, quando il canonico Bartolommeo Perratino eletto da Giulio II. amministratore de beni della nuova cappella, essendo stato creato vescovo di Chiusi, rassegnò quest'amministrazione nelle mani del Pontefice Clemente VII., 3 il quale ne investi Baldo Ferratino eletto vescovo di Lipari (36). Il Rev., escapiolo vaticano a cui spettava (per disposizione del fondatore Giulio II.) P'elezione del nuovo amministratore dopo Bartolommeo Ferratino (37) vedendo la poco buona amministrazione di Bartolommeo, e di Baldo intento ad amendne la lite per il rendiconto. Peudeva la causa allorche fio eletto sommo Pontefice Paolo III. che essendo ben consapevole di quanto era occorso, con una costituzione di moto proprio del 1. Decembre 1534, spogliò (38) Baldo Ferratino dell'amministrazione dei beni della cappella Giulia che rese a norma delle disposizioni di Giulio II. al Rev., escapitolo; ed obbligo tanto Baldo, quanto gli credi del defunto Bartolommeo al rendiconto esstud dell'amministrazione.

Entrò allora il capitolo al possesso dei beni della cappella Giulia, e dovette al più presto compiere il numero dei dodici castori prescritti da Giulio II., riservandosi di prendere i due maestri di musica e canto, e di grammatica; e di aumentare il numero del puti dill'accrescimento delle rendite, le quali per altro non furno sufficienti

<sup>(35)</sup> Collectio bullarum, brevium, aliorumque diplomatum sacrosanctae bazilicae vaticanae notis aucta, et illustrata. Romae Salvioni 1750. To. 2. pag. 351. Nota a.

<sup>(36)</sup> Bullar. vatican. Tom. 2. pag. 404. (37) Bullar. vatican. Tom. 2. pag. 350.

<sup>(38)</sup> Bullar. valican. Tom. 2. pag. 556.

al bisogno, ancora per quattro anni; siccome si rileva dai libri censuali di detta cappella, che accertano come a tutto il 1538. non v'ebbe maestro de' putti. Anzi quantunque dal 1539, in poi trovinsi cotali maestri, siccome vedrassi fra poco; tuttavia non fu ai medesimi asseguato luogo alcuno per la istruzione; onde le lezioni, che davansi ora nella sagrestia, ora nei corridori delle case canonicali, mezzo diruti per la nuova fabbrica della basilica, e fra lo strepito de manovali, erano gittate al vento, e senza profitto alcuno. E così irregolarmente continuossi fino all' anuo 1547, in cui il Pontefice Paolo III, ad istanza del canonico amministratore della cappella Giulia Mons. Girolamo Maccabei vescovo di Castro, tolse alla mensa capitolare con una costituzione dei 7. Luglio la casa asseguata al canonico Cristofano Cenci, la quale esisteva nel reciuto della basilica, ma dall'altro lato della nuova fabbrica, e forse ove da poi Paolo V. eresse il portico, e l'assegnò in perpetuo al ginnasio della cappella Giulia; eidem cappellae sub invocatione gymnasii cappellae Iuliae perpetuo concedimus, et assignamus per uso, ed abitazione dei due maestri uno di musica e canto, l'altro di grammatica: pro usu et habitatione duorum magistrorum, unius videlicet in musica et cantu, alterius vero in grammatica ; qui clericos, et scolares cappellae et basilicae praedictarum in musica et cantu ac grammatica praedicta instruant, et erudiant; affinchè si potesse una volta trarre il profitto bramato dal suo predecessore Giulio II. di liberar cioè la cappella pontificia dal peso di chiamarvi i cantori oltramontani (30).

Veniamo ora all'elenco dei maestri de'putti della cappella Giulia predecessori del Pierluigi, siccome l'ho ricavato esattamente dai libri ceusuali della ridetta cappella esistenti nell'archivio della basilica vaticana.

Giacomo fianmingo, cioè dire Giacomo Arkadel fiammingo è il prime mestro de' putti della cappella Giulia, e trovasi nel censuale in Gennajo del 1539, con l'appuntamento mensile di scudi quattro. Nel Maggio dello stesso anno ottenne un altro scudo il mese, e lasció in Novembre la scuola e la cappella Giulia. Nel Decembre poi del 1540. fit

<sup>(39)</sup> Bullar. vatican. Tom. 2, pag, 449. 450.

aggregato nel collegio dei cappellani cantori della cappella apostolica, donde parti dopo varii anni per recarsi in Francia ai servigii del cardidinal di Lorena (40).

Rubino entrò nel Decembre del 1539, maestro de'putti della cappella Giulia in luogo dell'Arkadelt, obbligandosi per anni cinque: insegnò la musica ed il canto, con l'appuntamento di seudi cinque mensili fino al Gennajo del 1545, e terminando il suo contratto ritirossi: tor-

(fo) Giacomo Arkadelt fiammingo fo msestro de' putti in s. Pietro in Vaticano nella cappella Giulia da Gennajo 153q. a totto il mese di Novembre dello stesso anno. Il dì 30. di Decembre 1540, fn aggregato nel collegio de'cappellani cantori pontificil: nell'anno 1544, vi fu eletto Abbate o voglism dire Camerlengo: trovasi il suo nome nei diarii MS. della nostra cappella apostolica a tutto il 1549. A motivo poi che mancano i diarit del 1550. 1551. 1552. non può accertarsi quando precisamente l'Atkadelt lasciò la cappella apostolica, code recarsi in Francia ai servigii del Cardinal Carlo di Lorena de' Duchi di Guisa decorato della sagra porpora dal Pootefice Paolo III. li 27. di Luglio 1547-Era volgarmente l'Arkadeli chiamato musico regio. Il Pitooi nelle Notizie MS. dei contrappuntisti cost ne parla. Fu maestro di cappella del Card. di Lorena, e stando al di lui servizio mandò alle stampe tre libri di messe a 4., e a 5. voci in Parigi per Adriano le Roy il 1557. Fu compositore eccellente da clucia, e da camera, e per madrigali il più erudito, che foise a' suoi tempi ; per lo che gli stampatori avidi di guadagno procuravano stampare le opere altrui sotto il nome di questo outore, come si raccoglie da una lettera dedicatoria di Antonio Gordano stampatore in Venezia nel principio del 2. libro de' madrigali del medesimo Arkadelt impresso nel mese di Febbrojo 1539. (ond'era già conosciuto per sommo compositore fin da quando occupavasi della istruzione dei putti della capp. Giulia ). Io ho veduto tre libri de suoi madrigali impressi circa lo stesso tempo; benchè questo autore ne ha composti molti altri libri. Li madrigali del t. libro, il quale imcomincia col madrigale: Il bisneo et dolce cigno, per il suo stile dolce e naturale intino a' tempi d' oggi si sono cantati (Giuseppe Ottavio Pisoni nacque nella città di Rieti il di 18. Marzo 1657, mort in Roma il di 1. Febbraio 1743. ed il di 3. fu sepolto in s. Marco) e ristampati dal Martello l'anno 1640. per Vincenzo Bianchi. Il Doni nella libreria par. ult. fo. 64. a terg. fa menzione di 5. libri di madrigali. Nell'indice del Vincenti si citano li madrigali a 3., e a 4. wood dell' Arkadelt. Fin qui il Pitooi. Nella clt. libreria del Doni seniore pag. 84. a tergo son nominati Terzi , et Duo dell'Arkadelt. Finalmente si vuole avvertire che nell' archivio della cappella pontificia si conservano molte messe, e moltissimi mottetti incditi del lodato Giacomo Arkadelt.

nò però ai servigii della cappella Giulia nel 1550, come vedrassi in seguito (41).

Gio. Battista Basso fu incaricato della istruzione musicale dei putti nel Gennajo del 1545. con l'appuntamento mensile di scudi quattro; e per l'anno 1546. ebbe mensili scudi cinque (42).

Domenico Ferrabosco fu eletto maestro di musica e di canto di due fanciulli della cappella Giulia nel Marzo del 1547, con l'appuntamento mensile di scudi otto. Lasciò il magistero nel Genuajo del 1548, ed entrò in luogo di Michele Cimatori maestro di S. Petronio di Bologna. Nel Novembre poi del 1550. Issciato S. Petronio a Niccolò Mantovani fu aggregato fra i cappellani cantori della cappella apossolica (4/3).

(4) Rabino, o Rabino fu maestre de'panti aelle copp. Giulia dal Decembre 153,0 no a tuto Decembre 154,5 n. Pliconi attesta di seve êtut noi libri d'estabatisti del-la peste-basilica harranesse, che fa il Rubino mentro de' patti di ettu peste-basilica dell'anos 1546, n. Ol Cennajo del 1550, fi il Rubino intenitamo tali intrinsio de'patti della basilica vatiena, e vi contiamò a five scenda a tutta Agono del 1551. (V. la Nosa 45, N. Il Del Pinni un'elle nativi. M. Acc doctorapportati suiscura di aver veduno alemi motenti del Rubino nella pregiutistima recolta MS. di compositioni celle cilistrata anna tempo all'archirio di a Loronzo in Damaso V. la Nose 45, n. 10 del Tarchirio di a Loronzo in Damaso V. la Nose 45, n. 10.

(42) Chi fosse questo Gio. Battista Basso nol so, e non ne bo travato notizia in alean autore: anti nemmen saprel dire, se Basso, o Bassi fosse il mo cognome, overeo il carattere della sua voce: benchè inclino a crederlo uno dei bassi cantori della cappella Ginlia.

(ĝi) Domenico Maris Ferrabosco , o Ferraboschi mestero de pati della espoala Cialia da Marco 1547, a tuto Gennio 1548, mestero dell'anon steno 1548, mestero lai no Petero 1548, mestero in a. Peteronio di Balogno, Quindi li 29, Novembre del 1550- fia aggregato nel collegio di cappillani entanti spostilo di deveno, essendo amongiliar, fia espolato il 20. Luglio 1555, come vedranti nel cap. IX. di questa f. seziono. V'ba del Ferrabosco alemi mottanti lar recolta del Gerdano del 1557, i d quali sono anche citati dal Doni seniore nella libertia pag. 33, vincassa Gallila ul Promino pag. 27, riporta la senuone in anusita del Perrabosco postilo del resulta del Perrabosco nel marcolta del Perrabosco nel marcolta del Perrabosco nel marcolta del del Perrabosco nel d'archivo del chappella postilica del Perrabosco nel d'archivo del cappella postilica.

Non sia disearo ai lestori di vedere i predecessori del Ferrabosco nella cappella di s. Petronio di Bologna che ho ricavati dalle citate notisie MS. del Pitoni. Il primo di ci si abbia conterza, che fosse maestro in a. Petronio di Bologna è Muzio da Ferrara dall'anno 19/4. al 1480. Quindi Giovanni Antonio da Milano dal 1480. al 1487. p.

Francesco Rosselli fu sostituito al Ferrabosco nel Febbrajo del 1548. con l'appuntamento di scudi quattro mensili. Lasciò la istruzione de' putti e la cappella Giulia nel Febbrajo del 1550, (44).

Rubino sopra menzionato fu in tal vacanza richiamato alla istruzione de putti con l'appontamento mensile di sendi sei. Per alcun tempo insegnò a tre fanciulli, ed ebbe seudi dieci mensili. Continuò in tal impiego fino a tutto Agosto del 1551. (35).

Gabriele dal 1487. al 1512. Giovauni Spataro Bologuese dal 1512. al 1541. Michele Cimatori dal 1541. al 1548. Domenico Maria Ferraboschi dal 1548. al 1550. Niccolò Mantovani dal 1550. al 1563. Gio. Françesco Miloli dal 1563. al 1581. ec.

(44) Francesco Rosselli, o Rossello, o Roselli, forse il medesimo che Francesco Roussel, entrò maestro de' putti della cappella Giulia nel Febbrajo del 1548, per ordine del Card. Areiprete Alessandro Farnese, siccome leggesi nel censuale della ridetta cappella. Die 12. mensis Februarii 1548. Franciscus Rosellus fuit admissus ez commissione , et mandato Rev." Cardinalis Farnesii Archipresb. ad officium magistri puerorum: e vi si trattenue fino al di 26. Febbrajo 1550, come similmente si legge sotto il di lui nome nel libro de salariati della lod. cappella Giulia : discessit ab Urbe die 26. Februarii 1550. Il Pitoni trovò nel libro de salariati della proto-basilica lajeraneuse Francesco Rosselli maestro de' putti dal 1572. al 1573. Sono opere del Rosselli le canzoni nuove a 4. 5. 6. voci stampate in Parigi per Le Roy il 1577. Due suoi madrigali trovansi nella raccolta del Gardano del 1557., ed altri madrigali utlla raccolta dello Scoto del 1561. Nel catalogo del Giunta è citato il primo libro de' madrigali a 5, voci di Francesco Rossello : ed una sua messa di requiem MS, fu veduta dal Pitoni nell'archivio di s. Lorenzo in Damaso. Vincenzo Galilei nel Fronimo peg. 61. appella Francesco Rossello Auguspao, e ne riporta intavniata sul linto pag. 144, la canzone : Guidonmi in page il ciel ; e pag. 15q. Beltà siccome in mente. Il mio Giovanni Pierluigi uon isdeguò di porre in musica un medrigale scritto in onore di Francesco Rosselli , came può vedersi uel fine del cap. VIII. di questa I. sezione.

(§5) Robino fu preciamente richianano alla intrazione del pauti della cappella Gialia find al. di Giomaja (155), feres perche li Rosselli dalibi di daver in quall'apona partire da Ross, quanturappe psi di trattenne fina alli fio. di Febbrajo, come abbiano reclata culla non prece (4). Foi detti dan med di Genano), e Febbrajo il Rosselli chie sensi quattro mentili, e contino da finaggare a tre fiocialiti i il Rabino chie successi cali Do Marcia fapi, partiri il Rosselli, revati soli fi Robino, e finaggaro di tre finacialiti chie manili sensi disci, incoministando però da Novembre 150- l'attrazione de finacialiti rimas sosposa, non aspeci di ris prechè et al Rabino chie successante sensi sai umutili fina a tutto Agotta (51), si conne leggesi nel emusale: D. Rabino magitiro clori sinte tellus puesti, e. 6. V. l. No. 4, l., e. 105.

Questa è la serie dei maestri di musica e di canto dei fanciulli della cappella Giulia fino a Giovanni Pierluigi . E qui è d'avvertire che tutti i nominati maestri si trovano nel censuale di detta cappella promiscuamente con i cantori, in ragione dell'anzianità che successivamente acquistavano. Inoltre non si aveva pe'medesimi un titolo fisso: si legge la medesima persona ora con il titolo magister puerorum; ora magister: ora magister chori, ora magister musicae. Il titolo magister capellae una volta è dato a Gio. Battista Basso nel mese cioè di Gennajo del 1545, e tre o quattro volte a Rubino nel 1551, ma lo stesso Gio, Battista in altri mesi non ha verun titolo'; e Rubino è chiamato antecedentemente ora magister puerorum, ora magister Musicae: ora magister chori, ora magister; ed in fine amendue sono sempre notati nel luogo delle respettive anzianità con gli altri cantori della cappella Giulia. Nel mese di Settembre dell'anno 1551, nel pontificato di Giulio III., essendo arciprete della basilica vaticana il cardinal Alessandro Farnese, ed amministratore della cappella Giulia il canonico Domenico Leonini, fu eletto maestro de' putti Giovanni Pierluigi in età di circa ventisette anni; undici anni da che studiava la musica in Roma.

Convien dire che la fama del giovane Pierluigi nuovo maestro de' putti nella basilica vaticana fosse giù di gran lunga superiore ai precedenti maestri: perciocchè il rev. capitolo decrecò che Giovanni non fosse chiamato con il semplice titolo di maestro de' putti, o di maestro di musica, o di canto, ma di maestro della cappella della basiliea vaticana, e che per tale si dovesse avere, e come vero maestro della eappella precedesse a tutti i cantori nell'onner, e nella distinzione. Al solo osservare i libri censuali della cappella Giulia vedesi il nuovo grado conferito al Pierluigi. Si legge nel mese di Setembre 1551. per la prima volta nella lista de salariati al primo lungo in capo di pagina D. Ioanni praenestino magistro cappellae Sc. 6, e di carattere del Pierluigi: lo Mr. Giovanni maestro della cappella ho ricevuto per il imese di Settembre 1551. Se. 6.

Questo primo grado sopra tutti i cantori della basilica, e questo titolo di maestro della cappella è costantemente serbato al Pierluigi

VOLUME I. 65

ne'tre mesi residuali del 1551. e ne'tre segnenti anni 1552. 1553. 1554.

Mancano nell'archivio della basilica vaticana i libri censuali degli anni 1555. 1550. e 1557, ove si potrebbe vedere quando il Pierluigi lasciò questo posto luminoso di primo de'maetri della basilica vaticana, posto che pur doveva essere alla sua verde età molto lusinghiero. L'archivio della cappella pontificia ne somministreràn suo tempo le necessarie notivie.

### CAPITOLO VI.

Il Pierluigi dà alle stampe la prima sua opera di musica.

Non istette ozioso il Pierluigi all'aura dell'onor compartitogli di primo de' maestri della cappella della basilica vaticana. Applicossi anzi
con maggiore studio all'arte serbatagli dalla natura, onde prefezionaria.
Allesti un tomo di messe a quattro, e a cinque voci, lo dedicò al
Pontefice Giuloi III. e fecelo imprimere in Bonsa l'anno 1554; in foglio grande da' fratelli Valerio e Luigi Dorico con il seguente frontespizio: Joannis Petri losisi Prenenstini in Basilica S. Petri de Urtespizio: Joannis Petri losisi Prenenstini in Basilica S. Petri de Urtespizio: Joannis Petri losisi Prenenstini in Basilica S. Petri de Urtespizio: Lomnis Petri losisi Prenenstini in Basilica S. Petri de Urtespizio: Lomnis Petri losisi Prenenstini in Basilica S. Petri de Urtespizio: Lomnis Petri losisi Prenenstini in Basilica S. Petri de Urtespizio: Lomnis Petri losisi Prenenstini in Basilica S. Petri de Urtespizio: Lomnis Petri losisi Prenenstini in Basilica S. Petri de Urtespizio: Lomnis Petri losisi Prenenstini in Basilica S. Petri de Urtespizio: Lomnis Petri losisi Prenenstini in Basilica S. Petri de Ur
tespizio: Lomnis Petri losisi Prenenstini in Basilica S. Petri de Ur
tespizio: Lomnis Petri losisi Prenenstini in Basilica S. Petri de Ur
tespizio: Lomnis Petri losisi Prenenstini in Basilica S. Petri de Ur
tespizio: Lomnis Petri losisi Prenenstini in Basilica S. Petri de Ur
tespizio: Lomnis Petri losisi Prenenstini in Basilica S. Petri de Ur
tespizio: Lomnis Petri losisi Prenenstini in Basilica S. Petri de Ur
tespizio: Lomnis Petri losisi Prenenstini in Basilica S. Petri de Ur
tespizio: Lomnis Petri losisi Prenenstini in Basilica S. Petri de Ur
tespizio: Lomnis Petri losisi Prenenstini in Basilica S. Petri de Ur
tespizio: Lomnis Petri losisi Prenenstini in Basilica S. Petri de Ur
tespizio: Lomnis Petri losisi Prenenstini in Basilica S. Petri de Ur
tespizio: Lomnis III seguente S. Petri de Ur
tespizio: Lomnis III seguente S. Petri de Ur
tespizio: Lomnis III seguente S. Petri de U

Questa è la prima delle molte opere che dette il Pirchigi alle stompe, Questa è la prima opera di musica ecclesiastica che un italiano abbia dedicato ad un sommo Pontefice. Dai libri delle spese della cappella Giulia si rileva che questo fu il primo libro di musica compete to a conto della cappella per servigio della basilica: eccone la menoria estrata dal mese di Novembre del 1551, Pro uno libro missarum com positarum a D. loanne de Praeneste Magistro Cupelleue pro usu dictae Capellae cum ligatura Sc. 1. 30. Nel mese seguente di Decembre si legge: io Giovanni Belardiuo fratello di Mr. Giovanni Pierluigi ho ricevuti: julii tredicii per un libro di messe con la ligatura per uso della cappella fulia.

Non è qui il luogo da precisare il merito di questa prima opera musicale del Pierluigi: altrove se ne renderà il dovuto conto.' Intanto giova rilevare una espressione notabile sortita per effetto di giovanile candore dalla penna del medesimo Pierluigi nella dedica a Giulio III. Chiama egli questa sua opera un prodotto di maniere più squisite, e più eccellenti: christianas summi Dei laudes exquisitioribus rhithmis cum cecinissem, nulli magis quam tuo numini eas dicare visum est. Conosceva assai bene Giovanni il merito delle produzioni e in istampa e manoscritte de' suoi coetanei, e degli oltrepassati compositori; ed osservando questo suo parto, non potè a meno di non ravvisare in esso un'aria di singolarità, di squisitezza, di eccellenza superiore all'ordinaria maniera. Ouando Rafaello ebbe compito la tavola di Psiche, e la Galatea (46) non potè a meno di non riconoscersi superiore al suo primo maestro: e per quanto la tavola di Psiche, e la Galatea risentano ancora del peruginesco, pur in vedendole, non è difficile a presagire, che quel pennello, ingranditosi sopra Michelangelo, sarà il solo a potere ascendere alla sublimità della trasfigurazione: così nell'osservare l'Ecce Sacerdos magnus, ed il Gabriel Archangelus di questo primo tomo di messe del Pierluigi, per quanto vogliansi infette dello squallore fiammingo, può tuttavia di leggieri presagirsi, che Giovanni ingranditosi sopra Costanzo Festa, sarà il solo a poter dare il suo nome ad un genere intero di musica, che dalla perfezione cui saprà egli inalzarlo, dirassi pe' futuri tempi musica alla palestrina.

Diquesto primo volume di messe, oltre l'accennata del 1554, ho veduto due altre edizioni, una per gli eredi di Luigi Dorico in Roma il 1572. l'altra per Alessandro Gardano a spese di Giacomo Tornerio in Roma il 1591. In questa terza edizione il Pierluigi stesso fece aggiun-

<sup>(46)</sup> Vita inedita di Rafaello da Urbino, illustrata con note da Angelo Comolli pag. 85. Not. 96.

Ebbe Giovanni da Lucrezia quattro figliuoli, Angelo, Bidolfo, Silla, el Igino. Li tre primi sortirono dalla natura l'inciliazione stessa paterna, ed applicaronsi di proposito alla composizione, benche per la brevità del loro corso mortale non giunsero all'intero aviluppo del loro ingegiore furnono piani dall'arte musicale, come figli di espettazione. Il quarto Igino io diviso che sortisse altre voglie, e che secondato per una, edu-cazione più condiscendente, sviluppasse un'anima disarmonica. Perciocchè non ha egli lasciato di se altra memoria, se non di avere ereditato i beni paterni, e di avere viluente vendute a due esteri tutte le composizioni originali del suo padre, anche a fronte, sia dell'ordine espresso ricevato dal medesimo di farle stampare, sia della brama palestat dal Pontefice Clemente VIII. di averele, ond'eseguire la volonta del defonto a vantaggio dell'arte musicale, cd a lustro delle sagre funzioni, ma di questo parlerasi altrove.

Sorge qui Ottavio Pitoni, e vuole, che Lucrezia fosse la prima moglie di Giovanni Pircluigi; che da essa egli avesse per figlio il solo Angelo: che dopo la morte di Lucrezia passasse il Pircluigi alle seconde nozze con una tal Doralice; e che da questa gli nascesse il solo lgino. Eccone le parole: Ebbe Giovanni Pircluigi (19) due mogli e due
figli, come si raccoglie dalle costituzioni della ven. archiconfraternita del SS-c Corpo di Cristo eretta nella basilica di S. Pietro, in
Vaticano di Roma al fogl. 55. tra i descritti di detta compagnia, cicò
Giovanni di Pircluigi da Pellestrina maestro di cappella di S. Pietro, e
Lucrezia sua moglie, et Angelo suo figliolo, e Doralice sua moglie
et Iginio suo figlio.

Al solo leggere le parole del libro degli aggregati alla confraternita ridetta riportate dal Pitoni, vedesi il grosso equivoco ch'ei prese: ciò non ostante io voglio chiarire il tutto con aggiungere altre più aperte memorie.

E per parlare da prima di Doralice, pretesa seconda moglie di Giovanni, essa era di Palestrina, e fit moglie non di Giovanni, ma di Angelo figlio di Giovanni. Da questo matrimonio di Angelo e di Doralice nacque una figlia cui fu imposto il nome di Aurelia; ed eccone l'at-

(49) Ottavio Pitoni Notisie MS. de contrappuntisti.

testato del libro de'hattezzati della basilica vaticana (50). Aurelia figlia di messer Angelo Pierluigi da Palestrina, e di madonna Doralice di detto luogo sua moglie habitanti nella Piazza delli Scarpellini, fu battezzata con questo nome dal R. M. Gio. Battista questo di 7. di Novembre 1574. Il Rev. Mons, Paolo Ghisello Scalco di Nost. Sig. (Papa Gregorio XIII.) patrino. Ed ecco il perchè nel libro degli aggregati alla archiconfraternita sudetta è scritto Angelo suo figlio, e Doralice sua moglie: cioè si aggregarono Giovanni Pierluigi, Lucrezia sua moglie, Angelo ed Igino loro figli, e Doralice moglie di Angelo. Che se a taluno piacesse di avere ancora un'altra prova dell'equivoco tolto dal Pitoni, io glie la rechero. Vuol'egli che Igino fosse figlio di Doralice seconda moglie di Giovanni: ma Lucrezia prima di lui moglie morì nel mese di Luglio del 1580. siccome vedrassi nel Cap. 4. della 3. Sez. Dunque Igino dovrebb'esser nato al più presto nel cadere dell'anno 1581. Ora poi Igino Pierluigi congiunto in matrimonio con una tal Virginia ebbe un figlio fin dall'anno 1578. (51); in conseguenza sarebb'egli divenuto padre almen tre anni prima di nascere: il che dimostra quanto grave errore commise il Pitoni, nel far passare arbitrariamente Giovanni Pierluigi alle seconde nozze.

(50) Anno 1574. Lib. I. Baptizatorum Basil. Vatic,

(5) Anno 159, Lib. I. Bagitiator. Baul. Fatte. pag. 129. Tommous figlio di messer figino [Fueling], et di maloma Frighti meglior fib bettestato da messer P. Antonio quato di 33. November. E [Hun." et Rover Card. Strieto, et per lui messer Gio. Battista Argino no cameriree, et la sig. Allegressa modif bologress. patrial. Nello sieno 13b. 1, debattestati si tromo due thiri figli di [Jibo. An. 1550, pag. 10, Grogorio figlio di messer Biglio di messer Bonome Pierbidgi da Polestrino, et di Freginia mogli figli de Misser Biglio di Misser Bonome Pierbidgi da Polestrino, et di Freginia mogli figli de messer Lotte di Rossico quato di 6. Giugon. IN R. S. Mattes Contrarell Datario di N. S. e per lui messer Lottesta Datario di N. S. e per lui messer Lottesta Datario di N. S. e per lui messer Lottesta Datario di Rossico, antisia — An. 1553. pag. 236. Gio. Anglio nato a 1; d'Ottober figliolo di messer Esino Pierti Alosini Prementino, e di madonna Friginia ma moglie fib battezzato dal Rossigo. Gio Rattista Tegerase con d. sono, quatri di N. November. E Illuturo e Ducivico Bian-betto mastro di comera di N. S. et Fillusa Sen. Centile moglie del sig. Capitan Na-polesse furono particii.

Che poi fossero quattro e non due i figli di Giovanni egli è per me similmente evidentissimo. Perciocchè quanto ad Angelo e ad Igino per le cose già dette non cade dubbio, essere stati veramente figli di Giovanni. Rimangono Silla e Ridolfo, a favore de'quali ecco il mio argomento. Mai non permise Giovanni Pierluigi, che s' inserisse nella stampa delle sue opere veruna produzione di altro compositore: nel secondo tomo però de' suoi mottetti a cinque, sei, otto voci, fec'egli imprimere cinque mottetti non suoi (V. il Cap. r. della Sez. 3.) cioè due di Angelo a cinque voci Angeli Petraloy sii; due di Silla, uno a cinque l'altro a sei voci, Sillue Petraloysii; ed uno di Ridolfo a cinque voci, Rodulphi Petraloysis. Or chi non vede che in Angelo, in Ridolfo, ed in Silla Pierluigi presentò Giovanni tre de'suoi figliuoli al magnanimo cardinale Ippolito D'Este, cui dedicava il volume intero, affinchè quel generoso mecenate si degnasse di riceverli sotto l'ombra del suo patrocinio, come giovani compositori, bisognosi d'incoraggimento e di sostegno, onde proseguir con ardore la carriera dello studio intrapreso?

E per dire alcuna cosa degli accennati cinque mottetti (trascelti da Giovanni stesso, onde mostrar al Card. D'Este ed al mondo tutto, quanto fondate speranze poteano concepiris per il genio musicale dei tre suoi giovinetti figliuoli, e per la loro pieghevole docilità); a me sembra, en eesti meritino i due seguenti riflessi il primo riguarda le parole vasite di musica, per le quali si mostra quanto avvedutamente Giovanni in esceusione dell' avverimento dell' Ecclesiastico: filii tibi sunt? Erudii illos et curva illos a pueritia illorum (52) educasse alle sode, e ver massime della pieta cristiana i suoi figli esercitandoli ancora nella musica con senimenti di maschia divozione. Le parole de'due mottetti a 5 voci di Angelo, sono L Circuire possum, Domine, caelum, et terram, mare, et arridam, et nusquam te inveniam nini in cruce sanctisima: ibi domita; ibi pactis, ibi cubas in meridici. Il. In hac cruce te invenit, quucumque te invenit: in hac cruce suspenditum ninna, et utdica poma de ligno decepti (53). Le parole del mottetto

<sup>(52)</sup> Ecclesiastici cap. 7. v. 25.

<sup>(53)</sup> Sono parole di divoto scrittore giusta la costumanza di quel tempo, in cui per-

a 5 voci di Silla sono: Domine pater, et Deux vitae meae, ne dereliuquas me in cogitatu maligno, estolleriam oculorum menorum ne dederis mihi, et averte a me onne desiderium (54): il noto cantico del vecchio Simeone Nunc dimittis servum tuum, Domine, etc. (35) de l'altro mottetto a 6 voci di Silla Pierlaigi. Le parole vestite di mastea da Ridolfo sono Confétebor tibi, Domine, in toto corde mee, et chonorificabo nomen tuum in aeternum, quomiam misericordia tua; Domine, magna est super me (56). Poteva il più pio padre mettere sestimenti migliori selle mani de'più docili figli?

Il secondo rifleso riguarda il merito della musica. A vero dire lo stile degli accennati cinque mottetti in paragone dello sille di Giovanni è talvolta alquanto stentato: e vi sono de' tratti conuni anzi che no. Il maneggio peraltro degli artifizi non mostra puuto le maniere e Paficatellamento pesante della scoola fianminga; ma è spianato, semplice, chiarro, sobrio: la circolazione delle modultationi naturale, la successione degli accordi vivace, le melodie facili, le parti ben dispote: il tutto insisme dei cinque mottetti presenta il frutto di una polita scoola di virità, e sembra il parto di una sola penna. Questa felice aurora prenunziava ne' tre giovanetti figli e scolari del più grande de' mesetti un risplendentissimo giorno. A motivo però che non trovansi in progresso ne' di Angolo, ne' di Silla, ne' di Ridolfo notizie od opere, conviene persuadersi che tutti tre fossero miettui dalla falce di morte en brimo force met un'in force met un'in force met un'in force met n'impo force met mirmo force met n'impo force met n'impo

Rimane a vedere chi fosse Catarina Pierluigi Romana (57) una delle

mettevansi nelle chiese i mottetti di ogni maniera di parole e in prosa e in verso di qualsifosse privata persona.

- (54) Ecclesiastici cap. 23. v. 4. 5.
  - (53) Lucae cap. 2. a v. 29. ad 32.
  - (56) Psalm. 85. v. 12. 13.
- (57) Monterio Presentine diporte in forma di annali da Pierrastanio Petrici amos Il Criss (Sr., pag. 23). Fin dalfanno (SSg., risido il nostre pubblico di fondere nella cità un menastres di ragge vergini. . . . Si potò dusque nella mos presente (Sr., ticara a fine I affore. La direttri i presente formo an carevanti religioni edurius di Anagel, l'una chiennata Prudonza Ferensi, Faltra Eugenia Amboni i le prime piante del move sugre giardino furono cinque i Tendera Mineri da Solitaco, Charina ted nuovo sugre giardino furono cinque i Tendera Mineri da Solitaco, Charina

prime cinque donzelle che vestirono l'abito religioso nel nuovo monastero di Clarisse (poscia abbracciarono l'istituto farnesiano) fondato in Palestrina l'anno 1622. Questa giovine, a mio giudizio, non può essere stata figlia di Giovanni; perciocchè essendo morta Lucrezia di lui moglie fin dall'apno 1580. avrebbe avuto Catarina nel 1622. almeno quarantatre anni, laddove si parla di essa e delle religiose sorelle, come di giovanette: onde io la tengo per figlia o di Angelo, o pinttosto d' Igino, cioè nipote di Giovanni: se pur non fosse stata anche figlia di alcuno de'figli d'Igino, cioè o di Tommaso, o di Gregorio, o di Gio. Augelo (58): in conseguenza non mi debbo di essa ulteriormente occupare.

# CAPITOLO VIII.

Giovanni Pierluigi rinunzia il posto di maestro di cappella della basilica vaticana; ed è aggregato per ordine del Pontesice Giulio III. nel collegio dei cappellani cantori della cappella apostolica. Fa imprimere la seconda sua opera di musica; e vi si dà il titolo di cantore del Papa.

Memore Giulio III. del libro primo di messe, che Giovanni Pierluigi maestro della basilica vaticana avevagli dedicato, in udire il plauso generale, che riscuotevano ogni giorno più le nuove di lui produzioni, determinò di 'averlo fra i cappellani cantori dell' apostolica sua 'cappella.

Vero è che una gravissima difficoltà attraversavasi a questa determinazione di Giulio, ed era il suo stesso recente Moto Proprio emanato

Pierluigi Romana, Maria Vittoria Uberti, Dorotea Rufoli, ed Orintia Borgia gentildonne prenestine : il giorno preciso del formale loro ingresso nella claulura fuil di nono di Ottobre . . . . Nel 1638. ottennero, che suor Francesca Farnese entrasse nel loro convento, e si posero sotto la di lel direzione: nel 1639, venne a dimorare fra di loro suor Isabella germana di suor Francesca, che n'era partita; e si conformarono all'istituto farnesiano. number, the personal level of the

(58) V. la Not. precedente 51.

VOLUME I.

li 5. Agosto 1553. a riforma della cappella aposolica (59), in cui dopo aver riprovata P aggregazione di alcuni cappellani castori seguita non per merito de' candidati, ma per favore di cardinali, e di altri magnati, ordinava al maestro, all decano, ed ai cappellani cantori sotto pene gravissime di non aggregare più vertin cantore per quianto foste valorono, se non dappoichè si fosse ristretto il numero de' cantori tattali, o per morte, o per rinourais, al numero di ventiquattori e che altora si dovesse ominamente osservare nelle move aggregazioni quanto dispone la costituzione della cappella circa P esame dei conorrenti.

(36) Liest tan No., quan Praedecessors Note! Remail Pensifica pro âlvais est in capella notra conservations; et angunto ju, impaire capella, et in a pro tempore celebrati livini Officii vensatate et decore surre so estrus esses surses surses processors qui impaire de la inventa da deconduc cantere un solum artis muines peritos, sed qui esses canoris vocilos deletistimopre concents praediti ad dicta capella decerinadam destinare connevermans fluoritis se propersa la caden capella citatorum canterum numera hastensa determinata non favoit; siliuliminus tanues a certa anni citra tes contress maganams, ed alurano personare fluoritis se procisa, qiu-dem capellas constitutioniste et statetorum farma non servata, in dicta capella recursi, mini intra librarat, qui ad apraesen numeran trigitatorilium effectus, corunque major part (quad non sine animi nostri displicantia referimus) est inheelillate evoit ad camendu pontata incilii; broligae futurem et, quad nisi de apportuno remado desuper providestary, ausse coresa sucrer concerte se uterica sessoria servor e resurva cas sessoras outrours, la volicar ten furirie emalita alta effectiva.

No ipam ad meliu referenze, et institu palmitez es a ampitra velente, con qui an no per ottim, noque inter consisteiame at teaturem firenam, que diamento que qui no per ottim, noque interconsisteiament attateram firenam, que diamentos ad immerm viginiquintes reclavor velettes tente saint, et a certa scientista e actual consisteiamento de la consisteiamento de consisteiamento de pro tempore existenti magistro, nec nos decano, et cantoribus carcinais simplemento de consisteiamento de c

Giulio però credette nel presente caso di potersi dispensare dalla sua legge; e fatto a se venire il Pierluigi, invitollo amorevolmente al servigio suo e della cappella apostolica.

Questa graziosa offerta del sommo Pontefice dovette a mio creere agomentare per un momento l'animo sorpreso di Giovanni il llucro maggiore da un canto e la gloria di divenir membro della cappella la più famosa di tutta Europa lo avvan Insingato: il dispiacere dall'altro canto di essere costretto a rimuziare la sua diletta basilira, che avevalo onorato il primo con il titolo di maestro delle cappella, e già da più di tre anni tributavagli ogni di moori pacifici allori, lo tenne sospeso. Se non che il rispetto ch'egli doveva al suo sovrano determinollo all'affermativa: onde rispose umilmente di non meritare tanto conce; ma che, se alla Santità sua piscere così, avrebbe tosto rinunziato il magistero della basilica vaticana, e sarebbe passato nel collegio del cappellari estorti pontificii.

In fatti rinunziò al momento nelle mani del canonico prefetto el amministratore della cappella Giulia il posto di maestro. Il Rev.º Capitolo udita la mente del Papa accettò la rinunzia, ed elesse a nuovo maestro Giovanni Animuccia forentino, quel felicissimo Animuccia, la cui anima vide S. Filippo Neri volare al cielo.

Il Papa intanto ordinò a Mons. Girolamo Maccabei vescoro di Castro e maestro attuale della capnella apstolica, che Giovanni Pierluigi già maestro della cappella della basilica vaticana fosse tosto aggregato nel collegio de'cappellani cantori della sua cappella pontificia: e che, se viren d'anono, derocava per cotale aggregazione a qualunque legee, o

audeant sive pratumant, donte, et quasque dictorum cantaram numerus sive per chitum, sive locarum dimissionem ed amissionem, aut quamesi aliam caucationem ad vigital quatavo reducantur, niti servata forma stantorum et constitutionum hujumodi.

Descrimentos alitier pri tempora chainisso dictare coupellas cantores non esse, et de salarii esi responderi non dedore. Sireque per quocumque judices etc. Non obstantibus etc. Planot; et ita descriminum force, est presidian codula Motas Proprii fuit registrata in Canera Apostolica (b. s. Diverseum Julii P.P. III. fci. 4). U crigiale in pregnames estien all'activito della motas sponolica cappella. costituzione pontificia in contrarlo, ed espressamente al suo Moto Proprio dei 5. Agosto 1553.

La mattina dei 13. Gennajo 1555, il maestro Mons, Maccabei, terminata la consueta quotidiana uffiziatura nella cappella di Sisto al vaticano convocò a capitolo i cappellaui cantori, e presentò gli ordini espressi del sommo Pontefice ed il nuovo callega, Povero Pierluigi! Cantore italiano, ma meschino di voce e molto inferiore alle voci robeste de cantori oltramontani : compositore italiano ma di genio sublime , e superiore di gran lunga al valore di quanti vi erano compositori oltramontani, dover essere aggregato in un collegio di quasi tutti cantori e compositori oltramontani; e dovervi essere aggregato per ordine del Papa, che derogava oltre al recente Moto Proprio, anche a due leggi fondamentali del collegio , vale a dire al rigido esame, cui son tenuti di subire i candidati (60), ed al celibato, che debbesi professare nella cappella apostolica (61). Parmi di vedere i celli adirati di que' severi cantori, che alle parole del maestro chinano il capo, e mormorano a voce sommessa un non so che di funesto, per cui impallidisce il Pierluigi, e si avvede al momento, ch'ei non sata che una vittima. Giovanni fu vestito dal maestro di cotta, secondo il costume (62): giurò nelle sue mani obbedienza e fedeltà al sommo Pontefice pro tempore, non che l'osservanza delle costituzioni della cappella (63), e fu ricevuto, quan-

(60) Veggansi i primi quattro capitoli della costitusione della capp. pont. presso Martino Gerberto. nell'opera Scriptores eccleriastici de musica secra. To. 3. pag. 382.

(61) Nella notificazione che si la imprimere per la tipografia camerata all'occesione dei concorti, si dice: Finalmente si avverte, che se li nuovi candidati non avranno la prima tonsura, dovranno initiavisti dentro il termino perentorio di due mesì comandavdoi nelle costitutatosi apostoliche che li cappellani cantori pontificii siano chierici, e vivano na tedibato.

(6a) Veggasi il cap. 5. della costitus. della capp. pout. presso il P. Gerberto well' op. Scriptores eccleriastici de musica sacra tom. 3. pag. 383.

(3) Eidem cantori nie cotta indata magister dictae capellae pressuri faciet juramentum ad S. Dei Evangelia, teatsi scripturis acoroanetis. Invando. Ego N. cloricus N. ab hac hora is antea obediens, et fidelis ero SS. D. N. Papas N., ac D. magistro capella, vorumque successoribus constitutiones, decreta, et consestudires dictae capellae observado, dominum decanum, cantores, et collegum waseradors in tunque di mal'animo, e sgrazistamente all'amplesso da tutti colleghi in segno di vera sggregazione (fi(s). Il Segretario del collegio Francesco di Montalvo spagnuolo rende testimonianza al mio dire : polichè nel registrar questo fatto non seppe tener solda la penan contro la passione che lo agiava, e estrise nel soo disrio (65) a perpetua memoria; 13. Lanuarii 1555. Die Dominico. Fitit admissus in novum canto-rem loannes de Pelatetrina de Mandato SS: "D. Iulii dăsque allo examine secundum (si legga contro) Mosum Proprium quem habebamus; et absque consensu cantorum ingressus fuit.

Per legge del collegio de' cappellani cantori apostolici- non si può entrare alla participazione dei proventi dell'abbasia (66) se non dopo un mese dal pagamento delle regalite prescrite nella costituzione della cappella, e sono dodici ducati d'oro di. Camera (67). Giovanni pagò questa regalia nelle mani di Chisilino Daukerta habate, o camedengo della cappella dell'auno corrente 1555. il giorno 3. di Febbrajo (68); ed inconiniciò in conseguenza a partecipare di tutt' i proventi della cappella li 3. di Marzo 1555. (69).

me Deus adjuvet, et hec sancta Dei Evangelia. Il P. Gerberto nel luogo sopreccitato omette, non saprei dire il perebò, quasto giuramento, che preserive si navelli cantori la contituzione della cappella pontificia, e che continuasi a prestare anche al di d'oggi.

(64) Veggasi il cap. 6. della costituz. della capp. pout. presso il P. Gerberto uell' op. Scriptores ecclesiastici de mus. sac. To. 3, pag. 383.

(65) Diario MS. della capp. pont. dell'anno 1555. sell' archivio della lode. espedial. (65) I provveti della nostra espella apostolire, insogli assegnamenti muntili, siano le regish di qualunque specie hauso cumulatisamente da tempo immemorabile il nome di abbatia, siecome confermatio esiandio Pado III. onde il cap. 38. della contittua. I inti-unto De abbatia, ci el il cap. 30. della costione di cumerleggo: Quomono novus abbat est eligendar. Veggasi il P. Gerberto nell'Op. Scriptores ecclesiastici de mus. To. 3. pp. 39. 39. pp.

(67) Vegganni li cap. 8., e 9, della costitus. della capp. pont. presso il P. Gerberto

nell op. Scriptores eccles. de mus. To. 3. pag. 383.

(68) Si legge nel diario M., della capp. pont, di Francesco di Montalvo sotto il d. 5. Febbrajo 1555. Io. Aloisius de Palestrina solvit sua regalia admissionis 3. Februarii. Puit distributa inter 29. cantores participantes.

(69) Quindi è, che essendo caduta la cappella papale per la ricorrenza della coronazione di Giulio III. il di 22. Febbrajo (per la creazione non si tenne la cappella), Non fu contento Giovanni di passare quasi in silenzio la nuova sua situazione di cappellano cantore spostolico, volle annunziarre al pubblico la notizia, e perpetuarene con le stampe anoro la memoria. Allesti pertanto una collezione di madrigali da se gia posti in musica a quattro voci, e ne interprese incontanent P edizione in S. hislungo.

Questa si è la seconda Opera musicale, che il Pierluigi dette alla pubblica luce; e le avrebbe certamente posto in fronte il nome del Pontefice Giulio III, suo benefico mecenate, se non glielo rapiva la morte nel giorno 23. di Marzo 1555, cioè poco più di due mesi dopo la sua aggregazione nella cappella apostolica. Assunto quindi il di 9. di Aprile 1555. al sommo pontificato Marcello II. lusingossi Giovanni di essere ai snoi piedi (70), e dimandargli il permesso di fregiare con il nome apostolico di lui un suo libro di madrigali, che aveva sotto i torchi: avvenuta però la morte di lui allo spuntar del vigesimoterzo giorno del suo pontificato, resto di nuovo il Pierluigi deluso nelle concepite speranze: ond' è, che determinossi di pubblicar l'opera senza dedicarla ad alcuno; siecome eseguì ne' primi giorni di Paolo IV. creato Pontefice li 23, di Maggio 1555, e vi appose il seguente frontispizio; Il primo libro di madrigali a quattro voci di Giovanni Pierluigi da Palestrina cantore nella cappella di N. S. In Roma per Valerio et Luisi Dorici 1555.

Non si tosto incominciò a gustarsi la musica di questi madrigali che suscitossi un plauso generale, ed elogi altissimi forono tributati al merito impareggiabile del Pierluigi. Vi aveva egli adoperato una maniera chiara, grandiosa, espressiva, sentimentale, tutta nnova, tutta sua, e non

perdette il Pierlaigi in ripartisione della peoplaa connuta, che pagra il enbetante, fine condinale fine Vecoreo, in ciacana appella il nonoro collegio (Siato V. to tales questa propina, transa le mare norolle) e econe la notisia eseratta dal distri di Prancesco di Montaleo MS. nell'archivio della cappella visi enenzio 32. Pederanti. In coronaliza sunumi Pontificio colobravici mizma Musa Card. De Marsilia, abanta Pontificio labiniusi dantos quatore conneca, ut mori at Cenacius Bullsheli infermat: Palastrina qui nondama partispota. Pesi distribata inter 38. nocio.

(70) V. sezione II. cap. X.

più usata nel totale, sia dai maestri suoi predecessori, sia da' suoi eoetanei. Ma di cio parleremo a suo luogo.

Quanto però ai soggetti delle varie possie vestite di musica dal Giovanni, avendovene alcuni put troppo licenziosetti, i son d'avviso, che non poche nè piccole amarezze avrà egli dovuto in mezzo alla sua gloria ingojare. Perciocchè per quanto di que' tempi non si badasse gran fatto alle stampe; e come i poeti facevansi bene spesso lectio di pubblicare delle sfacciataggini, coal i musici tornavano a pubblicarle unite ai concerti armonici con la stessa aria h'indiferenza; tuttavia quell'iniquo costume nè autorizzava l'abuso, nè andava immune dai lamenti delle persone dabbene. Inoltre la nuova rappresentanza che Ciovanni aveva rivestito di cappellano cantore dell'apostorica cappella esigera dai metesimo un tenore di azioni degne più da encouniara in un esemplare ecclesiastico che da tollerarsi in un laico ammogliato.

Di fatti senti bene Giovanni il peso e la ragionevolezza degli amari rimproveri, che gli furono scagliati contro; e per la docilità del suo animo cangiò fin da quel punto consiglio, siccome egli stesso lo attestò dipoi al Pontefice Gregorio XIII. dicendogli in una dedica, che tuttora si vergognava e doleva di tal suo giovanile trascorso: et erubesco, et doleo. Sed quando praeterita mutari non possunt, nec reddi infecta, quae facta jam sunt, consilium mutavi : ed altrove: ex quo autem sic cogitare coepi, quantum in musica profecisse existimarer, decrevi totum divinis laudibus consecrare. Ed il contestò eziandio al cardinal Ippolito D' Este in un'altra dedica affermando di essere stato ancora giovane quando incominciò a guardarsi dal vestire di musica parole, che avessero potuto servire altrui d'inciampo: ab ea consuetudine etiam adolescens abhorrui; studioseque cavi, ne quid a me prodiret, quo quisquam deterior, atque improbior fieri posset. Che se pur dette alla luce dopo alcuni anni il secondo tomo di madrigali a quattro voci con parole similmente profane ( V. il cap. 5, della sez. 3. ) oltre che l'impegno, in cni trovossi, di dover apprestare delle composizioni ai concerti di un principe secolare, l'obbligò a preferir la scelta di parole (anzi che ecclesiastiche e sagre) confacenti piuttosto al leggiero umore di liete brigate; certo è che contengono esse soggetti molto più gastigati

di que' del primo volume, ed in conseguenza alla civile e religiosa onesta per niun modo opposti.

E qui vuole rilevari, come fra i madrigali [di questo primo volume il Pierluigi ne inserì uno in lode di Francesco Rosselli maestro di carato, e compositore di masica; quel Rosselli sopracitato fra i predecessori di Giovanni nella basilica vaticana (71), ove fiu maestro de puti della cappella Gillia dal 15/8. a 1250. Le compositioni da me vedute di questo valent'uomo non meritano a mio giudizio l'enflaire elegio, e l'eterno grido auguratogli dai hassi versi del madrigale (72); conviene però dire, che qualche nuova produzione gli avesse di que' di meritato più alte lodi, e l'encomio di composiore leggiadro, cui si sottoserisse dopo aleuni anni ezitandio Vincenzo Gallici (73).

Comunque però sia la cosa, il vedere inserito cotal madrigale in questo volume, è per me un argomento di fatto assia convinente della generosità d'animo di Giovanni, il quale senza punto invidiar l'altrui gloria, offeriva anzi con le sue proprie mani gli allori, a chi metitava in qualisivoglia modo di esserne coronato. Virtà che altrettanto rende degno di elogio chi la possiede, quanto è più rara al mondo, ove cisseun si vergogna di apparieri nividisoo, ma intanto non vi ha, quasi

(71) V. la noi. preced. 44. (72) Li versi del madrigale in onor del Rosselli sono i seguenti

Quai rime for al obiare,

O quade sei fis musi rodato tante,

O quade sei fis musi rodato tante,

de quate sei fis musi rodato tante,

rei seo posto incite,

Onde e'mortali la divina armonia

Portante, prophé eterno averes il grido,

Che 'n più d'un lido

O moma correttai

Li bassi versi misi appeasso l'ali

Con vater voci, e sail,

Che addelir ponno il duol, fue letto il pianto,

Che neum adres un em de ayunto.

(73) V. la nos. preced. 44.

direi, chi non isdegni di vedersi a lato gli eguali, o non tema di esser raggiunto dagl' inferiori, o non aspiri di entrare innanzi ai più grandi.

Oltre la sopra indicata edizione del 1555. di questo primo tomo di malrigali a quattro voci ne ho io atesso vodute altre cinque tute di Venezia del 1568, per Girolamo Scotto; del 1570, per il medesimo del 1594, presso Apesdo Gardano; del 1596, presso Perede di Girolamo Scotto; e del 1605, presso Angelo Gardano, Le tre ultime edizioni cioè del 1594, 1596, 1605. contengono il madrigale: Nestum visca giammia (7), he non v ha nelle tre prime cizioni, e la cui musica non è del medesimo stile degli altri, ma inferiore di molto; onde stento a crederlo del Pierbisi.

(74) Questo madrigale è la stanza 7. della canzone 46. Mia benigna fortuna del Petrarea.

> Nesum witte giammai più di me lieto, Nestum wive più tristo e giorni e notte; E doppiando il dolor doppia lo stile, Che trae dal cor sì lacrimose rime. Visti di speme, or wive pur di pianto, Nè contri e mores terro altro che morte.

Se il Petrarca addolorato per la morte di Laura ebbe a dire di questa cansone

I miei gravi sospir non vanno in rime, E'l mio duro martir vince ogni stile:

Il Picrilaigi (quante volte egli reramente abbia posto in musica la citata stanta) dorè a buon diritto confessare, che i suoi gravi asopiri, qualanque eglino fossero, gli avevan disseccati la rena; ed il suo duro martire lo aveva futo activere sonsa stile.

## CAPITOLO IX.

Il Pierluigi è espulso dalla cappella apostolica come, ammogliato, per ordine del Pontefice Paolo IV. che gli assegna una tenue pensione.

Dietro la morte di due sommi Pontefici Giulio III. e Marcello II. avvenuta in poco più di tre mesi da che il Pierluigi era stato aggregato nel collegio dei cappellani cantori apostolici, fu creato sommo Ponte-fice a' 33. di Maggio 1555. Gio. Pietro Caraffa cardinale teatino, che prese il nome di Paolo IV.

Appena il Caraffa assunse la cura dell'orile di Cesù Cristo come suo vicario, tosto intraprese con forza e severità, degna per altro dell' amorevolezza di padre, la necessaria riforma del clero, e della corte romana, riforma cossultata già dal medesimo nel silenzio della solitudine con il B. Gestanoi di Tiene, con Bonifazio del Colle, e con Paolo Consiglieri Romano, uomini d'esimia pietà (75). Non iscappò alla vigilanza di lui nemmeno il picciolo neo di pochi cappellani cantori ammogiati riglia cappella apostolica.

Chiamb pertunto nei primi giorni di Luglio 1555, il nuoro Ponteice Paolo IV. alla sua udienza i depututi del collegio dei cappellani cantori apostolici, e chiaea ai medesimi, se nella cappella procedeva il tutto a norma dell'ultima riforma degli uffizi della corte Romana decretata nell'ecumenico concilio Isterenense V. Riposero i depututi affermativamente. Riprese il Pontefice, che rammentavasi di aver avuto pate nella contituzione di Leone X. Pastoralis officii approvata (dopo la sua partenza per la nunziatura d'Inghilterra) dallo stesso concilio nella sessione VIII. in cui si ordina si cantori apostolici sotto pene gravissime di vivere con modestia ed esttezza di costumi conveniente si buoni sa-

De 101 Crengli

<sup>(75)</sup> Vitar Pontificum Romanor. Ant. Sandini par. 2. pag. 467. Storia di Paolo IV. Pont. Mass. scritta da Carlo Bromsto Tom. 2. lib. 9. 10. ec.

cerdoti (76), ma che intanto era giunto a sna notizia esservi nella cappella qualche cantore non solo non sacerdote, ma gemmeno ecclesiastico. Si sgomentarono a questo discorso i deputati , e replicarono che , a vero dire, vi erano attualmente nella cappella tre cantori anmogliati, Leonardo Barè, aggregatovi però d'ordine espresso di Paolo III. di S. M; e d'ordine similmente di Giulio III. di fel, ricordazione, Domenico Ferrabosco, e Giovanni Pierluigi. Soggiunse il Papa, che lodava la buona intenzione de' suoi predecessori di provvedere la cappella di valentuomini; ma che insieme sembravagli, che in un collegio ecclesiastico canonicale di cappellani cantori apostolici non vi potessero, nè dovessero aver luogo gli ammogliati, siccome per gli antichi tempi non mai ve lo avevano avuto, anche per relazione dei deputati dello stesso collegio da se uditi nelle congregazioni particolari tenute innanzi alla emanazione della Bolla surriferita di Leone X. Dissero allora i deputati, che il collegio si sarebbe fatto un dovere di obbedire a tutto ciò che fosse piaciuto alla Santità sua di ordinare : intanto però supplicavano il S. Padre a degnarsi di avere in considerazione, come li tre individui ammogliati nella loro aggregazione avevano ricevuto il possesso a vita (77): e che per legge immemorabile del collegio non si poteva escludere veruno, tolto il caso di un grave delitto, senza assegnargli una ricompensa: inoltre si credevano tenuti di rappresentare a sua Santità i meriti personali dei medesimi tre ammogliati cantori, i quali erano anche valentissimi compositori; e di più Leonar-

<sup>(5)</sup> Ballar. Roman. Conveiline Tom. 3, psg. 372. F. Reformatió envium afficiorum roman en cine in sacro accumento. Laterannis F. conside confirmata. Les Episcopas etc. Patrovilis officia divina providentia nobai simunci etc. 5.3. CANTORES. Capella notire conteres que conventi modestia, et morum disciplina vivant, et à consti sacréscia mere observant sub excommunications, et privationis emalementarum pama si contra feorina i pusisia autem etc. Dat. Rome, apad S. Petrum an. Incar. Dom. 1513. Al. Docemb. Ponilla. nostri sa. I.

<sup>(77)</sup> Si dies nel cap, V. dalla essituisione della cappella riunovata da Paolo III. magister dicine capella sidem novo cantori approduto ostant tradere teneturi in signami vora recopicionis, et admissionis ao priram. En el cap, VI. Pregisti, canteres dicina novom cantorom ad osculum pacis recopie debent in signum vora recopicionis, et admissionis so priram. V. Guberto nell'ope arriptare occle. de mus. Toma. 3, pp. 333.

do Barè (78) aveva già servito la cappella per anni dieciotto, e trovandosi al concilio di Terento, come cappellano cantore apostolico ne immenti pericoloissimi della epidemia, erasi quivi saldissimamente tratonuto, fintantoche il sagrosanto concilio fu traslatato a Bologna; Domenico, e Giovanni poi avevano riannizialo prima della loro aggregazione, quegli la cappella di S. Petronio di Bologna (79), e questi la cappella di S. Pietro in vaticano (80) alle istanze del Pontefice Giulio III. Lodò il Pontefice le rillessioni dei deputati, è benediendoli soggiames loro, che fra pochi giorni si provederebbe a tutto senza lesione nè dei diritti del collegio, nè dei mertiti pessonali de'tre cantori ammogliati.

Al riferire dei deputati in pieno capitolo le intenzioni di Paolo IV.

(78) Leonardo Barè, o Barrè di Limoges fn aggregato nella capp. pontificia li 13. di Luglio 1537. Nel diario MS. del rid. anno di Giovanni Le Conte, e Bernardo de Paulis si legge: 13. Iulii 1537. Fuit admissus in cantorem Leonardus Barrè Lemovicensis dioec. a Paulo III. Pont. Max. nec non a ven. viro D. Bartholomeo Croto ( era il Croto vescovo in partib. ed assistente al soglio pontific. ) capellæ Ss. D. magistro in sacristia S. Marci ( risedendo il Papa in quel palazzo , il nostro collegio uffiziava quotidianamente nella chiesa di S. Marco': così quando Sisto V. abitò nel palazzo Colonna si ufisiava la chiesa de' SS. XII. Apostoli ec.) præsentibus dictis cantoribus superpelliceo est indutus etc. , et juravit etc. Fu il Barè nno dei cantori apostolici destinati al concilio di Trento, come si legge nel diario MS. dell'anno 1546. die 21. Ianuarii. Leonardus Bare, Ioannes Le Cont. Ioannes Mont. Symon (Bartolini) Perusinus, Petrus Ordonnez iverunt ad concilium: prima di questi peraltro si erano colà recati Antonio Loyal, ed Ivone Berry con altri tre cantori, onde trovarsi alla prima sessione del dì 13. Decembre 1545. Tostochè poi il malore epidemico attaecò Trento alcuni cantori si restituirono tosto in Roma; non così il Barè, Le Cont. l'Ordonnes. il Bartolini, ed il Loyal, i quali vi si tennero saldi fino alla ottava sessione degli 11, di Marso 1547, in cui fu decretata la traslazione del concilio a Bologna : ove similmente si recarono con i sopraddetti anche altri cantori, come Gioacchino Carrota, o Carrotta, o Carota, e Virgilio de Amanditis ed altri, seguirono di nnovo il concilio in Trento tanto prima quanto dopo la sospensione, come può vedersi nella nota 311. Leonardo Baré fu valoroso contrappuntista, siccoma apparisce in alcuni mottetti di esso stampati da Antonio Gardano in Venezia nalla raccolta del 1544., ed in aleune messe, a mottetti inaditi, che conservansi nell'archivio della nostra cappella.

<sup>(79)</sup> V. la no. 43.

<sup>(80)</sup> V. il cap. VIII. di questa sez. I.

un lutto generale occupò gli animi di tutt'i cantori, i quali come vedevano di poco buon oechio il Pierluigi per gelosia nazionale, e per invidia della superiorità de'talenti di lui, così amavano teneramente gli altri due, e gli avevano cari, nè mai avrebbero creduto di perdere questi colleghi . Furono presenti al capitolo anche i tre cantori ammogliati. Leonardo, e Domenico, essendo già maturi di età, furono eziandio più forti a tale impreveduto colpo: Giovanni più giovine, di minor esperienza, e vivacissimo di sentimento non resse a tant'urto, e cadde gravemente infermo li 18. dello stesso mese di Luglio (81), e non si riebbe dal suo male, se non dopo qualche mese, a fronte ancor della cura, che di lui si presero non solo i suoi amici, ma eziandio li suoi stessi emoli cambiatisi in altrettanti fautori; di maniera che non ebbe il Pierluigi da questa epoca in poi, fin che visse, più sinceri ammiratori dei cappellani cantori pontificii; ne dopo la di lui morte si sono giammai nella cappella apostolica o spenti, o cambiati, o diminuiti punto fino al giorno presente gli stessi quasi ereditarii sentimenti di stima, e di grata riconoscenza alla memoria di così celebrato collega.

Intanto la mattina dei 30. Luglio 1555. nel tempo dell'uffiziatra quotidiana fin presentato nelle mani di Gio. Francesco Felice decano del collegio un breve di moto proprio del sommo Poutefice. Il decano, terminato il coro, radunò i colleghi a capitolo, e lesse i seguenti ordini del Papa (33). Moto proprio, Quantinque i cantori della nostra cappella

(8) Nel dario MS. della nostra capella di Francesco de Montalvo i legge 18. Illui 1555. de lori, Palentria nifermua, con Palentria nifermua il 19. e el il 40 no. in cui vi fa constinorium publicum propute oratores i continua Palentrina inframua il 19. e el il 40 no. in cui vi fa constinorium publicum propute oratores i continua Palentrina inframua il 40 no. 20. e el 24, e el il 40 no. in cui il cantori il recessoro alla colonne mensi in 5. Gincomo degli Spagmodi per la fenta di esto nato i segue Palentrina inframua il 40 no. 20. e el 30 giorno di Comonica, in cui il 1920 attene capella il chiosa di 50. Natia sopra Miserra y e così finalmente Palentrina inframui il di 29, e di il 40 no. Sigmono in cui fine comanta i a sectiono della il 11 no periodore della capella genotica.

(82) Paulus Papa IV. Motu proprio. Liest capella nostra contores sint estam nostri es pro tempore existentis romani Pontificis capellani, consucerinique in eisusdem pro tempore romani Pontificis, ac venerabilism fratrum nostrorum 8. R. E. cardinalism et prelatorum, diarunique diversarum urbis ad ipsem capellam confluentium persosiano esiandio cappellani nostri, e de' romani Pontefici pro tempore, ed abbiano il peso di cantare alla presenza del romano Pontefice, de' cardinali della S. R. C., de' prelati, e degli altri personaggi che intervengono in essa cappella le lezioni, le profezie, gli evangelii, i capitoli, ed altri divini uffisi; ed in conseguenza (venendo anche proibito dai sugri canoni a' laici di trattar le cose spirituali) sia indecente che frà cotali cantori ve n' abbia alcuno ammogliato, tuttavia è giunto a nostra notisia, che ne pontificati di

narun prosentia lectiones, prophetias, ac omaplia, et capitala, aliqua divia officia desantare, et resisare, et progresse can misim per sacre canones privinuale per laios tractari problitimo existat, indecens tit, at aliqui ex sidom controlas oniqgate existatus indivinious same accipiums, quod inne enodem canones capellanas diletti fili Leonardus Bark, Dominicus Fernbacce, et Petrus Alepina de Polettria vericonjugat Paul II. as Julii situa III. Romanorum Pontificum prodecessrome mestrerum temporibus in cantores capellanas recepti cum altit esistem cappella extertuia capellana present est controla del productiva de constituita del productiva del revisa capellanis present, et contro estema sucre canones, et ipsius capellar atanta, et consumitates divina efficia decontantas reperiuntur in divini caltus wilipendium,

Nos qui cultum, et servitium divinum nostris præsertim temporibus en qua decet sinceritate, semotis etiam quibuscumque scandalis celebrari toto desideramus affectu, volentes in pramissis opportune providere motu simili, et ex certa scientia, maturaque deliberatione nostra, prafatos Leonardum, Dominicum, et Petrum Aloysium, ut prafertur, conjugatos, attento quod numquam fuerunt, prout nec sunt ad præsens ad officium cantorum in eadem capella exercendum habiles ac idonei propter imbecillitatem vocis, neque etiam in cantores dieter capeller servatis servandis accepti, et etiam admissi fuerunt ad exercitium officii in eadem nostra capella cantorum capellanorum necessario, ab aliorum eorundem cantorum capellanorum numero, et consortio cassamus, ejicimus, el amovemus, ac cassalos, ejectos, el amotos esse, cassarique, ejici, el amoveri debere decernimus. Mandantes eiusdem capella magistro, ac cantoribus capellanis, quatenus visis præsentibus, cosdem Leonardum, Dominicum, et Petrum Aloysium ab eadem capella, ac divinorum officiorum in ea decantatione, et aliprum capellanorum numero et consortio cassent, ejiciant, et amoveant, nec cos de castero in cadem capella divina officia, aut alias decantare permittant. Districtius etiam illis sub excomunicationis lata sententia ipso facto incurrenda pana inhibentes, ne de catero aliquos conjugatos in cantores capellanos dicta capella recipere audeant. Non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, ac dictæ capelles, etiem juramento roboratis, statutis, et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, et literis Apostelicis, eisdem Leonardo, Do-

Paolo III., e di Giulio III. nostri predecessori sono stati aggregati fra i medesimi cappellani cantori i diletti figli Leonardo Barè, Domenico Ferrabosco, e Giovanni Pierluigi da Palestrina uomini ammogliati, e che con grandissimo scandalo, ed in vilipendio del divin culto, contro le disposizioni dei sagri canoni, e contro le costituzioni, e le consuetudini della cappella apostolica cantano i medesimi tre ammogliati unitamente ai cappellani cantori. Noi a' quali è sommamente a cuore, che si presti il culto ed il servigio all'altissimo Dio, sinceramente e lungi da ogni scandalo, voleudo opportunamente provvedere alle cose dette, per moto proprio, di certa scienza, e con matura deliberazione cassiamo, discacciamo, e togliamo dal numero e dal consorzio de cappellani cantori Leonardo Barè, Domenico Ferrabosco, e Giovanni Pierluigi da Palestrina; e decretiamo, che i medesimi sono, e debbono essere cassati, discacciati, e tolti dalla cappella: ed ordiniamo al maestro della medesima cappella, ed ai cappellani cantori, che visto il presente moto proprio eassino, discaccino, e tolgano dal numero degli altri cappellani cantori li tre ammogliati Leonardo Bare, Domenico Ferrabosco, e Giovanni Pierluigi da Palestrina, e non permettano ai medesimi di mai più intervenire nella cappella a cantare i divini uffizi. Ed inibiamo ancora strettamente ai medesimi maestro e cappellani cantori sotto pena di scomunica latae sententiae da incorrersi ipso facto che non ardiscano mai più pe' futuri tempi di aggregare fra i cappellani cantori della detta cappella apostolica veruna persona ammogliata. Non ostanti ec. ec. Il giorno 30. di Luglio 1555.

Terminata la lettura del moto proprio, il carmelengo della cap-

minio, et Petro Alegia quamodalitet etiam deregatoriarum deregatorii, claustii, ritiratsitiusque, aitili dereste, șiatum per modur producestre, etiam most proprio concestis, confirmati, et înnovati etiam îteratii vicibu, quibu laistim extendentenores illorum etc. ha vice latistim deregamu, ceterique contextii quibusamque
prosenti motas proprii etiam non registrati, noque datuti, solam signalarum sufficere, et albique fidem facere, regula contraria non obstano. Decerments

Die 30. Iulii 1555, prædictus motus proprius lectus, et publicatus fuit. Reg. in camera Apostolica lib. diversorum 1555, P. Atlavanius Notarius.

pella Chisilino Danckerts soggiunse, swere avuto ordine la mattina stessa dall'Illustriss. Mons. Tesoriere di porre nel mandato del mese di Agosto, e così successivamente, la provvisione de'tre cantori ammogliati a scudi sei per ogni mese, perchè tanto assegnava si medesimi il sommo Pontefece a titolo di ricompensa. Il segretario del collegio Francesco de Montalvo riterisce il tutto brevemente nel suo diario MS. della nostra cappella: 30. Indii 1555. Eodem dile fueruni exclusi de capella Locanadus Barè, et Dominicus Ferraborco, et 10. Luis, Palestrina, quia sic voluit Papa et dedit motum proprium illis, sut de caetero non serviant in capella, quia sunu tuxorati, et in loco ricompensae Papa jussit illis dare scuta sex in ogni mese pro colibet. Omnia ista sunt facta in praesentia omnium. Si trovarono presenti alla lettura del moto proprio Leonardo Barè, e Domenico Ferrabosco: il povero Giovanoi udinne in letto la relazione e la sentenza dal segretario del collegio.

Servi Giovanni Pierluigi sotto tre pontefici la cappella apostolica in qualità di cappellano cantore mesi sei e giorni diciannove, cioè dal di 13. Gennajo fino al di 3o. Luglio dell'anno 1555.

#### CAPITOLO X.

Il Pierluigi è ricercato per maestro dal Rev." Capitolo della proto-basilica lateranense. Ottiene il permesso di prender quivi servizio, senza essere privato della pensione assegnatagli. Si cerca quanto tempo vi si trattenesse.

Quella instabile fortuna, che aveva fin dalle prime mosse sollevato rapidamente il giovine Pierlnigi, e collocato in un invidiabile seggio di gloria, pemitta al solito di se stessa, in breve istante roresciollo, siccome abbiamo poc'anzi vedetto, dal sommo della sua ruota; e sospinoto impettoosamente a terra, lo sestetava di più con affannosi pensieri nel letto del suo dolore, avendolo privato anche delle sostanze necessarie a' molti bisogni dell'omana vita. Che farà per tanto in al triato momenta il Pieritsigi, col peso della moglie, e di tre figliuolini, impedito per le legi della cappella apostolica (come pensionato) dall'esercizio personate della sua professione, e limitato all'appontamento mensile di soli scudi sel? Oh! quante notti frà il sonno e la veglia in udendo a sospirare afflitta la sua Lucrezia, o piangere alcuno de' suoi bambini, dovette darri alle samaie, credendosi per isconcerto di febbricitante fintasia chiuso nella totre della Muda (83) quasi un'altro conte Ugolino! Il padre delle misericordie però, il Dio d'ògni consolazione invocato, sicome credo, con fiducia dall'nomo così umiliato cangiò ben presto il lugubre apparato delle di loi siegure.

Avera già eretta e fondata di propria autorità ed a tutte sue spese fin dall'amon 535. nella proto-basilica di S. Giovanni in Laterano la cappella musicale il card. Gio. Domenico de Cupis romano detto il cardinale di Trani; decano del asgro collegio ed arciprete della mensionata basilica. Le renditi però assegnate da quel generoso porporato non essendo sufficienti à mantenere interamente di vitto e vestito i putti necessarii per le parti acute dei concenti, il Pont. Paolo III. con Breve del 1. Giugno 1543. uni alle medesime altri piagoissimi heni stabili e così la chiesa caput urbis et orbis risuonò di dolci armonical pari della altre due basiliche, la vaticana e la liberiana

Il primo maestro del laterano dal 1535, a tutto Novembre del 1539, fu Rnbino, il quale passò quindi ad insegnare ai putti della basilica vaticana, e tornò poi al laterano nel 1548.

Nel 1541. ebbe il magistero de' putti Orlando di Lassus (84). Ru-

(83) Dante Inferno, Canto 33.

(44) Ottavio Pisoni sulla orticia MS, de centrappusitai cela parla di Orlando di Lussa: il Claffre in di Syrt. Petuatri, fin 4,7: die, Ocloado de Lusso municus moritur 13. Iunii 1531. Il Riccioli serire, Orlandas de Lusso musicus indignia natus anno 1500. della 1533. Il Rimacciono de lure Destrosta llib. 3, cap. 16, n. 15. raccouta, che Orlando macque in Berga, città dell'Hamonius che da fanciallo si trevò premo Perliando Gonzay viered di Sicilia, in ellem pararillamia odle turni cassere, con cai fa in Sicilia, cel in Milano; che gianto al decimotitave anno di una eta fa condotto in Napoli da Contantino Cattriotto, por fe circa te mani ce ha indi vensto a Roma cotenne la capella di S. Giovanni in Luternoso che possia vieggiò cen Gialdo Cassufannaccio in Francia, in laggliture s, l'angua terpa di uttitatase in Aurerta; che fa Ranaccio in Francia, in laggliture s, l'angua terpa di uttitatase in Aurerta; che fa

VOLUME I.

nalmente fu maestro per venti anni continui di Alberto, e di Guglielmo duchi di Baviera ; e fu nobilitato da Massimiliano IL Imperatore . Orlando di Lassus è citato fra i compositori insigni dal Garzon; Piazza univers. fo. 326., e dal Guicciardino, che lo pone a suo tempo fra i viventi (V. no. 23). V'ba di lui molte opere: le principali da me vedate, sono il 1. libro di madrigali Venezia pel Gardano 1557. Il 2. lib. di madrig-Van. pel Gardano 1559; il libro delle messe a 5. voci prima parte, Monaco per Berg 1572: la seconda parte essendo dedicata a Gregorio XIII. trovasi nell'archivio della nostra cappella segnata n. 125. ed eccone il frontispizio: Orlandi de Lasso Illustriss. ducis Bavarice chori magistri missoe aliquot, secunda pars, illustriss. principis D. Guithelmi comitis Palatini Rheni, utriusque Bavariae ducis liberalitate in lucem editum. Monachii excudebat Adamus Berg 1574. Gregorio XIII. Pont. Max. dicatum: index missarum. Super ite rime dolenti a 5. voci: Scarco di doglia 5. voci: Svdas ex claro 5. voci Credidi propter 5. voci: le berger, et la bergere. a 5. voci Gli officj di alcune feste dell'anno a 5. voci prima, sec. ter. parte, Monaco per Berg. 580. Il s. lib. di mott. a 5. voci Venezia pel Gardano 1580. Il a. lib. di mottetti a 5. 6. voci Venezia pel Gardano 1584, Il 3. lib. di mottetti a 5. 6. vo. Venezia pel Gardaso 1587. Il 4. lib. di mott. a 6. 8. vo. Venezia pel Gardano 1589. Il 5. libro di mostetti a 5. 6. voci, Venezia pel Gardano 1584. Il 6. libro di mott, a 5. vo. Venezia pel Gardaco 1584. Il 7. libro di mottetti a 5. vo. Vecezia pel Gardano 1588. Il libro VIII. di mottetti a 6. voci Venezia pel Gardano 1589. Magnum opus musicum Orlandi Lassus contiene mottetti a 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. voci, stampato in Monaco il 1604. dopo la sua morte dai figli Ferdinando, e Ridolfo, e dedicato al principe Massimiliano conte Palatino del Reco, e doca di Baviera. Nell'indice del Vincenti si citano li mott. e ricercari a 2, voc. li madrig. a 4, voci, ed il lib, delli magnificat a 4. voci stampato il 1578. Nell' indice del Pranzini si citaco le messe a 4. 5. vo. li mottetti a 4. 5. 6. 8. vo. libri sei; li mottetti a 3. vo. li madrigali a 5. voci, libri cinque. Nell'indice del Ginota sono citati li ricercarl a a. voci Parigi 1578. il 1. lib. di madrig, a 4. voci, li madrig, a 4. 5. 6. voci stampati in Norimberga, e quattro libri di madrig. a 5. voci. Molti mottetti inediti a 4. 5. 6. 8. voci gli ho io vedoti nella biblioteca dei PP. dell'Orazorio in S. Maria in Vallicella , Altissimi elogi meritossi Orlando di Lamus per le iodicate sue produzioni, e sopra tutti è degoo di memoria quell'ingegnoso e naturale scherzo:

#### Hic ille Orlandus lassum qui recreat orbem .

riporatos dal Draudio, dal Fordel, dal Bertini ec. Il Destor Barney A General History of music, vol. 3. pag. 314. coofens, che Orlando potè sibbene battersi con Cipriano di Rere similmente fammingo, na che fie emisamente suprato dal Prierlajia nella eccelesticia gravità. Ouzaroo ne Lusso, a native of Mons, in Hainault, dorn cisco... To form a companitivi idea of the style of Mass two companes with that of Pale-

Decembre del 1530, a tutto Decembre del 1545, (85) tornò nel 1548, ai servigi del Laterano, e vi si trattenne fino al Gennajo del 1550. in cui fu nuovamente chiamato al Vaticano.

Paolo Animuccia fu sostituito in Gennaio 1550. a Rubino, e lasciò di servire la proto-basilica sul fine del 1552. (86).

L'Animuccia ebbe per successore Bernardino Lupacchino, cui il Rev. Capitolo regalò scudi sei affine di liberarlo dall' azione di risoluto creditore (87), ma con poco durevole frutto, stante il genio del

string, the specific difference seems to be this; that the two Netherlanders, by having spent the chief, part of their time in the courts of princes, had acquired a lighter and more secular cast of melody than Palestrina, who residing constantly at Rome, and writing chiefly for the church, had a natural and characteristic courses in all his productions. IMPRED, THE COMPOSITIONS A CAPELLA OF CEPBIAN BORE AND ORLANDO LASSO ARE MUCH INFERIOR TO THOSE OF PALESTRINA, IN THIS PARTICULAR; for by striving to be grave and solemn they only become heavy and dull; and what is unaffected dignity in the Roman, is little better than the strut of a dwarf upon stills in the Netherlanders, etc.

(85) V. le no. 4t., 45., 105.

(86) Paolo Animuccia al dir di Ottavio Pitoni , Notizie MS. de'contrap. fu maestro di cappella di S. Giovanni in Laterano dall'anno 1550, al 1555. Snecedè al posto di Rubino . Si crede consenguineo di Giovanni Animuccia maestro di cappella di S. Pietro in Vaticano . V'ha di lui un madrigale fra i madrigali di Orlando di Lassus stampati in Venezia pel Gardano il 1559., ed na altro madrigale nella raccolta dello stesso Gardano pur del 1550, un mottetto di Paolo Animuccia trovasi nella raccolta di mottetti stampeti in Venezia il 1568. Il Pitoni in questo articolo errò certamente, dicendo che Paolo Animuccia fo maestro del Laterano dal 1550, al 1555, perciocchè nel fine del 1552, occupava siffatto posto Bernardino Lupscchino. Se poi nel 1554. ovvero nel 1555. Paolo Animuccia riassumesse quivi il servigio, onde il Pierlnigi debba dirsi anecessore di esso, e non del Lapacchini, a me non è riuscito di verificarlo. Inoltre il Pitoni dubitò della consanguinità di Paolo con Giovanni Animuccia: questo dubbio però non ha luogo, affarmando il Poccianti fiorentino, e cinquecentista siccome gli Animuccia essere eglino stati fratelli: Catalogus scriptor, Florentinor, auct. Michaele Poccianto Florentino cum additionib Luca Ferrini Florentiae ap. Philip, Junctam 1589, pag. 143. Paulus Animuccia laudatissimi Ioannis frater, musicus venustissimus, madrigales, et mottettos mira suavitate refertos posteris transmisit. Diem obiit Roma 1563.

(87) Nel volume MS. segnato n. IV. Diversorum dell'archivio del ven. collegio dei benefiziati lateranensi pag. 98. si legge sotto l'anno 1552. Donati a Lupaggini maestro di cappella per pagare certi suoi debiti scudi sei .

Lupacchino, che dopo la quotidiana applicazione allo studio della sua arte, in cui fu assai valoroso (88), amava laute mense; onde la proto-basilica non soffrendo a lungo le laguanze contro di esso privossi del sua servigio.

Li Rev.<sup>®1</sup> canonici decretarono nel mese di Agosto del 1555. d'invitare, siccome lo invitarono, Giovanni Pierluigi a succedere al magistero di musica nella loro proto-basilica. Giovanni rispose non essere in suo potere di decidersi all'istante, perciocchè gli conveniva interrogarne il collegio de cappellani cantori apostolici per lo schiarimento delle obblizzazioni, cui reano soggetti il pensionati della cappella.

E proposto pertanto nel capitolo della cappella apostolica ad istanza del Pierluigi richiesto per maestro della proto-basilica lateronense, e ad istanza di Leonardo Barè invitato contemporaneamente dalla basilica di S. Lorenzo in Damaso il seguente dubbio: possono li due cantori pensonati ritenere la pessione accettando respettivamente l'invito delle due nominate cappelle? Siccome avviene nelle corporazioni il più zelanti osservatori della disciplina sostenanero la negativa; fondati cioè sul cap. XVI. dela costituzione della cappella (89); dissero bensì essere in libertà de' postulanti, di assumere altro servigio; ma che , decadendo al momento dall'apapetenere in qualsivoglia maniera al collegio, non potevano in conto veruno goder ulteriormente la pensione mensile. Il partito maggiore però he stava dalla parte affermativa preponderò, e fu portata a nome del collegio stesso l'istanza al Pontefice Paolo IV. il quale benignamente rescrisse che li due cantori ammogliati eschasi già in perpetto dal servizio della cappella apostolica, assumessero liberamente il magistero

(8) Berardino Lepochio, Lapochio, e Lapogino fi a dir del Piscoi usida (1) Media Berardino Lapochio, i terretari o solfigiammati das vori, ansi utili ai directari o solfigiammati das vori, ansi utili ai principianti, inexpandorisi hellusime masiere di cano con ottion metodo. Il Doni sera dila Berira di cano con ottion metodo. Il Doni sera dila Berira di cano con ottion metodo. Il Doni sera dila Berira di cano con ottion metodo. Il Doni sera dila Berira di cano di ca

(89) V. il cap. XVI. della costituzione della cappella intitolato: de cantore praevaricante a servitio capellae, nell'op. del Gerberto Script. Eccles. de mus. tom. 3. pag. 385. delle dae basiliche, e continussero a godere per maggior sollievo de loro hispopi la conceduta pensione. Fu presentato in capitolo il rescrito pontificio, ed il collegio autorirato dalla sovrana beneficezza accordò ai due postulanti in data dei 25. Settembre 1555. Il permesso richiesto senza pregiodizio della pensione: Die 25. Septembriz 1555. così il segretario de Montalvo (50) in plena congregatione habinerunt licentiam D. Leonardo Barò, et D. 10. Luis. Palestrina, su unusquisque possi servire de magistro capellae, videlicet Leonardo in S. Laurentio in Danuaso, et Palestrina in S. Joanni Laterano, ut melius valenat.

Il primo di Ottobre dell'anno 1555. due mesi dopo la esclusione dalla cappella apostolica entrò Giovanni Pierluigi mestro di cappella della proto-basilica lateranense. Matteo Fornari nno de' mici predecessori nella cappella pontificia afferma (91) di aver ciò co' suoi occhi veduto ne' libri dei salariati della proto-basilica, che conservansi MS. in quell'archivio.

Sperava ancor io di poter verificare sopra i medesimi libri tanto l'epoca ridetta dell'ingresso, quanto della rinumia di Giovanni; ed in conseguenza di poter determinare il tempo che quivi si trattenne in qualità di maestro. Per gentilezza del Rev.<sup>490</sup> Capitolo ottenni con graziono rescritto di Agosto dell'annon 1821. La facoltà di entare nell'archivio della proto-basilica: vi fui introdotto dall'Illust.<sup>490</sup> e Rev.<sup>490</sup> Prefetto Mons. D. Lorenzo Mattei (oggi Patuiraca d'Anticchia) ma non trovai che un misero avanno di fracidume: le coperture di pergunena dei libri censuali muffate, i fogli interni sobbolliti per l'acqua cadutavi sopra; q e per più senza alcun vestigio di caratteri. Tottavia in un foglio del libro censuale dell'anno 1558. mi riusel di leggervi al mese di Ottobre il nome di Giovanni l'etroligi coi titolo di nostro maettro di caparella (201).

(90) Diario MS. della capp. pont. dell'anno 1555.

(9) Narrasione atorica dell'origine, progresai, e privilegi della ponificia cappella di Matteo Fornari cantore cappellano della atessa cappella sotto il gloricos ponificato del reguante Benedetto XIV. MS. nella bibliot. dell'Ecc. casa Corsini alla Longara.

(92) Ottobre 1558. A. Mr. gio. Pieriuigi nostro maestro de cappella per barili 4. de vino preso per le messe lecte della nostra Chiesa sc. 4. d'oro, quale è per supplimento de tutto el messe de Luglio 1558. che rata a ragione de bar. messo per mess. Sc. 8: 80. Coai il libro cessuale del 1558. dell'archivio della proto-bailica luteranesse.

Sopra di che fondato sembrami di potere a bason diritto smeniero Otavio Pitoni, il quale nelle notizie MS. de'contrappuntivi afferma, che il Pieringi lasciasse il servigio del Laterano nell'anno 1536. e che nell'anno stesso gli fosse sostituito Annibale Zoilo. Questo non è punto vero. Giovanni esercitava il magistro della proto-basilica lateranense nell'Ottobre del 1538. e continuò quindi in tale affizio fino amese di l'elbrioj del 1551. siccome fortunatamente nel 1794. il soprellegato Matteo Fornari poto osservarlo nel libri censuali della proto-basilica non anor malandati. Londe il Pierluigi esercitò la carica di maestro di cappella nella sempre commendata proto-basilica lateranense dal primo giorno di Ottobre del 1555. fino ai primi di Felbrioj del 1561. vale a dire anni cinque, mesi quattro, e pochi giorni. Nel mese di Marzo poi dell'anno medesimo 1561. gli fu surrogato Annibale Zoilo, siccome vederasi nel capp. 1.2. di questa prima sezione.

# CAPITOLO XI.

Si additano le più famose opere musicali composte dal Pierluigi in servigio della proto-basilica lateranense: i espone il perche non facetse imprimere alcuna ma produsione negli anni, che esercitò quivi il magistero: e come avvenisse, che si stampò per altrui opera alcuna cosa di suo.

È certo, siccome può rilevarsi da varii tratti delle sue dediche, che il Pierluigi fin dalla giovanezza applicossi interamente allo studio della composione: cui quidem scientia e totum me a puero dedi (3). E similmente certo, che mai non lasciò trascorrere inutilmente il suo tempo, di cui fu gelosissimo conservatore, ed impiegolo instanesilmente nella produzion delle musicali sne idee: Quanam alia in re, duo illa, quae a Domino haberem temporis atque ingenii talenta, quamvis atuvo praestantiora insumerem (9)? Telè si fine aucor certo, che mai poa interrupoe la

<sup>(93)</sup> Dedica al Pont. Gregorio XIII. del lib. 4. delle messe.

continuazion de'suoi studii, nemmen quando videsi al durissimo cimento della scarsezza de'mezzi, onde alimentarsi colla sua famiglia: cum omnes curae musis adversariae sint, tum illae in primis, quas affert angustia rei familiaris. Sed gratias ago divinae bonitati, quod in maximis difficultatibus nunquam studium musicae intermisi; quam enim aliam haberem allevationem, homo huic facultati a puero deditus, assidue (utinam tanto cum progressu, quanto cum labore et diligentia) in ea versatus (05)? Cosicchè può di ragione affermarsi essere stata la vita di lni una continuata ed indefessa applicazione, parte esaminando le opere degl' insigni maestri, e cogliendone il più bel fiore; parte aprendo il varco alla filosofica sua fantasia, e distendendo in carta le veramente belle sue idee. Se si potessero, per mia fe, in tanta distanza di tempi consultare coloro che lo avvicinarono, io porto opinione, che ne additerebbero presso a poco quel tenor di vita, e quella rigida distribuzion di ore osservata scrupolosamente da Cajo Plinio il vecchio, giusta la relazione che ne da a Macro il giovane Plinio; il quale dovette perfino sorbirsi dallo zio un acre rimprovero per il breve sollievo, che prendevasi al passeggio, onde ricrearsi dalla continua applicazion negli studii. Repeto me correptum ab eo, cur ambularem : poteras , inquit , has horas non perdere ; nam perire omne tempus arbitrabatur quod studiis non impertiretur . Hac intentione tot volumina peregit (96). E per tale assiduità appunto mai non interrotta potè il Pierluigi scrivere tanti volumi, quanti se ne vedranno da lui scritti nel decorso di questa storia.

E per parlare precisamente de cinque anni e pochi mesi (cioè dal 1555. al 1561. siccome è stato vedato) ne'quali Giovanni esercitò Puficio di maestro nella proto-basilica lateranense, io son d'avviso, che ritirato in qualche casetta ne'contorni del monte Cello, lontano dallo strepito della città, si occupasse in una maniera singolare nello stadio dell'arte, e scienza musicale. Molto dovette scrivere, ed il Laterano cheggió sovente al plauso della muore produzioni del suo maestro. Fra

<sup>(95)</sup> Dedica al Pont. Sisto V. del primo libro delle lamentazioni .

<sup>(96)</sup> C. Plinii secundi epistolarum libri decem. Fenetiis in aedibus Aldi, et Andreae Asulani soceri, mense Iunio 1518. lib. 3. epist. 5. pag. 68.

le opere, che senza dubbio appartengono a quest' epoca, e che conservansi inedite nell'archivio della proto-basilica, sicome composte per servigio della medesima, meritano distina memoria no volume di *lamen*tazioni di Gerenia profeta poste in musica a quattro voci, ed un volume di magnificat a 5. e 6. voci. Del merito di queste due opere parlerassi altrove. Intanto giova notare, che le lamentazioni sono della nuova maniera tutta propria del Pierluigi ed in cui egli rendesi inimitabile: li magnificat annunziano un'nomo profondissimo nell'arte, cepace di render ragione non solo di ciascuna nota, ma per anco dirri d'ogni passa.

La gloria maggiore però venne meritamente al Pierluigi dagl' improperii, e dall'inno Crux fidelis, che pose in musica ad 8. voci divise in due cori, e fece cantare la prima volta dai cantori della proto-basilica nel venerdì santo dell'anno 1560. Questo parto nobilissimo e nuovo per tutti i rispetti, concepito e perfezionato nei tesori della filosofica sua fantasia fece shalordire al suo primo mostrarsi arte e natura . Shalordì l'arte in vedersi superata dalla natura nella semplicità di pochi accordì che rapiscono il cuore, e lo concentrano affettuosamente alla divozione: shalordi la natura in vedersi superata dall'arte nella squisitezza di una esecuzione non più udita, immaginata dal Pierluigi e da esso medesimo insegnata. Questo è il canto, avrebbe detto al dolee patetico di cotali improperii il canto Abbate Bernardo (97), ch' io ricercava degno della casa dell'Altissimo, canto ripieno di gravità, che non è molle, nè rustico; ch'è soave e non lieve; che diletta le orecehie, e muove il cuore. Il Pontefice Pio IV. mosso dagli alti elogi di questa nnova musicale ecclesiastica produzione non isdegnò di farla richiedere in suo nome a Giovanni per uso della cappella apostolica; e contestò in udendola eseguire, che vinto aveva la sua espettazione. Questi sono gl'improperii, che tuttora si cantano, e si cante-

<sup>(97)</sup> S. Bernardus Epist. 312. ad Guidonem Ahb., et fratres Arremarrenses. Cantus, si fueril plenus sit gravitate, nee lacticiam resonat, nee rusticitatem; sic mavis ut non sit lovit; sic mulcost aures, ut movcat corda: tristitism levet, iram mitiget, sensum litterae non evacuet, sed fecundet.

ranno mai sempre aella cappella apostolica; e che riscuotono ogni anno già da presso a tre secoli il tributo di qualche lagrima dai cuori sensibili, che non mancano nella numerosa udienza di personaggi distinti di quasi tutta l'Europa (68). Ma-tornismo a Giovanni.

A fronte di tanto scrivere e di tanti elogi non volle il Pierluigi render pubblico in questi cinque anni con le stampe il suo nome. Ferito nel più vivo del cuore dalla rinunzia non volontaria della sua basilica vaticana, e dalla espulsione della cappella apostolica, odiava per così dire la pubblica luce , vergognavasi perfin degli elogi, che annunziandogli la presente sua situazione, rammentavangli la perdita del primo, e la caduta dal secondo degli ambiti due seggi. Odi, porto opinione che dovesse sovente ripetere con Cicerone nel suo esiglio, odi enim celebritatem, fugio homines, lucem aspicere vix possum (09): il mondo riseppe con le stampe il mio innalzamento, vergognomi di palesargli con le stampe le mie umiliazioni. E di fatti quantunque in progresso, rimarginata dal tempo P aspra ferita, si risolvesse di dare alla luce molte altre delle sue opere, cui avrebbe potuto apporre titoli speziosissimi, mai non gli adottò: e solo verso il fine della sua vita, dopo varii anni da che era stato richiamato al Vaticano riassunse il primo suo titolo, e stampò le ultime sue opere annunziandosi maestro di cappella della basilica vaticana.

Tanto ritegno, e tanta fermezza di Giovanni in questi cinque anni non furono sufficienti a guarentirlo interamente dagli agguati del più intimi suoi confidenti, i quali soffrendo di mal'animo, che il mondo musicale fosse defrandato delle 'concepite speranze di sollevarsi una

VOLUME I.

<sup>(38)</sup> Esendoni recato pochi anni in distro nella città di Areno a venetzae li avotto limagine di Maria Vergine, un exatile formatino, che quitti rotavatai, mi riconobbe per uno dei oppellani cantori apostolici, e preso meco discorso delle famioni delli settimana natta, e aggiustamenta del venerdi annito, applicò a le monte con con calmanno le tonce prode di S. Agostino (Confestino: Illo, 9-n. 16, e illo 10, 0-n. 16, e commotata accire cochia transe rismatilita. Focus Illusi infrabenta attratta meti, et eliquadatur vortitas in cor mesum, et exactuadat inde affectus pietatis, et currebant lacryrmae, et hore militi cost cum etc.

<sup>(99)</sup> Cicerone epist, ad Attic. lib. 3. epist. 7.

volus dal peso de koverchi ornamenti, e di vestirai per opera del Pierluigi col buon gusto dell'eleganza italiana, tentarano di involargli fartivamente cio che fosse loro venuso alle mani. L'arte però combasteva contro l'arte, l'astuzia contro la vigilanza. Fu impossibile di torgli compossione veruna sopra temi ecclesiastici. Ad un amicor riusel finalmente di carpirgli alcuni madrigali. Uno di questi era seritto in lode di una cotal giovane di bellissima voce, e de sperta nel enato.

Donna bellu e gentil, che 'l nome avete
Di quel gran vincitor, che 'l mondo vinse,
Che ancor fra l'erbe e fior pres'et avvinse:
Se umana cota sete,
Ben si può dir, che 'l ciel vi fece tale
Per fur s'tupir in terra ogni mortale.
Ma in dubbin stommi,
Ch' omai quasi son chiaro
Al cantar dolce e raro,
Al viso, ai gesti, e a ogn'altro bel, ch'è in voi,
Ch' angel siete dal ciel secso fra noi (100).

Questo madrigale posto in musica a cinque voci dal Pierluigi nella suaniera fu tosto spedito da Roma a Girolanno Scotto stampatore in Venezia; il quale occupandosi attualmente della seconda edizione del libro primo di madrigali a cinque voci di Alessandro Striggio ve lo inserì alla pagina trigesimasesta, e lo pubblicò da'suoi torchi l'anno 1560. intitolandolo madrigale di Giannetto da Palestrina. Gli altri madrigali involati similmente alla ocolatezza del Pierluigi si rimasero ancora per alcun tempo manoceriti in Roma, e circolando fecrero Pammirazione di quanti v'eran maestri i più profondi nell'arte. Videro però ancor essi per altrio ipera la pubblica luce, e se ne dara il dovuto ragguaglio sotto Panno 1568. nel cap. XI. della sec. 2.

(100) Io non so ridir l'autore di cotai versi, non la donna a cui onore furono scritti. Chi ha maggior pratica del Parnasso italiano sapplirà a questo difetto. Il Pierluigi passa al servigio della basilica liberiana: e vi si ferma fintantochè è richiamato al Vaticano.

Quando precisamente fosse eretta la cappella di musica nella basilica liberiana, o vogliam dire di S. Maria Maggiore non è facile determinarlo per la mancanza di libit di quell'archivo. Il monumento più antico che quivi si scontri, da cui rilevasi come già esistese la cappella richetta si è dell'arnon 1537, cio) nominandosi talvolta il canonico prefetto, della cappella musicale. Nel 1538. si trovano sei putti occupati al servigio della cappella (102): e nel 1539, fu eletto un cotal Giacomo Coppola a maesatro di essi putti (103). Nel 1559, ostoti di IS. Febbrajo leggesi ammesos un cotal Pietro Paolo di Macerata per la voce di contrabataso (104): e li 19, di Aspota 1553. il Rev.» Cappitol detretò,

(101) Giustificacioni de mandati dall'anno 1475. a tutto il 1575. Vol. I. MS. imperfetto nell'arbitrio della basilica liberiana. Questa, e tutte le altre notitie che citerò, tratte dai libri MSS. appartenenti alla basilica liberiana ni soco stata favorie dalla gentifican del rev. sig. casonico archivista Andres degli Abbati, cui oe rendo ossequiosamente i dovati ringeratamenti.

(102) 4. April. 1538. decretum fuit, quod praceptor doceat sex pueros usque ad medius erudiantes in cantu pro meliori servitia divini cultus. Paò vederis anche il opraceltus Vol. I. delle Giustificaziosi dei mandati sotto il di 21. Novembre 1538. MS. nell'archir, della basil. liberiana.

(103) Die 26. Iunii 1539. D. Iacobus Coppola suscepit onus alendi sex pueros cum obligationibus, et pactis rogatis. MS. dell'archiv. della basil. liberiaoa.

(104) Die 5. Februarii 1540. decreverunt pra Contrabasso Capelloe admitti debere Dñum Petrum Paulum de Macerata pro pretin quatuor seutorum pro quolibet meuse MS. dell' archiv. della basil liberiana. Questo Pietro Paolo di Macerata su poscia ag-

Andrea degli Abbati, anbile di Città della Penna nel Regno di Napoli, ec,lesiatico di specchias publicà, ed itrenio melle lettere divine ed name, servi per moisi sanci in qualità di gentilonno il Serenia. Carle Zarico Emecetto Daca di Yorch. Moto quell' Emin.\* voleva il degli Abbati ventire l'abito di S. Francenon nella criligione del cappaccini i mi il Som. Pont. Fro VII. bernando, et dei continuora del Part nel clevo secolare romano, gli conferi in data dei 21. Novembre 1819, no camoicato nella ballica liberione: pusto ggli etterni riposi in Roma il di S. Aprile 1824, et volle, che il mo calavere fame trasperatas senan pompa finaches, e sepulto con l'abito religione colla chiasa dello Concercino dei P.P. Oppacciai. che si scrivesse ad un cotal Rubino, invitandolo all'onor di maestro (105). Onde a mio credere il principio della cappella di musica nella basilica liberiana risale all'incirca alla medesima epoca della bolla di Giulio II. per la erezione della cappella al Vaticano.

Correva l'anno 1556. anno di angosciosi timori per Roma, attesa l'invasione dello stato ecclesissitico, occupato dal duca d'Alba, quando si sparse in città la nuova della resa di Auagii, e del massacro sanguinoso di que cittadini, avvenuto li 15. di Settembre (106). Si radunarono perlanto

gregato nel collegio dei cappellani cantori apostolici. Die 12. Augusti 1549. fuit admissus Petrus Paulus Caracenus de Macerata Bassus in cantorem Capellas; cosl nel diario MS. della uostra cappella di Antonio Calasana dell'anno 1549 É da avvertirsi cha i macstri del secolo XV. e XVI. fino a Pierluigi solevano spesso scrivere la messe, i mottetti ec. a quattro e cinqua parti per le voci di soprano, contralto, tenore, basso, e contrabasso, siccome possono vedersene moltissime nell'archivio della nostra cappella. Ed a tal proposito nel diario MS. di Ghisilino Dankerts del 1559. si legge: 28. Februarii 1550, Fuit congregatio. R. D. Magister Capellae petiit utrum Capella egeat vocibus Contrabassorum: et post multas discussiones fuit conclusum per vota publica, quod nondum egebat vocibus Contrabassis, sed unam suprani. Questi contrabassi cautavano la chiave di Ffaut in quinta riga, ed il loro canto si stendeva per lo più dal Do grave al Do profondo (si direbbe nella chiave di hasso, al Do sotto le righa con due tagli in testa) cantavano però anche la parte di hasso nelle corde medie ed acute, e perciò nei diarit della nostra cappella sono detti semplicemente hassi come il Caraceni, che entrò per contrabasso ai servigi della basilica liberiana, e nella cappella apostolica per basso. In simil guisa basso semplicemente fa appellato fra noi un cotal D. Giuseppe Vizzardelli di Banco nella campagna di Roma, nomo tatto peloso, aggregato nella nostra cappella li 5. Marzo 1729. e morto li 21. Marzo 1778. la cui voce robustissima sopra ogni eredere non si potè mai misurare nal grave: perciocchè non oftrepassava, egli è vero, nell'acuto il Bfa sopra le righe della chiave di basso; nel grave però giunto al Sol in prima riga non solo scendeva all'ottava con tra tagli in gola , ma cootinnava ancora a discendere per molte altre corde robuste, e chiare, onde cecitava un tremore tale nell'aria, che dapprima faceva raccapricciare, ed in seguito conveniva o ch' ei tacesse, o che i circostanti faggisscro. Anche alcuni dei dodici contrabassi della cappella dell' Imperator delle Bussie cantano l'ottava grave del Sol in prima riga della chiave di basso; ma per quanto io ne sappia gli attnali non discendono oltre.

(105) Die 19. Augusti 1553. deervormat seribi debere litera så mogsteram Buhimu per D. Rocchum de Philippinis quod veilt venire pro nagistro Cayellae cum salerio solito et comune, Quanti di Il Robing på masetro dei pusti della lastilica vetiena fino a tatto Agento del 1551. cei fis soultairo Giovanni Pierluigi, siccome abbiano veduto nal capit. V. Veganta scobe le No. 41. e. 45.

(106) Storia di Paolo IV. Pont. Mass. scritta da Carlo Bromato T. 2. lib. 9. p. 323.

a capitlo li tev. mi canonici liberiani la mattina 'del di 1:7; dello atesso mese; ed esaminando la situazione de fondi assegnati per rendite della cappella, in vedendoli già già in possesso delle trupppe nemiche; detretarono di licenziare i cantori, affinche non rimanessero defrandati della pattuita mercode, e riserbarono per il quotidiano servigio quattro voci, quattro putti, il mesetro, e quattro coristi (107); e così la cappella liberiana, ch' era certamente la più numeroso delle altre, si ridusse alle ristrettezza indicate.

Passati quindi i romori, e pacificati gli affari, risolvette il reverendissimo capitolo di richiamare al servigio i cantori dimessi ( i quali tornarono lietamente al primiero uffizio) e di creare nn nuovo maestro per la vacanza attuale di cotale impiego. E poichè la gloria del Pierluigi aveva gia eclissato d' una maniera trionfante la fama di tutti gli altri maestri, non dirò solo come la luna fa smorte le stelle più a se vicine, ma come il sol sul meriggio s'ingoja affatto, e scolora quanto v'ha in cielo di risplendente: questa luce cotanto viva del suo valor musicale richiamò a se l'attenzione, e riuni i desiderii del rev.mo capitolo liberiano. Qual però poteva essere il modo di distaccarlo da' servigi della proto-basilica lateranense ? Troppo è facile l'indovinarlo. La lusinga di un boccon di pane un tantolino men piccolo tira dove si vuole chi patisce la fame. Fu pertanto segretamente fatto intendere al Pierluigi, che il eapitolo della basilica liberiana desideravalo a maestro della sna cappella; e che se lo avesse onorato, era nella determinazione di assegnargli un appuntamento mensile superiore a quello della proto-basilica lateranense,

Se Giovanni fosse stato tanto gentile e costumato, quanto era provvede e satollo nel suo impiego al laterano, sarebbesi nel momento, che udi l'offerta, gittato qual famelico ecrèneo sulla focaccia: sostenne però ancora un poco i latrati della fame che il percuoteva; ed espose, ma senza frutto, a' più distinti personaggi della proto-basilica le sue critiche foctostanze. Enalmetue a simiglianza di ciò ciò aveva detto al suo duca

(19) 17. Septembri i 1556. Cam facultate capellas diminumdas sus hostum que presson debitore, no merceda debito auntores defenuentos versiones versiones debitores, no merceda debitor cantores directualistas que a superioria debitorial pagilas edicustis), impaise contrere singuita parathes esse asignandos, reliquos autores mones diministendo, exceptia que contrete no devisitá, maginter ospellas, e quanto puerioria demandaruntque R. D. Ficario etc. Liber decreser. ver. cell. cananicerem S. Meria demandaruntque R. D. Ficario etc. Liber decreser. ver. cell. cananicerem S. Meria demandaruntque R. D. Ficario etc. Liber decreser. ver. cell. cananicerem S. Meria demandaruntque R. D. Ficario etc. Liber decreser. ver. cell. cananicerem S. Meria demandare per de manum 1500. NS, sell variable cella balifica.

di Ferras Lodovico Ariosso (angustisto ancor egli da non dissimili rivettezze) richises al rev.<sup>200</sup> capitolo o d'esser sollevato dal bisogno, o la licenza dal suo servigio, per procacciarsi altrove sollievo. Quel rev.<sup>200</sup> capitolo non avendo slocuna terra in tempi cotanto torbidi e pericolida fazioni e di massadieri da speditrici commissario il maestro di musica Pierbigi, siccome: il duca Alfonso preteso aveva di provvedere il poeta Ariosto appedendolo nella Garfagnana (cols); ed altronde non volendo aumentare la consueta provvisione mensile del maestro della cappella, autorizola il Pierbigi a procacciarsi situazione migliore.

Rinunzio pertanto Giovanni il servigio della proto-basilica lateranense nel mese di Febbrajo del 1561, (109); ed il rev. me capitolo della

- (108) Lodovico Ariesto Satira 4. e 7.
- (10g) Gradisca il lettore l'elenco di tutti i maestri di cappella della proto-basilica heracorae, che ho estratto dai libri censuali, e dai ruoli di essa basilica, e da altre memorie a penna, e atampate
  - ... 1535. Rubino a zotto Novembre 1539. indi passò in s. Pietro in Vaticano: e tornò al Laterano nel 1548.
    - 1541. Orlando di Lassus.
  - 1548. Robino a tatto Decembre 1549. Tornò la seconda volta a s. Pietro in Vaticano nel Genn. 1550.
  - · Genn. 1550. Paolo Animuccia.
    - 155a. Bernardino Lopacchini.
  - Ottob. 1555. Giovanni Pierluigi da Palestrina a tutto Febbrajo 1561. Passò a s. Maria Maggiore in Marzo 1561.
    - Mar. 1561. Annibale Zoilo Romano a Itato Giugno 1576. Fu quindi aggregato li 5. Luglio 1570, nel collegio dei cappellani cautori puntificii.
  - Lug. 1570. Bartolommeo Roy.
    - 1572. Francesco Rosselli.
    - 1573. Prancesco Adriusi di a. Severino metto d'anni S.G. II. (S. Aguno. 1573. e septèn nella chiesa de S.S. XII. Apostoli: ecco l'iscrisione che velosi in mu parte del clautre: p. D. O. M. Prancisos. Adriumo de Sto. Severino Pro. Marchae in Ecclusia. Lateramenti musica Praefecto ne Religioni studiosisi. Amisi most. amoris grata por. qui dam XXXII. ann. ageret expectatam mortem securo ac tranquillo animo musipione adeternam vistam evoluri. Anno Islulia liDXXVI. di XVI. Aquusti. V. Boavrentura Malvasia Compen. Stor. della Basilica de SS. XII. App.
    - Sett. 1575. Annibale Stabile a tutto Maggio 1576. Passo quindi a s. Maria Maggiore in Gennajo 1592.

basilica liberiana chiamollo a se con il seguente decreto del primo giorno di Marzo. Die 1. Martii an. 1561. Fuit capitulum consuetum prae-

Giu. 1576. Giovanni Andrea Dragoni a tutto il 1598.

1599. Francesco Suriano al 1600. Tornò quindi a s. Maria Maggiore.

1600. Gio. Francesco Anerio. 1603. Stefano Fabri seniore.

1607. Curzio Mancini.

1608. Abbondio Antonelli.

160g. Giacomo Benincasa.

1613. Cristofano Guizzardi a tutto il 1619.

1620. Antonio Cifra.

1622. Giuseppe Olivieri.

1623. Antonio Olivieri a tutto Gingno 1626.

Lug. 1626. Antonio Maria Abbatini a tutto Maggio 1628. Passò quindi a s. Maria Maggiore nel 1645.

Gin. 1628. Virgilio Mazzocchi a tutto Settembre 1629. Passò a s. Pietro in vaticano in Ottobre 1629.

Ottob. 1629. Dionisio Cavallari a tutto Ottobre 1635.

Nov. 1635. Francesco Ferraeuti a tutto Novembre 1636.

Dec. 1636. Francesco Foggia a tutto Luglio 1661. Passò quindi a s. Maria Maggiore nel 1677.

Dec. 1662. Giuseppe Ercole Bernabei a tatto Marzo 1667. Passò a s. Pietro in Vaticano nel Giugno 1672.

Apr. 1667. Gio. Battista Gianzetti a tatto Sestembre 1675.

Ottob. 1675. Giovanni Bicilli a tutto Marzo 1684. Apr. 1684. Gio. Battista Bianebini a tutto Settembre 1708.

Ottob. 1708. Giuseppe Ottavio Pitoni a tutto Agosto 1719. Passò a s. Pietro in Vaticano in Settembre 1719.

Sett. 1710. Giovanni Giorgi a tutto Gennajo 1725.

Feb. 1725. Francesco Gasparini fu giubilato a mezza paga in Luglio 1726.

Lug. 1726. D. Girolamo Chiti coadjatore del Gasparini a mezza paga: entrò maestro proprietario in Aprile 1727. a tetto Agosto 1759.

Sett. 1759. Gio. Battista Casali a tutto Gingno 1792.

Agos. 1791. Pasquale Anfossi ebbe la sopravrivenza del Casali: entrò maestro

proprietario in Loglio 1792. a tutto Febbrajo 1797.

Lug. 1797. D. Marco Santacci : si ritirò non molto dopo: e quindi inviò al rev.

capitolo la sua rinunzia. 29. Dec. 1816. Pietro Terziant macatro attuale.

Gli elenchi dei maestri delle basiliche liberiana a vaticana possono vedersi alle No. 440., e 623. sente, ut moris est, Ficario, in quo omnes canonici praeter episcopum Bobium, et Rocchum Pellegrinum interfuerus'; qui canonici voluerunt uno omnium consenua, ca menine aliter sentiente, eligere dominum Joannem Praenestinum in magistrum capellae; sicque omnibus canonicis assentientibus fui determinatum (110).

La suggia condotta di Guorani nel soo magiutero, oltre il valor musicale, che fi risplendere anche in questa basilica colle sue pregiatisime composizioni, procacciogli ben presto un distinitivo assai glorioso e degno di eterna memoria. Gli fa conferita per decreto capitolare dei 2. Maggio 1562. Pautoriù di puntare e punire le mancanze dei cantori della basilica, giusta la sua avvedutezza. Die 2. Maii 1562. Praesente R. D. Ficario, D. D. canonici capitulariter congregati, divino cultui prae caeteri studentes quam nonnulli choriti; et cantores ecelesiae nimiam licentina, et quasi in honeste in choro in divinis officiis se tipsos in dies gerere videature, post correctionem apud eos per R. D. Vicarium habitam, decretum fuit, hujuscemodi cantores; qui matuinis, et diurnis horis, mistae majori, ac vesperis, vet in aliqua horarum non interestent, punctandos esse juxta formam Lateranensis ecclesiae, quae capitulo potior visa est; idque a D. Joanne Praenestim magistro capellae juxtas suam sententium excesqui voluerum (111).

Dai libri censuali della basilica si rileva, che Giovanni insegno quivi la musica da prima a tre putti coll'assegnamento di scodi tredici e mezzo; e che quindi gli fu aumentato a scudi sedici unitamente al peso della istruzione di un altro putto (112).

<sup>(110)</sup> Liber decretorum Ven. Collegii Canonicorum s. Mariae Majoris de Urbe ab an. 1556. usque ad an. 1580. MS. in arch. della basilica.

<sup>(111)</sup> Liber MS. decretorum, come sopra.

<sup>(112)</sup> Fol. n. I. Giustificazioni dei mandati dall'anno 1475. a tutto il 1575. MS. nell'archiv. della hasilica liberiana: (quanto segue è quivi scritto di pagno del Pier-

Io Giovanni M. di cappella ho riceuti scudi sette et mezzo per il resto del mese di Gennaro 1562, et scudi tredici e mezzo per il mese di Febraro.

Io Giovanni Pierluigi m.º di cappella di s. Ma. Maggiore ho riceuto seudi cinquantasette et messo per li cautori et per me et per li putti per le provisioni del mese di Marzo del 1562.

Si trattone pacifiçamente il Pietulgi al sevigio della basilica libriana per dieci anni ed un mese, valera dire dal'ı. di Marzo del 1561. fino al31. di Marzo del 1551. quando avvenuta la morte di Giovanni Animuccia maestro della cappella Giulia fu tosto Giovanni Pietulgi richiamo al Vaticano, siccome vediressi a suo losgo. In questi dieci anni seriase egli molto, e giunse all'intero possesso dell'arte musicale, cui ani fe superiore, maneggiandola a suo-talento per lo meglio dell'arte stessa. Dette anche alle tampe varie sue produzioni, senza però appellarvisi maestro della basilica libriana, per le regioni addotte si tal proposito nel capitolo presedente In questi dieci anni finalmente contiensi l'epoca la più luminosa della vita del Pieringi, che somministrerà
abboudante materia per la seguente sezione.

- Io Giovanni Pierluigi ho riceuto per me et per tre putti per il mese di Maggio 1562. da messer Juliano scudi tredici et mezzo.
- Io Giovanni ho ricevuti scudi due per la festa di Agosto per ordine di messer Mario dell'anno 1562.
- Io Giovanni ho riceuto per me et per 4. putti per il mese di Ottobre 1562. scudi quindici, et baj. tredici.
- Io Giovanni Pierluigi M. di cappella ho riceuti per me, et quattro putti scudi sedici per il mese di Novembre.

E cost continus sempre a percepire roudi sofici anothe negli soni seguenti. Con di più, che quado l patti averano biogno del vestairo, lo buillea noministerava a masstro il necessario dinane. Eccose un esempio: Februro 1503. Io Gio. M. di cappella he recusto per me et quattro putti per il messi di Februro scadi solici. El più per vestir di calles, giubboni, et scarpo per tre putti ho riconti julii quaruntasette et mestro.

VOIDER I

### DELLA VITA E DELLE OPERE

D

# GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA SEZIONE SECONDA

#### CAPITOLO I.

Si dá in generale l'idea delle diverse opinioni degli scrittori circa la cagione che dovette stimolare i superiori ecclesiastici dopo la metà del Secolo XPI. a sbandire la musica figurata dalla chiesa: circa l'indicazione precisa del tempo, e de superiori, che si consigliarono di venire a questo passo: circa il mezzo ritrovato dal Pierluigi a sostenimento della musica.

La prima, e la più famosa delle azioni di Giovanni Pierluigi a pro della musica ne' dieci anni del di lui magistero nella basilica liberiana, anni che copiosamente forniscon questa seconda sezione, si fu il patrocinio ch' ei prese della musica ecclesiastica, allorchè si voleva abandire perpetuamente dalla cattolica chiesa. Non v'ha fores in tutta la storia della musica un fatto più notorio e famigerato di questo pericolo imminentissimo, cui corse nella seconda metà del secolo XVI. la
musica armonica, o vogliam dir figurats; e come per le dotte cure,
e per il singolare valore dell'eccellentissimo musico Giovanni Pierluigi
de Palestrina sortiu essa d'impaccio fu dai medesimi superiori ecclesiastici confermata nella sna destinazione al sagro culto ne' tempii, a patto solo di conservani degna delle casa di Dio, giusta il prototipo formatone dal Pierluigi. Scrittori d'ogni maniera parlano di siffatto av-

venimento, congratulandosi con la musica della riportata favorevol sentenza, ed encomiando l'efficacia del suo valido patrocinatore.

Se io però ho a dir vero, non v'ha similmente in tutta la storia della musica un fatto più oscuro, più indeterminato, e più controverso di questo.

Altri sostiene, che la osgion del pericolo cui soggiacque la musica, si fosse la sorerchia delicatezza di diminuzioni, e di abbellimenti leggieri, atti più a solleticare il coore, che a pascerlo di divozione. Altri pretende, che fosse il peso soverchio degli affastellati artifizi, i quali ne'loro perpetui giri intralciando le silibabe delle segre parole, ed impedendo che s'intendesero, avevano ridotto la musica ecclesiastica ad un insignificante armonico concento. Altri divisa che fosse la confusione clamorosa delle voci unite ggli strumenti, degna più de'profasi spettacoli che del loogo dell' orazione; ed altri asserisce, che fosse una cotal mescolanza di lascivo e d'impuro, indegna non solo della casa di Dio, ma per fino delle oneste persone.

Vha chi afferma essere stata disaminata questa causa dal Pontefice Marcello II. giusta la mente del tridentino concilio. Vha chi replica essere ciò avvenuto nel concilio ridetto, ma sotto il Pontefice Pio IV. E v'ha chi opina, che il Pontefice Pio IV. si occupasse di cotal rivano, e di per se ne sentenziasse, senza trasmetterne la disamina al concilio tridentino.

Altri è d'avviso, che il Pierloigi di proprio consiglio patrocinasse col notovo soto sitte mosicale la avcillante casa; cal altri dirissi, ch'ei scrivesse a sostenimento della musica per insinnazione del cardinal Ridolfo Pio di Carpi. Alcani dicono che non una solo, ma diverse compositioni del Pierloigi ottenessero alla musica la favorevol sentezza. Ed alcuni ne danno tutta Pefficacia alla sola messa intitolata di Papa Marcello. Chi pretende essere stata scritta questa messa dal Pierluigi sotto Marcello II; chi è di sentimento doversi accivere al tempo del postificato di Paolo IV; e chi ne assegna l'epoca sotto il Pontefice Pio IV. Altri dice, che questa messa fa seritta a quattro voci : altri che fu composta dal Pierluigi a sci voci; ed altri finalmente, negandone autore il Piera luigi, d. tà per certo essere le diverse muses a più voci initolate ul Papa

o u Gogli

Marcello, opere venerabili di S. Marcello I. Pontefice e martino, valoroaissimo compositore di musica.

Martino Gerberto dottissimo Abbate di Selva Nera, occupandosi di questa dissumina nella sua storia del canto, e della musica sagra, quantunque non vedesse tutte le riferite opinioni, pure sgomentosis per quelle poche che furongli note, nè sespe, se non in maniera assai meschina, conciliare tante contraddizioni. Io mi lusingo di aver trovato notizie assai più certe e veridiche di quelle, che comunemente si contano
dagli autori, ed in conseguenza atte a chiarire tutta intera questa discussiono. Innanzi però che la frifrica, è d'apoc che diasi il gionto peso alle altrui opinioni, affinchè tanto più si conosca ciò che il Pierluigi operò a favor della musica; e quanto debba quesa'arte all'indefessa
applicazione di uli, nel ritrare ni vero bello dalla vastità del suo genio.

#### CAPITOLO II.

Si esamina la prima ragione addotta da varii scrittori, come causa del bando cui volevasi condannare la musica ecclesiastica; ed è la soverchia delicatezza delle diminuzioni, e degli abbellimenti leggieri che rendevanla troppo molle.

Tre gravisalmi scrittori, il Cresollio, il Guidiccioni, ed il Doni giuniore sono coloro che accusano di proposito, come cagione del bando cui volevasi condannare la musica ecclesiastica figurata nella seconda metà del secolo XVI. la troppa mollezza di lei, molliores cuntus (113) la soverchia delicatezza di diminnazioni, simili al canto de'piccoli angelli, minutitiones delicatata (114) fractae, et imminutate ovocum impresaminaritiones delicatatae (114) fractae, et imminutate ovocum impresamente.

<sup>(113)</sup> Jo. Baptistae Doni, de praestantis musicae veteris. Florentiae, typ. Massec 1647. lib. I.

<sup>(114)</sup> Ludovici Cresollii Armorici e Soc. Jesu Mystagogus , Latetiae Parisior. Cramoisy 1629. lib. 3. sect. 4. pag. 627.

siones (115) gli abbellimenti leggieri, cincinni, modulique vocum suaves (116) atti più a solleticare gli orecchi, quibus solae aures capiebantur (117) che a pascere il cuore di divozione, quae plus nimio diversae traducebantur ad rem divinam (118) et e quibus fructus ad pretatem nullus colligeretur (110).

Queste frasi scritte più di sessant'anni dappoichè la causa di cui trattismo era stata agitata, e ripetute da me dopo quasi due secoli possono di leggieri indurre i lettori in aleun gravissimo errore, facendo loro forse credere, che la musica di que' di fosse tale în realtà, quale la rappresentano con siffatte espressioni cotanti scrittori. Nò, non era, a dir vero, la musica circa la metà del secolo XVI. tale, quale essi la dipingono; e le loro parole formano anzi il preciso ritratto della musica de'loro dì. No già a prover cotale asserione fa bisogno di entrare in dettagli didattici intesi solo dalla classe de'periti nell'arte musicale; mi consiglio anzi in questo luogo di dimostrare l'assunto con maggiore chiarezza, servendomi di ragioni capaci dell'intendimento di tutti.

E per venire al proposito, io affermo, che nella masica ecclesiastica del secolo XVI. non vi avevano i sopra menzionati difetti, non soverchia delicatezza di diminuzioni, non vaghezza di canto simile a quello de' piccoli augelli, non abbellimenti leggieri, non modi di cantare molti e soavi. Lo provo. Per carattere suo proprio, siccome lo rendono evidente le moltissime opere che ne rimangono, era la musica ecclesiastica del secolo XVI. e della prima metà del secolo XVI. da anche più oltre una musica piesa, mai non affoltas ad una sola voce; concertata a ritù parti; indicata da no numero ristretto di figure, e queste di molto valore; vincolata da perpettue obbligazioni astrusissime, e da canoni jurtigatissimi: di uno stile sempre fugato, sempre intuitivo, e di maniere pe-

<sup>(115)</sup> Epistola Laelii Guidiccioni dat. Romae 17. Kal. Febr. an. sal. 1637. ext. in op. cui tit. Joseph Maria Suareius Episcopus Vasionessis, Praeneste antiqua. Romae 1655. Mantius cap. 18. pag. 185.

<sup>(116)</sup> Cresollius, ul supra.

<sup>(117)</sup> Cresollius, ul supra.

<sup>(118)</sup> Guidiccioni, ut supra.

<sup>(119)</sup> Cresollius, ut supra.

santissime (120). Or chi sarà che sappia nemmen sognare la riunione di siffatto carattere con la soverchia delicatezza di diminuzioni, con la vaghezza di canto simile a quello di piccoli auguli; con gli sebilimenti legieri, con i modi di cantare molli e soavi, siecome pretendono li troi-atti scrittori di volere apporre a quella stessa precisissima musica? Che se si volesse pur credere essere stato possibile in atto l'accoppiamento di cotali contraddicentisi costituitivi, la musica non asrebbe stata più musica, ma un vere coso; in cui il sarebbero elise a vicenda

Mollia cum duris, sine pondere habentia pondus (121):

chi ne avesse reso conto, avrebbe detto

Aspro concento, orribile armonia Istranamente concordar s'udla (122);

ed io diviso senza punto esitare, che sarebbe stata cotal musica atta a rinnovare gli effetti, che produceva negli uditori il suono dello strumento donato al conte Astolfo dalla fata Logistilla (123).

Non debbe qui confondersi il cantar molle, vago, soave, delicato e leggiermente abbellito, che chiamano in colpa i tre citati scrittori di aver dato occasione alla condauna delle musica ecclesiastica, con il moto poco più sollecito di misura introdotto nelle melodie fino dalla meta

(110) Serieva a quato perpodio Sufano Artenza selle Rivolazioni del Teuro Musicoli, Venezia 1955. Tol. 199, 511. Quanturque mustal (tante i quatireconvisti, quanto i cinquescuisti) gareggiausero incime per illustrare il Peterrara, la cui fin al timpra gliato originala evene biogno delli dica del proprio artenfo per vi-bera qui mosi colenti, non poterono mai, affantilati con' erano setto l'indurezza d'un situma compilicatione, afferera la delicatezza di que restimenti impicii insieme e nublini: Nell'ouerara rela corte musicoli i sospiri delicativa del Peterara resustiti di nete del Giunginio (cel 1630). O di Pillutare (nel 1855), il pur proprio di voleno il satiro introdotto dal Tausa nell'dininta (htto). Sen. 1.) il quale violare vorrobbe con tipida mano i delitate bellezza di Siria.

(121 Ovid. Metamor. 1. (122) Ariosto, Orlando, Can. 14. ott. 134.

(123) Ariosto, Orlando, Can. 15. ott. 14. 15.

del secolo XV, quando caddero d'uso li modi maggiore, e minore (124): e fu adottato costantemente il tempo sia pari, sia dispari, e le prolazioni (125). Fintantochè la musica si regolò per i modi, servissi delle figure massima, lunga, e breve; ed il portamento, o vogliam dire la battuta fu sostenuta, grave, larghissima. Venuto in uso il tempo, le figure si abbreviarono, ed ecco in costume la breve, la semibreve, la minima, e la semiminima: e di cotali figure appunto continuava a servirsi la musica ne' tempi di cui ragioniamo. Questo raddoppiamento di velocità nelle melodie fece al suo nascere levar alto le voci degli aristarchi: ed eccone fra gli altri i reclami di Giacomo Fabri nel lib. 4. degli Elementi Musicali (126): Nostra quoque tempestate musicum modulamen, atque omnem concinentium ad celeritatem quamdam praecipitemque levitatem reducere (musici) conantur: modestam, gravem, seriamque ac decoram concentium moderationem perperam attendentes.... Non is inter homines modestion, cujus omnis incessus cursus videtur, neque is cujus praeceps nimium loquela praesentium ludit intelligentiam. Ita quoque neque ii modestiores modi, qui nimia sui festinantia, quasi in venerea chorea lascivientes, praeterfugiunt auditum, Chi iu ndir queste porole non si formerebbe l'idea di una musica diminuita al pari di quella dell'età nostra? Eppure non indicano se nou che la musica nella seconda metà del secolo XV. in luogo di servirsi delle

(124) Li compositori del secolo XV. in luogo del tempo solvano tirare dopo la chiava tre, ovver due linee diritte parallele, che chiamavano modo maggioro e modo mimore; perfetto di imperfetto. E per cotal segoo intendevano di determinare nou aolo la 
misura o citum della compositione, ma etiandio i rapporti viendevoli delle figure masicali.

(125) Usò uel fine del secolo XV. e nel secolo XVI. di apporre si noti segni del tempo pari, e del tempo dispari un punto, che fa da teorici denominato profazione, e per cui alteravani i rapporti del valore delle figure musicali.

(13) Giscomo Fabri nato in Eusples sella disc. èl Aniesa il 1455. fiu modes colora di Giscomo Indelino. Fessi impianese il 1466. in Parigi gil elementi masicali con il seguente titolo: Iacobi Fabri stapulensis elementa musicalia ad darsis. evinuo Nicolaum de Aquevilla. Curarnat emendatisime monicalia ad darsis. evinuo Micolaum de Aquevilla. Curarnat emendatisime monicari ad tiudiorum utilitateus Ionuma Higmanus, el Pologogua Hophicu nigoravinimi laboribat et imponsis. Parisitis. Anno salutis domini qui omnia in numero atque harmasi formaris i [56], abicialianque redudderutui edom mona dis viccima resunda la liti.

massime, lunghe, e brevi, siccome quella della prima melà di esso secolo aveva posto in uso le brevi, le semibrevi, le minime, e tal volta quattro, ed ancor sei semiminime di seguito, siccome è chiaro per quante si trovano composizioni d'ògni maniera e sagre, e madrigalesche, siano impresse, siano inedite del ridetto secolo.

Inoltre vuol rilevarii, che questa minore lentezza, o vogliam dire soverchio affrettamento, giuta l'espressione del Fabri nelle melodie introdotto fin dalla metà del secolo XV. non potò essere occasione del bando cui voleva condannari la musica ecclesiastica dopo la metà del secolo XVI; perciochè non era in se stesso notablie, e non lo era in paragone. Non in se stesso, siecome è chiaro, avendo ciascuna battuta anhe nella nuova maniera una, o due, o talvolta al più quattro sole fignre: lo che costituisce una musica di sua natura pesante e severa. Non era poi notabile in paragone, essendo state poste fin dal principio de sero. XVI. in totale oblio le musiche regolate dai modi; che più non si eseguirono; ed in conseguenza mai non ripetendosi quelle musiche, non rimaneva luogo al confronto.

V'ha ancora un altro dubbio, che suscitar si potrebbe in alcun lettore, e sono le diminuzioni capricciose che talvolta a sfoggio di gran sapere eseguivansi all'improviso da uno dei cantori, fosse soprano, o contralto, o tenore, mentre tutti gli altri del coro cantavano le precise note della composizione. Queste diminuzioni ci obbligano a ricordare due metodi di canto, ne' quali avevan luogo. Il primo si appellava contrappunto alla mente (di eui nel cap. IV. di questa Il, sezione si dovrà più opportunamente ragionare) contrappunto stravagantissimo, che in luogo di render, la musica molle, vaga, soave, e delicata, siccome pretendono i tre citati scrittori che fosse, allorchè si pensò di bandirla da'sagri tempii. facevala anzi divenir più intralciata, più avviluppata, più confusa, ed insoave, e dirò ancor più pesante, e severa per l'andamento, o portamento di battuta adagiato cui eran costretti li cantori di seguire, affin di dar campo alla immaginativa di colui, che componeva estemporaneamente una nuova parte, aggiugnendola a quelle del concento scritte nel libro, siccome lo avverti saggiamente G. G. Rousseau parlando di siffatto contrappunto alla mente nel dizionario di musica al vocab. Discant: Cette espèce de contrepoint que composolent sur le champ les parties supérieures en chantant impromptu sur le tenor ou le basse; ce qui fait juger de la lenteur avec la quelle devoit marcher la musique, pour pouvoir être exècutée de cette maniere par des musiciens aussi peu habiles que ceux de ce temps-la.

L'altro metodo di canto in cui avevan luogo le capricciose diminuzioni si era, quando cantandosi una data composizione a più voci uno degli esecutori rifioriva a suo talento con passaggi, gargie, ed accenti la sua parte. Metodo ancor questo stravagantissimo, perchè opposto diametralmente alla natura di quella musica, al cui dosso pretendevasi di adattarlo, E per verità, qual cosa mai più ridevole e strana, che nel tempo stesso, in cui tre quattro o più parti cantando non una musica semplice, uniforme, di accordi consonanti sopra un basso marcato, ma ppa musica imitativa, ragionata, fugata, variata per consonanze e dissonanze, contemporaneamente un soprano, o un contralto, o un tenore dalla prima nota fino all'ultima corra, salti, si precipiti dall'alto al basso, risalga improvisamente dal grave all'acnto senza periodo, senza senso, or privando dell'armonia il concento, ora urtando a diritto ed a rovescio in orribile sconcerto o l'una delle parti del concento, ovver l'altra? E questo appunto era ciò di che gloriavansi taluni cantori co' loro rifiorimenti. Basta però avere un fil di criterio per conoscere, che siffatto metodo non dovette essere generale, non applaudito, fintantochè la musica conservò il suo abito da noi descritto.

Di fatto cinque soli scrittori, per quanto mi è noto, si sono occitagio di questa difficii materia. Il primo è Silvestro Ganassi dal Fontago: sonator-della Signoria di Venezia; il quale nella Fontegara impressa in Venezia il 1535. insegnando la retta maniera di sonare il flauto,
ed id diminuire con esso le composizioni, aggiugne, che possono le medesime regole esser utili ancora a chi si diletta di canto. Or poi, siccome egli in tutta l'opera mai non nomina i cantori odi il catto, i odivioc, che proponesse la sua maniera di diminuire a coloro, che per diporto nelle brigate cantavano una parte a voce sola dei madrigali o
delle canzoni, sonandosi le altre parti o con il liuto, o con la vivuola, o con
il violone, o con lira, o con Parpa, siccome di fatto il Ganassi stesso

VOLUME I.

nella lezione seconda della Regola Rubertina per la pratica di sonare il Violone d'arco da tasti, e la viola d'arco senza tasti impressa in Venezia il 1543, al cap, 16. reca per esempio il madrigale; io vorrei dio d'amor, con due parti intavolate per il violone, o vivuola, ed una parte con le parole per il canto. L'altro scrittore di diminuzioni è Diego Ortiz di Toledo maestro di cappella del Vicerè di Napoli. Scrisse questi la seguente opera. De Diego Ortiz Toledano Trattado de Glosas sobre. Clausulas y otros generos de puntos en la Musica de Violones nuevamente puesto en luz, Roma, per Valerio e Luigi Dorico 1553. Questo trattato è poco appresso sia nelle regole, sia negli esempi similissimo alla Fontegara, ed alla Regola Rubertina del Ganassi sopraccitate. Quivi nella prima parte addita l'Ortiz in quarantotto pagine con più di quattrocento esempi la maniera che possono tenere siano le voci, sia il violone o vivuola d'arco nel rifiorire le cadenze, tanto nel fine, quanto nel mezzo delle composizioni, dividendo il suo assunto in tre capi 1. El modo que se ha da tener para glosar. 2. Modo de glosar sobre el libro. 3. Regola de como se ha de glosar una boz para taner, o cantar. E siccome ei si dette il vanto di essere il primo a scrivere siffatte regole; Siendo la Vihuela d'arco un instrumento tan principal, y que tanto se usa, mucho me admira a mi, que no vuiesse ninguno de tantos hombres habiles y exercitados, que diesen principio a este estudio: (forse però taluno, rimproverandogli siffatte parole, gli ebbe a mostrare le opere del Ganassi impresse pochi anni in dietro) y por que alguno no le diese la mesma culpa determino dar algun principio a este estudio dando algunos preceptos, con los quales los que quisieren estudiar puedan con buena orden proceder y taner por razon y no a caso. Quindi fu che ottenne da Giulio III. in data dei 4. Decembre 1553. la privativa di fare imprimere e vendere cotal opera per dieci anni. Ora da tutto questo può di leggieri argomentarsi, come nel 1553, diciotto anni dopo la pubblicazione della Fontegara del Ganassi fosse ancora questa maniera di diminuire o rifiorire suonando ovver cantando poco estesa e nell'Italia e fuori, perciocchè lo spagnuolo Ortiz maestro in Napoli, il quale non solo divisò di essere il primo a scriverne, ma che si arrogò il vanto di aprire completamente

nella sua opera questo gran segreto delle diminuzioni; ho procurado tener presumption en escriptura mostrar los secretos de la musica; tuttavia si limitò alle diminuzioni per le sole cadenze sia cantando, sia sonando o sobre canto llano, o sobre cosas compuestas, come il madrigale; O felici occhi miei; ch' ei quivi riporta distesamente. Dal 1553. fino al 1502, io non ho contezza di chi parli di rifiorimenti, o dia regole a' cantori di diminuire. Nell'appo ridetto, epoca posteriore di molto alla riforma, cui volevasi assoggettare la musica dagli ecclesiastici superiori, il P. Lodovico Zacconi agostiniano musico del Duca Guglielmo di Baviera fece imprimere in Venezia la pratica di musica, ove al cap. 66, del lib. I. insegna il modo di fiorir una parte del concento con vaghi, et moderni accenti, proponendo per titolo del cap. Che stile si tenghi nel far di gorgia, et dell'uso dei moderni passaggi. Nell'esaminare attentamente questo capo io rilevo tre espressioni, per le quali parmi, che possa senza tema giudicarsi, essere stato ancora ai tempi dello Zacconi ben poco usato siffatto stile di diminuire: ed in conseguenza, ancorchè se ne volessero far risalire lepruove anche prima della minacciata riforma, non potrebbero averla causata. Ei pertanto dice da prima alla pag. 64. a terg. di aver trovato alle volte i compositori, che fuggivano l'occasione di far cantare alcune cose loro, per non farle cantare et darle in mano a simili cantori, non per altro, solo perche avevano a piacere di sentirle con gli accenti schietti et semplici, acciocche si udissero gli artifizi con che le avevano tessute, et fatte. Dunque io ne inferisco, la più parte de cantori eseguivano le composizioni siccome erano scritte: e coloro che diminuivano modernamente non riscuotevano plauso nemmen dai giudici competenti nella professione. In secondo luogo alla pagina medesima 64. reca per iscusa di avere rifiorito a cagion d'esempio un mottetto e non un madrigale, perchè i madrigali ordinariamente son più difficili a rifiorirsi dei mottetti; ed altronde per ammaestramento dei principianti convien scrvirsi di facili esempi . Dunque io ne deduco, i rifiorimenti erano più proprii dello stile da camera, che non dell'ecclesiastico. Finalmente alla pag. 75: a terg. dice: consideriamo un poco quanti cantori vanno per il mondo con

leggiadria, con assai felice voce, et cantano sicuro tutte le cantilene che li vengano presentate innanzi: costoro con l'accompagnamento della gorgia viveriano da signori. Dunque, conchiudo, molti cantori eccellenti, e di ottima voce non si applicavano a tali rifiorimenti; e giravan per l'Europa con riputazione senza rifiorire, e vivevano onoratamente della loro arte, senza curarsi dell'effimere lusinghe d'insignorire ouorevolmente il loro stato con usare la gorgia a dispetto dei compositori . A questi tre scrittori voglionsi finalmente aggiugnere anche Girolamo da Udine, maestro di concerti della Signoria di Venezia, e Giovanni Bassano (i quali sono citati dal P. Girolamo Diruta nel Transilvano impresso in Venezia il 1600. parte 1. pag. 1.) come scrittori di ricercari per cornetti e per violini, e di diminuzioni per cantare. Non avendo però io veduto siffatte loro opere; ed altronde essendo eglino a tempi del Diruta messeri e maestri, siccome ei li nomina, debbono appartenere all'epoca dello Zacconi sopraccitato; e perciò mi contento di solo averli nominati, e di riflettere che tanto essi, quanto gli altri tre non furono maestri di chiese, o di cattedrali, ma sonatori, e maestri di corti secolaresche,

Ora a me sembra evidente per il fin qui detto, che questi rifiorimenti non poternon essere la causa del hando, cui si voleva condannare la musica ecclesiastica circa la metà del secolo XVI. siccome pratendono i tre sopracciatal scrittori; perchè questi rifiorimenti erano di
una sola parte, rimanendo le altre nel loro genere severo e peante:
perchè questi rifiorimenti, riuniti contemporanesmente al canto dissolono fingato delle altre parti, rendevano la musica non molle, non soave,
non delicata, ma confusa, contraddicentesi, disarmonica; perchè quesi rifiorimenti si videro alquanto più in voga, benchè riprovati eziandio dai maestri dell'arte, non prima del cadere del secolo XVI. perchè finalmente questi rifiorimenti eransi introdotti nella musica madrigalesca, o sia da camera, e poco o nulla usavano nella ecclesiastica, la
quale comervava il suo carattere di serietà, il suo abito disadorno, la
severtià de'avoi andamenti, e le sue pesanti maniere.

Quella delicatezza però, quegli abbellimenti, quella leggerezza, quella soavità, che non trovavasi nella musica ecclesiastica del secolo

XVI. formava pur troppo il carattere della musica che fioriva al tempo de' tre nominati scrittori, e che gl'indusse in errore.

Coll'invenzione del basso continuo avvenuta circa il milla secetato per la testimonianza uniforme di tutti gli scrittori, incominciossi tosto ad introdurre nelle chiese una musica più libera più semplice, più chiara, più genisle, più melodica, mi si lasci dir piu profana; ed incominciò soprattuto il canto ad una sola voce. Ecco in conseguenza rendersi universale lo studio delle diminuzioni, come analoghe al unovo genere di musica; ecco i großteggi, ecco i passaggi, i groppoli, le monschiene, gli zimbalsi, i trilli (127); ecco in uso una quantità di più

(127) Il primo che rinnovò nel canto il trillo incognito affatto alla voci dei cantori de' due secoli XV. e XVI. fa Gian Luca Conforti di Mileto in Calabria aggregato nel collegio dei cappellani cantori pontificii li 4. Novembre 1591 (V. la No 564.) siccome lo asserisce anche Tommaso Aceti (Thomæ Aceti Acad . Consent. et Vatic. Bas. Clerici Benef. in Gabrielis Barrii de antiquit. et situ Calabriæ Libros 5. Proleg. Addition. et Notae; Roma, Mainardi 1737. ) Ioannes Lucas Confortus ex Mileto Capella Pontificiae Cantor celeberrimus sub Innocentio IX. an . 1591. Hie vocem toto instructam organo sortitus est: musica peritissimus continenti spiritu tremulam edendi vocem (vulgo il trillo) rectisque harmoniae regulis applicandi primvs rationem invenit. M S. Gualt. E dissi avvedntamente, rinnovò nel canto; perciocché il trillo fu noto non solo agli anticht sotto i vocaboli vibrissare e vibrare, come lo attestano fra gli altri Pompeo Festo nel compen. dell' op. De verbor, significatione di Verrio Flueeo: vibrissare est vocem in cantando crispare: Tintinnius; si erit tibi canendum, facito usque exvibrisses: e Plinio nel lib. X. Cap. XXIX. della Storia Natur. Sonus Iuscinim vibrans : ma navanlo exiandio comunemeute i somnori nel principio dello stesso secolo XVI. lo chiamavano trenoto, e lo indiesvano nelle carte con la lettera t. (V. la Fontegara del Ganassi, Venez. 1535. cap. 25.) Uno poi de primi, che pubblicò la maniera di eseguire eon la voce non solo il trillo, ma eziandio il groppolo, la monachina, e lo zimbalo si fu Alessandro Gnidotti bolognese nell'occasione, che dette alla luce in Roma appresso Niceolò Motii l'anno 1600. la Rappresentazione di anima e di corpo, pastorale di Laora Guidiccioni dama lucchese posta in musica da Emilio del Cavaliere per recitar cantando. Quivi nel discorso ai lettori , e precisamente negli Avvertimenti particolari per chi canterà recitando, et per chi sonerà si esprime giusta la mente dell'antore della musica, dicendo: Nelle parti per canture si troverà alle volte scritto avanti a qualche nota una delle quattro lettere g. m. t. 2. quali significano quello, che qua sotto per esempio sarà posto: g. groppolo, m. monachina, t. trillo, z. zimbalo: e reca in note i respettivi esempi. Sulle traccie di Emilio del Cavaliere anche altri scrittori dichiararono nelle prefazioni delle loro opere musicali cotali o simili segni;

piccole figure musicali incognite ne' secoli antecedenti (128); ecce un canto molle, delicato, leggiero, diminuito, simile tante le volte al canto de' piccoli augelli.

Ed a comprovare anche per altrui testimonianza che tutto ciò non prima del secolo XVII. avesse incominciamento, io son d'avviso, che debba a chiochesia essere sufficiente l'autorità del Dresselio contemporaneo ai tre sopraccitati scrittori (morì il Dresselio li 19, Apr. 1638. di

come Ottavio Durante nelle Arie Divote, che fe imprimere in Roma il 1608. Francesco Severi perngino capp. cantore pontificio ne salmi passeggiati che dedicò al card. Borghese, e stampò in Roma per Niccolò Borboni l'anno 1615. c Domenico Mazzocchi nella prefaz. della partitura de' madrigali a 5. voci, e d' altri varii concerti impressa in Roma per Franc. Zannetti il 1638, ove si esprime del modo seguente: E perchè si in queste come in altre mie opere si trovano non rade volte alcuni segni forse insoliti, qui sotto riporterò la loro esplicatione . . . . . Questo carattere X è detto Diesis Enarmonico, come più diffusamente mostrai nel libro de' Dialoghi, e sonetti . . . Ouesto V significa sollevazione o (come suol dirsi) messa di voce, che nel caso nostro è l'andar crescendo a poco a poco in voce di fiato, e di tuono insieme per essere specie della metà del sopradetto 🗙 come si vede e si pratica negli enarmonici. Questo < dinoterà la tenuta della voce in cui si ha da crescere con soavitá la voce di spirito e non di tuono. Questo <> mostrerd che prima si ha da crescer con soavità la voce di spirito come nelle tenute, e dopo successivamente si sdebbe a poco a poco andar smorzando, e tanto pianeggiarla, infino che si riduca all'insensibile, o al nulla; cavato da una cisterna, la qual cost rispondeva a certe voci s e con tutto che sia cosa leggiera, e se ne possa far di meno, serve però di norma notabilmente alle parti, perchè procedino con unione alle comuni intensioni e remissioni delle voci: e questo acciò con quella finczea, che si può maggiore si renda aggiustato il concerto. Le altre P. F. E. t. intese per piano, forte, eco, trillo, gid sono cose volgari, e note a tutti. Al proposito di questi segui, e di queste parole del Mazzocchi rammento ai moderni trovatori dei medesimi segni il Nihil sub sole novum: nec valet quisquam dicere: Ecce hoc recens est: fam enim praecessit in saeculis, quae fuerunt ante nos. Ecclesiastes cap. 1. v. 10-

(183) I più antichi compositori di muisca sulle cui opere abbia io vedute le crome, le comicorne, e le fuiu sono Finaceseo Severi cittu colla no, presch. Alessandro Costantini uri mottatti ad nau, das, e tre voci con l'organo stampati il 1616. Gio. Finaceseo Ancrio colla Safue Arimonia impressa il 1617, II P. Anticolo Ferraro ne'mottatti ad mas, dou, tre, e quattro voci con il hasso per l'organo stampati il 1617, e Gergorio Allegri mi concerti a dune, tre, e quattro voci dei divo, per l'organo stampati il 1617, e Gergorio Allegri mi concerti a dune, tre, e quattro voci del divo, per

anni 57). Rivolto questi ai musici de'suoi tempi così loro parla (120); io il dirò in vostra buona pace: ora si costuma nella chiesa un nuovo genere di canto, diminuito, saltellante, istigatore delle passioni. poco religioso e più conveniente al teatro, ed ai balli che ai sagri tempii: si cercano le novità degli artifizi, e si perde l'antica maniera di un canta divoto. Questa nuova e tripudiante foggia di composizione non è che una commedia, in cui i cantori sono gli attori; ora viene fuori uno, e canta il suo monologo; ora due dialogizzano: ora tutti rispondono a coro: di nuovo si sente trionfare uno solo, ed eccone appresso tutti. Questa maniera di canto sotto la larva di rari artifizi porta la commedia nella casa di Dio. E fino a quando cotai novità si dovranno soffrire quasi fossero belle ed oneste? V'ebbero già nello scorso secolo musici eccellentissimi, e per vostra medesima testimonianza componevano altramente, e con più di rispetto e religiosità per il luogo santo. Voi per l'amor della novità nauseaste i loro libri, e gli poneste in oblio. Ritornate, ve ne prego, alla trascorsa maniera di composizione, rammentandovi che il canto della casa di Dio non può confondersi con la musica teatrale. La musi-

(120) Pace vestra dixerim, o musici, nunc templis cantandi genus dominatur novum, sed exorbitans, concisum, saltatorium, et parum profecto religiosum, theatro, aut chorais convenientius, quam templo. Artificium quaerimus, et perdimus priscum precandi ac cantandi studium . . . Quid enim novitia haec , et tripudians cantandi ratio, nisi comoedia est, in qua cantores velut actores sunt, quorum modo unus prodit, modo duo, modo simul prodeunt omnes, et modulatis vocibus colloquuntur : mox iterum unus triumphat solus, caeteris brevi seguturis f . . . hic musteus cantandi modus, specie rarioris artificii, sacris aedibus infert comoedias. Adeone nova omnia tam pulchra sunt, et honesta, ut ea iure omnibus et ubique debeant placere? Fuerunt aevo superiore praestantissimi musici, sed revera, vel vobis testibus, ii aliter, et (liceat dicere) religiosius cecinerunt. Sed eorum libros musicos vestrum iam fastidiam pridem sepelivit. Reviviscat, obsecro, saltem aliquid priscae religiositatis in sacra musica . . . Aliud est choreis, aliud christianis sacris accinere . . . Ea igitur sit templorum musica, quae orationem non turbet, sed excitet, et accendat. Rhetorica caelestis quam coram Ser. utriusque Bav. Duce S. R. I. Archidap. Elect. Maximiliano, et Sereniss. Conj. Elisabetha explicavit, et latine acripsit Hieremias Drexelius e Soc. Iesu, Antuerpiac a636. lib. 1. cap. 5. §. 4. pag. 66.

ca de sagri tempii debbe non solo non turbar la pietà e l'orazione, ma eccitarla ed accenderla. Fin qui il Dresselio, le cui parole a me sembrano atte a dileguar ogni dubbio. Tuttavia piacemi di aggiugnere eziandio la testimonianza del Doni medesimo, il quale essendo il solo dei tre opposti scrittori versato nella musica, confessò in fine per la verità, che tutto il mal della mollezza e delle soverchie delicate diminuzioni era opera dei cantori de' suoi di: Audis nimirum, sono parole del Doni (130), ac vides quam tinnulis vibrationibus, quam molliculis plasmatis, quam mellitis fusisque melismatis eunuchi nostri formosuli ac venustuli luxurientur? E poco appresso continua a dire che mentre i cantori moderni si studiavano di correggere le rigide maniere di canto dell'età trascorsa, eransi resi insopportabili per le soverchie diminuzioni: Dum enim cantores nostri vitare student rudem quandam cantus siccitatem ac rigorem, eum ita emolliunt, ac frustillatim, ut ita dicam, concidunt, ut ferendi non sint .... Ferendae fortasse essent hujusmodi deliciae si in rebus ludicris, non in gravissimis; si in lascivioribus carminibus non in sanctissimis sententiis; si in scena, non in sacris aedibus; si in comessationibus, non in supplicationibus adhiberentur...caeterum in sacris piisque argumentis (dicam equidem quod sentio, nec sine stomacho) magno saeculi nostri dedecore tandiu tolerantur. Or se fu colpa del secolo XVII. l'aver veduto nascere a suo disonor questo mostro, e non avergli tosto schiacciato il capo, perchè se ne vuol poi accusare il secolo antecedente?

Chi amasse di consultare i primi padri di questo nuovo genere di musica organica e diminuita potra vedere fra i teorici Adriano Banchieri (131) e Girolamo Diruta (132), fra i teorico-pratici Ludovico Viada-

<sup>(130)</sup> Joannis Baptistae Doni Patricii Florentini Opp. To. 1. De praestan. mus. vet. Lib. 3. pag. 152 . 153.

<sup>(13)</sup> L'Organo suonarino dol P. D. Adriano Banchieri Bolognese Monaco Olivetano, Venezia per l'Amedino 1665. Moderna pratica muticale del P. D. Adriano Banchieri prodotta dalle buone osservationi degli musici antichi all'atto pratico degli compositori moder ni, Venezia pel Vincenti 1613.

<sup>(132)</sup> Il Transitvano; Dialogo sopra il vero modo di sonar Organi et Istromenti a penna del R. P. Girolamo Diruta Perugino dell'Ord. de' Frati Min. Convent. di

na (133), Emilio del Cavaliere (134), Francesco Severi (135); e fra i pratici Bernardino Nanini (136), Orazio Vecchi (137), Ottavio Durante (138), Romano Micheli (139), Antonio Cifra (140), Gio. Domenico Puliaschi (141), Gio. Francesco Anerio (142), Girolamo Bartei (143), Ale-

S. Francesco, organista del duomo di Chioggia, Venezis pel Vincenti 1605. Seconda Parte del Transilvano, 1610...

(133) Falsi bordoni a quattro, ed otto voct, premesse le regole per il basso per l'organo del P. Ludovico Fiadana Min. Osserv. Roma 1612.

(134) V. la no. 127. (135) V. la no. 127.

(136) Mottecta Io. Bernardini Nanini singulis, binis, ternis, quaternis, et quinis vociu una eum gravi voce ad organi sonum accomodata: Romae, apud Ioannem Bapt. Roblectum 1608. lib. I. lib. III. 1612. lib. III. 1612. lib. III. 1612.

(137) Le veglie di Siena, ovvero i varii humori della musica moderna d'Oratio Veria a tre, quattro, cinque, sei voci composte, e divite in due parti piacevole, e grave, Venezie, appresso Angelo Gardano 1604.

(188) Arie divote, le quali cotengono in se la maniera di cantar con grazia, l'imitation delle parole, et il modo di seriver passaggi, et altri affetti, nuovamente composte da Ottavio Durante romano, Roma pel Vervit, 1608.

(139) Musica vaga et artificiosa di D. Romano Micheli romano. Venesia, 1615. Compieta a sei soci con tre tenori concertata all'uso moderno con il basso continuo per l'organo di D. Romano Micheli romano, maestro di cappella nella cattedrale di concordia, Venesia, 1616.

(150) Scherzi sacri di Antonio Cifra romano, maestro di cappella nella S. Casa di Loreto a una, due, tre, quattro voci, Roma, 1616.

(141) Gemma musicale, dove si contengono madrigali, arie, canzoni, et sonetti a uno voce con il basvo continuo per sonare, posti in musica dal Sig. Gio. Domenico Puliaschi romano canonico di S. Maria in Couvedin, e musico nella cappella di nostro Signore: con alcuni mottetti a una voce di Gio. Francusco Amerio, Roma, 1618.

(143) Seri conontut quatur , quinque, sex voelles una cum baro ad organum, auctore 10. Francisco Anerio romano, Romse, 1613. Selva armonica dove si contengon mottesti, madrigali, cansonate, dialogli, arie a una, doi, tre, et quatro voci con basso per organo di Gio. Francesco Anerio, Roms, 1617. Diporti musicali, madrigali e 1. 2. 3. 4, voci di Gio. Francesco Anerio, Roms, 1619.

(43) Fr. Hieronyni Borthaei areitai auguitiniani, capitali generali: Roma maister moderatoris. Missea octo voc. cum basro ad organum accomodatas, Romas, 1608. Il I. libro del ricercari a due voci je di III. libro delli concerti da due voci del P. Girdano Barthei accomodati per sonare con qualtivoglia stromente con la parte continua per Progno, Roma, 1618.

Volume I.

sandro Costantini (164), Ottavio Catalano (145), Autonio Ferraro (146), Giuseppe Olivieri (147), Lorenzo, Batti (148), Vincenzo Pace (146), Domenico Massegio (160) D. Seraño Cantoni (151), e molti altrich per brevità si tralaccinno, tutti acrittori posteriori di molto all'epoca del bando, cui si voleva condannare la musica ecclesiastica, ed anteriori alla stampa delle optre del Cresollio, del Guidiccioni, e' del Doni (quinore.

Convien dunque conchiudere, che la delicatezza, le diminuzioni, la leggerezza, gli abbellimenti, la toqvità, la mollezza insussistentemente accuste di aver deteriorato la musica del secolo-XVI. non poterono essere la vera cagione per sbandirla da sagri tempiri perciocchè se pur

(144) Motocta singulis, binis, ternisque vocibus cum Bosso ad organum concinenda, auctore Alexandro Constantino romano. Romae ex typogr. Zannetti, 1616.

(45) Ad S.S. D. N. Paulum F. P. M. Socrorum cantinuum quoe binit, ternis, quaternis, quinit, senis, soptenis, octonis vocibus concinuator cum basso ad organum ab Octouso Catalano Sicolo Ennosus, Illino, oc Econo D. Marco Antonio Burghesio Pauli F. Sum. Pont. fratris filio Salmonis Principi o musicis modulationibus Ibis. I. Romae ap. Zanastems, 1616.

(4)B. F. Actonii Errara Curnalitas Sicali Palinaganis qisulom ordini in convent chatisimene ciritati Catinos expansis sorre captinose, open mu union, tun chashus, tribus, ne quature recibus concinuate cum basco pro openo, Romas, (6);—
(4.7). La Trace Armanissa, Giovanii ardeni di Gioreppo Gioleri ridadi in madrigoli, at naocanate paul in musica a due, e fre voci con il basso continuo per nagare la oppi tiermente, Roma (6);—
(6).

(148) Mottecta Laurentii Ratti in romano seminario musicae praefecti duabus, tribus, quatuor, et quinque vocibus ad organum accomodata, Romae, 1617.

(149) Sacrorum concentuum qui singulis, daubus, tribus, quatuor vocibus concinutur autore l'incentia Pocio Assistensi in Cosh. Eccl. Restina musicae praefecto una cum basso ad organum, Roman, 1617.

(150) Sacrorum modelationum singulis, duabes, tribus, quotuor, quinque vocibus in variu SS. solematiatibus, cum basso ad organum concinendarum ouctore Dominico Massentio Roncilionensi Illustrius. Sodalium B. V. Assumptae in aedibus professorum Soc. Ie. Romoo musicae praefecto; Romoe, 1618.

(51) Accademia fatoropic, concertata a sir cosi cel base continues opera di spirituale ricrassia mutta delasfatori ritrassi delpia fronta mutta del tatta l'Europe, con l'ondita all' Fusione, este l'avadate: concert di quesi instrumenti, et un piercolte giusco d'accelli del mutta l'Europe. L'accelli del mutta l'Europe. L'accelli del mutta l'a

fosse stata calumniata di priparare allo umane orecchie tali prestigi, avrebbe in qualsicoglia tribunale, col solo presentaria, ottenuta e favorerol sentenza, e giusta reazione contrò i bugiardi suoi aconsatori. In consequenza è onnicamente falso che il Pierluigi dovesse occupare per quasto capo i suoi talenti; e che avosse per sal rapporto reso migliore lo stato della musica de suoi di. Se a tre citati scrittori piacque, di encomizari il Pierluigi come restauratore della musica severa, a me piace per la verità di accertare i lettori; che la opinione ridetta ion ha fondamenti; e un equivoco, debbe riporia cel novere de fali racionit, e chi il Pierluigi non abbisogna di mendicare clegi; se til subtiro ma gleria non sua.

## CAPITOLO NE Lan' 1"

Si esplica la seconda regione addette da vani ecritori come causa del bando, cui volevasi condannare la musica ecclesiastica; ed è il peso soverchio de' moltiplicati rattisti, i quali intraclicando le sillabe delle sagre parole, ed impedendo che si intendessero, avevano ridotto la musica ecclesiastica ad un insignificante armonico concento.

Che si odano nel camo le sante parole, sa sempre mai nammentato ai canteri delle chiese. Le melodie, a l'armonia sono i pampani e la corteccia, le sagre parole sono il midollo, e la pingue sostanza che ne cuori fruttina alla pieta lo hi più del canto si diletta, che de sagri sensi, e merita giusto rimprovero, a meglio sarebbe che non udige camere. Le cose medesime innimate, estrivez l'Apostolo Paolo ai Corinti (153) cha rendono adcur suono, sia il sfauto, sia l'arpa, se non se me distinguismi i suoni; come sappese ciò che si canta sopra il, sauci, o sopra l'arpa l' E se squilli la tromba d'una maniera che non significhi niente, chi mai è quegli che si preparerò alla battoglia?

(152) 1. Corinth. 14: v. 7. 8. Tamen quae sine anima nunt vocem dantia, sive tibia; sive cithrar, nisi distinctionem sonituum dederini, quomodo reieur id, quod canilur, aut quod citharisatur ! Etenim si incertam vocem det tuba, quis parabit se ad bellum !

Così pensavasi e si parlava ne buoni secoli: così anche pensossi ne' tempi bassi: questo riguardo pur e 'abbe nei secoli duodecimo, decimoterzo, e decimoquarto, studiandosi quel primi compositori di musica di non opprimere le sagre parole; e se pur meritarono talvolta cotal rimprovero, si fa allorchè accoppiarono le voci agli strumenti, siccome ne fa fode l'Alighieri ne' versi seguenti:

> Pmi rivolsi attento al primo tuono, E te Deum laudamus mi parsa Udire in voce mista al dolce suono. Tale imagine appunto mi rendea Ciò, ch'i tudia, qual prender si suole, Quando a cantar con organi si stea: Ch' or si, or no s'intendon le parole (153).

Il secolo decimoquinto, che vide pur riassere il vero buon guto nelle arti belle, e che loro rese le antiche maniere, onde il prossimo se colo di Leone riunisse in se solo i varii secoli di Atene e di Roma, perdette totalmente nella musica per questa ragione il huon gusto; e direi anche sanza timor di arriscishere, perdette il huon senso. Fa dall'arte sopraffatta la natura, e ad altro più noi si pensò fino solamente che all'arte. Perde vi avessero in una composicious musicale i più astrusi artifizi, purche si accorzassero le più disparate combinazioni; purche vi fossero seminati immassi di insuperabili difficoltà, modi, tempi, pretatoni, emiòle, proporzioni, aumentazioni, divisioni ; alterazioni,

"(13) Danis", Pargatric, dainn del canto IX. Salle citte garale di Dante télatico con lo Zatilico, (caspitimenti masidari 166, 5), capt 3, pag: agai che la voce organo premo iquel petett tervalt tatto per signifique, propriemente l'organo, quatto, agui manires di strumenja (coma agganto, el, hi e comme anche alla cetta. Optic il quando a contare con organo si stea, el, de si en ni i intende te l'parcle put toglierat e dell'organo in particolare, el las genere degli strumenti siano ila fatto, sius flareo. El col meligenenene en quel che sa diomen anche S., agginto el als. IVI. In 16. Organo dicustru omnizi instrumenta musicorum e S. lisidero lib, 3. Elymol. c. st. Organom vecalulum est generale vazorum ennomium musicorum.

perfezioni, imperfezioni, enimmi, nodi, canoni, granci, rovecci, rioulti, fughe, imitazioni, ec punchi in somma vi trionfassen le più inconcepibili stravaganze, quella era veramente bella composizione; ed il fortupato autore veniva collocato tosto fra i divini compositori (154). Ma le parole? ma il senso di case aggre composizioni? Esti avrebbero, cred'io, risposto que' barbati compositori: a'musici si dimanda la musica, noi dilettiamo con l'armonia finche povera e balbettante trovossi la nostra arte in minorità, dovette servire alla tirannia de' tutori; ora divenuta aduta e ricca del proprio uno patrimonio, salegna vestirsi di penen on sue: sufficiento a se stessa, e hella delle sue bellezze mal comporterebbe gli esotici abbigliamenti. Così convien dire, che coloro spropositatamente sragioniasero, sol che si esamini la maniera di composizione di cui ficevergio pompa.

Questa depravazione però, che con minor danno sarebbesi iollerata embardziagli. nelle stampite, a pròromazzi, e nelle ballatette, non vi- fin tuttavia nel grado sommo adottata: vi si adoperò un genere di musica più spinatto, che lisiciava talvolta udir le parole, almen quanto bastava. Più stretto e vincolto ci fiu lo stil dei mottetti aggir, e de salmi apezzati (a versetti): se quivi udivasi alcuna parola, l'intero senso rimanere anertamente nascotto, e di oppresso dagli artifizi, e dal concento. Ritrovarono 
peraltro que' grandi compositori fin dal principio del secolo XVI. un coinpeaso, massime ne' mottetti, degno della soprindicata filosofia. Tingevano costantemento le note di quel colore, che si nominasse. Se le parole
dicevan tenebre, caligine, negrezza, usavano note tutte negre; se diecvan
luce, sole, poporar, singevano la note di rosso se erbe, campir, vigne, le

<sup>(15)</sup> Come in tute le vrib elle fu profus pedantescement nei receli XV. e XVI. re jaintoin della insichi il tito di dirino, quale il disse il dirino Innes, il dirino Petersera, il dirin Arafatolo, il dirino dirino e oper fuo il dirin Arafatolo, il dirino dirino e oper fuo il dirino Arafatolo, il dirino Common e no podo i consoci il dirino Gamento i dirino Gamento il dirino Innessa il dirino Gamento, il dirino dirino dara Gamento dirino Gamento il dirino dara da Caratta, ec. Quanto però avvedatumente a confusione de'vili adulatori inche la mitta dirino dirino da Caratta, ec. Quanto però avvedatumente a confusione de'vili adulatori inche la mitta dirino dirino da Caratta, ec. Quanto però avvedatumente a confusione de'vili adulatori inche la mitta dirino dirino da Caratta, ec. Quanto però avvedatumente a confusione de'vili adulatori inche la mitta dirino dirino dirino mancho di dirino dirino da confusione na de'vili adulatori inche la mitta dirino dirino

note erano verdi: e così parimente al dire di Vincenzo Galilei (155) ceravvano di dipignere con le note la voce azzurra, e pavonazza secondo il suono delle parole, per esprimere, a detto loro, quel si fatto concetto astutamente e con garbo, sottoponendo in quel mentre il senso dell'udito agli accidenti delle forme e de colori. Risum tenentis 'amicil

Ove finalmente scagliossi con ogoi forza l'abuso dell'arte si fa contro le parole della secra Liturgia. Li Kyrie, l'înio angelico, il simbolo, il sanctas, e l'agnas più non si ravvisarono. Si giunse a tanto able grado di barbarie, che più non ebbesi da' compositori iriguardo, alcuno alle parole, più non visi penab. Si sorivera la misfici delle messe nella stess guise, che dovesse servire per un'artificioissimis, ma finigimitantissimis infonia di pettil strumenti. Non sono maneati; così il lodato Galliei, e non mancano tra più famonsi, di quelli che hanno prima composte le note secondo i loro capricci; et adattatovi poi quelle parole che è paruto doro i timo della l'altitudi.

La maniera degli antichi, il disse similuente il Buechieri (150) fa questat: empirano da cierella ili inote in controspiunti eservendi, è poi sottoponevangli l'orazione: quivi di concerto senivati souvisima armonia, ma tale sarionia era spesse faste contraria all'orazione, et alle parole. Attestollo meche l'armonico intronato (157) Meli facevano prima la musica; e poi vi appiccavano le parole. Ed enfaitemente lamentoseme il Doni gionitor (158) Sed et hoc parovi austimabunt, credo, musicastri quidam insulti ; et melorhaptae potius quam melopoci, qui dictionem atque sententiam adeo non nonel facinat, su service cam cogan intolerabili facinore familae suae emponiurgiae. Quid emin aliud-est mele prius componere vieinde sis commingo.

the case is the country of the character of the

<sup>(155)</sup> Dialogo di l'incentio Galifei Nobile Fiorentino della Musica antica, et della moderna. In Fiorenza pel Marescotti, 1581, pag. 86.

<sup>(156)</sup> Moderna pratica musicale del P. D. Adriano Banchieri (V. no. 131) Discorso preliminare

<sup>(157)</sup> Del sonare ropra il basso con tutti li stromenti, e dell'uso loro nel concerto di Agostino Agassari, Armonico Intronato, Fenezia, 1603, 5, 16.

<sup>(158)</sup> Io. Baptistae Doni Opp. To. 1. De praestan. mus. vet. lib. 2. peg. 160.

sermonemque aptare? Quod invita, ut ajunt, minerva, seu polius invitis musis, et gratiis omnibus, quoquomodo id cadat, semper efficitur, ut nudius tertius dicebam; distorquenda enim plerumque est omnis recta emendataque pronunciatio confundendae accentuum leges, longa tempora corripienda, producenda brevia, ac barbaris quibusdam inconcinnisque parelcysmis vocabula distrahenda sunt. lo, io co'miei occhi ho veduto, ed esaminato una quantità prodigiosa di messe e stampate e manoscritte poste in musica nel secolo X.V. e nella prima metà del XVI, nelle quali si scorge a prima vista cotanto orrore. Sono esse compartite in varii pezzi di musica. Sotto le prime note del primo si legge Kyrie; al secondo Christe; al terzo Kyrie; al quarto et in terra al quinto qui tollis; al sesto Patrem; e così successivamente fino all'ultimo agnus, e non vi sono altre parole fuorchè le accennate. Nè mi si dica che per brevità o per risparmio di fatica possono essere state omesse le altre parole sia dagli amanuensi, sia dagli stampatori; perciocchè non si trova anche studiandovi , mezzo da poterle adattare alle note, se non capricciosamente, e alla riofusa; e parecchie volte ho per fino scontrato un numero minore di note per un numero maggiore di sillabe tanto è vero che i compositori non le avevano affatto curate.

Ma si fece eziandio un passo ulteriore nella stavaganza: e si fu l'accoppiare altre parole a quelle della Liturgia. Si scrieva» a cagion d'esempio nan messa prendendo il tema per la musica dalla melodia dell' Ave Maria del canto gregoriano: tre parti del conocrto cantavano nella maniera soprindictas il Ryvie il Gloria, il Credo, ec. e la quatta parte cantava contemporaneamente per disteso tutta intera P Ave Maria a 4, e de Beata Virgine a 5, voci, impresse in Roma pe' fratelli Dorici il 1544. La prima messa del Pierluigi stesso stampata nel suo primo volume di messe, di cui si è ragionato nel cap. 6, della sez. 1, ne somministra un altro esempio. Essa è intitolata: Ecce saccerdos magnus. Entra al primo Kyrie il soprano; e fa tosto udite Ecce: se-guono appresso il tenore, il contralto, ed il basso con stile fugato, dicendo Kyrie eleison, ed il soprano; ed il basso con stile fugato, dicendo Kyrie eleison, ed il soprano; continua fino al termise l'intera antifona

ecce sacerdos magnus, qui in diebus suis placuit Deo, et inventus est justus, siccome trovasi ne libri corali. Nel Christe il contralto canta per intero l'antifona suddetta. Nel seguente Kyrie . e nel gloria il tenore, e così fino al termine della messa; dicendo intanto le altre tre parti il Christe, il Kyrie, il gloria ec. Giacomo Hobrecht in una messa senza titolo che trovasi MS, nel vol. n.º 35, del nostro archivio mentre le altre parti cantano nel credo dall' incarnatus est de Spiritu sancto fino al qui loquutus est per prophetas, fa cantare contemporaneamente al tenore una delle antifone maggiori del Natale: O clavis David, et sceptrum domus Israel, qui aperis, et nemo claudit, claudis et nemo aperit, veni, et educ vinctum de domo carceris sedentem in tenebris et umbra mortis: e quindi nell'osanna, e nei due Agnus Dei della stessa messa fa dire al tenore beate pater Donatiane pium Dominum Iesum pro impietatibus nostris deposce, Giovanni del Tintore nella messa a 5. voci iutitolata L'Homme armé, che trovasi MS. nel sopraccitato vol. 35. mentre le altre parti cautano il Sanctus, ei fa dire al tenore, cherubim ac seraphini, caeterique spiritus angelici Deo in altissimis incessabili voce proclamant. Di poi nell'osanna fa captare al contralto. pueri hebraeorum sternentes vestimenta ramos palmarum Iesu filio David, clamabant osanna in excelsis, E nel benedictus a 3. voci fa dire al tenore, benedictus semper sit filius Altissimi, qui de caelis luc venit in nomine Domini. Francesco Guerrero nella messa intitolata Beata Mater, che trovasi nel volume di messe ch'ei dedicò al re Sebastiano di Portogallo nel 1565. per le stampe di Parigi, mentre le altre parti cantano il Sanctus, il soprano dice, beata mater et innupta virgo gloriosa regina mundi intercede pro nobis ad Dominum; e nell'osanna il contralto canta perpetuamente, beata mater, beata mater, beata mater (159).

(15g) Per servire alle conincità de l'ettori recherà alcuni altri esempi tratti dai des violuni segunti sum. 3f. e 36. dell' serbirio della notte cappella seriti magnificamente in pergenane alle più di tre publi cen leuso di ministere squisire in figure 5,001, ed necelli. Incomincia il vol. 3f. con un Creba a 5s. vezi, intitolato De 3. Isonone Evangidita: mentre quatro parti modalnos del Patrem lion al descenditi e conti il tranore a custi Occurriti besta l'associa de artillo revertenti omnis populas riverura, can milleram chamattima et dicentitare: benedictara qui omnis it sonone. Demnis Si rinPrego qui il lettore a dispensarmi dal citare gli esempii di parole volgari, che trovansi in diverse messe cantate, siccome le precedenti, nella cap-

niscono le parti nelle stesse parole dall'et incarnatus, fino al sapultus est. E di nuovo dall'et resurrezit fino al venturi sacculi amen, il tenore 2. canta l'occurrit beato Joanni, come sopra.

Segue una Messa a 5. voci De Resurrectione: quattro parti cantano le parole consnete della liturgia, ed una come appresso

Kyrie teaore 1. Resurrexi et adhuc tecum sum, alleluja.

Christo tenore 1. Possisti manum tuam, alleluja.

Kyrie tenore 1. Mirabilis facta est scientia tua, alleluja.

dall'et in terra tenore 1. { Prae timore autem ejus exterriti sunt custodes, et facti sunt al Filius Patris . { velut mortui, alleluja.

dal qui tollis tenore 1. 5 Cito euntes dicite discipulis quia surrezit Dominus,

al Dei Patris, 1 alleluja.

dal Patrem tenore 2. {
Resurrexi et adhuc tecum sum, alleluja : posuisti manum tuam, alleluja : mirabilis facta est scientia tua, alleluja.

Sanctus tenore 1. Postulavi Patrem meum , alleluja: dedit mihi gentes , alleluja , in hereditatem, alleluja .

Osanna tenore t. Et valde mane una sabbatorum veniunt ad monumentum orto jam sole, alleluja.

Agnus I. teaore 1. Fespere autem sabbati, quae lucescit în prima sabbati, venit Maria Magdalena , et altera Maria videre sepulchrum , alleluja .

Agnus II. tenore 1. Surrexit Dominus, alleluja.

View appresso can messa 5. vod., e 2000 controlto, tenere, laricono, basso, e contrabato. Il press Eyrie, a fed à Chrise. Essa è compartite, come la precedente, ed il harlino vi canta sumpre: Conceptio tasa Die gonities Firego gualiam annanismi universe mando : se non che al secondo Kyrrie il tenere canta Conceptio tasa gualium annantienti universe mando; ed il baritono diese Die gonities Firego gualiam annantienti universe mando;

Segue anche un altra messa a 5. voci, cioè mezzo soprano, tenore 1. tenore 2. basso, e controbasso, nella quale il tenore 2. cauta le seguenti parole

Kyrie Ista est speciosa inter filias Ierusalem.

Christe Viderunt eam filiae Sion .

Kyrie Et beatissimam praedicaverunt, et reginae faciem ejus laudaverunt;

FOLUME 1.

pella apostolica, perciocchè fanno raccapricciare: dirò solo, che il sopraciato Hobrecht nel primo Kyrie di un altra messa senza titolo, MS. nel vol. 35. fa cantare al tenore, le ne vis onques la pareille : nel Christie. Bon tamps: nell'altro Kyrie, Ou le trouveray. Nel Sanctus, Gracieuse gente monsy ere: nell' Osanna, Quant je vous dy le secret, de mon coeur, e nell' Osanna, Palame fautes my scavoir etc.

e con queste parole continua il tenore a cantare le due parti del Gloria, le due parti del Credo, il Sanctus, l'Osanna, e li due Agnus Dei.

Veniamo al volume seguato num. 36. Nella prima messa di Pietro de la Rue intitustas, L'amour du moy, all'Agnus il soprano canta: O dulcis amica Dei Rosa vernons atque decora memor esto mei dum mortis venerit hora.

Nella seconda messa di cui maneano il primo Kyrie, ed il Christe v'ha il tenore che canta tutta Intera nan seguenas, o ritmo in onore di Maria Vergine addolorata, comparitio nella maniera seguente;

| rtito nella maniera seguente;  Kyrie  Christe        | manca<br>menca                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyrie                                                | Ferit gladius doloris Plenum divi cor amoris Senis vaticinio.                                                                                 |
| dall et in terra<br>fino el Filius Patris.           | Ast Herode saoviente, Dulcom natum tu repente Firgo Mater tenera In Aegypium pertulisti, Per desortum ot nutristi, Qui creavit aethora.       |
| del qui tollis<br>fino el venturi saesuli,<br>amen.  | Inde quaesisti filium Florentem sicut lilium Doctorum in medio. Anno ejus duodeno Plenum dogmate sereno, Iam amissum triduo.                  |
| dal Patrem omnipotentem<br>fino all'homo factus est. | Captum, caesum, coronatum, Morte turpi condemnatum, Fides in angustiis, Ligno crucis oneratum, Se dam graditur oblatum Pro nostris flagitiis. |

Potrei mai non finirla, se tutte volessi riferire le stravaganti invenizioni, che io attesso ho vedute sui la particolare. In Sasterà questa solta, che attaccò per analogia delle messe auche i mottetti. Si chè per composizione prodigiosa un pezzo di musica tutto costruito sulle melodie del canto reggoriano di alesquin del Prato, in cui una parte del concento cantava l'ave regina caelorum, una il regina caeli, una l'almente del marte del una l'inviolata integra et casta. La qual mescolara avendo per ogni dove riscossi gli encomi di cosa molto qual mescolara avendo per ogni dove riscossi gli encomi di cosa molto

| dal crucifixus<br>fino al venturi saeculi,<br>amen. | Ades cruci redimentis Jesu fili morientis Transfixa gladio: Quo dolore parturisti, Et nos filios tuus fecisti Magna cum usura. |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sanctus.                                            | Hora tandem vespertina Mundi clara medicina Jam extincta redditur.                                                             |
| Osanna.                                             | Tibi matri deplangenti , Corpus fossum intuenti , Dum in sinu volvitur.                                                        |
| Benedictus.                                         | O Mater Dei Memento mei .                                                                                                      |
| Agnus 1.                                            | In sepulchro collocatur, Cor maternum anxiatur Dum illinc abigeris.                                                            |
| Agnus II.                                           | Suscipe nos commendatos Dulci filio fac gratos Et conjunge superis . Amen.                                                     |

La terza messa di questo volume a 5. voci ha il tenore, che canta sempre, ed unicamente alleluja dal primo Kyrie fino all'ultimo Agnus Dei.

Nella quarta messa di Pietro de la Rue il tenare al 1. Kyrie canta: o gloriosa Margarita Christum pro nobis exora.

Nella quinta messa intitolata, Missa de virginibus il tenore al t. Kyrie, ed all'Osanna canta: o quam pulchra est casta generatio cum charitate, etc. laudevole ed ingegnosa (160) fu tosto imitata da Niccolò Gombert, che compose il mottetto diversi diversa orant; in cui il basso canta l' Alma Redemptoris mater, il tenore l'inviolata, integra et casta, il contralto l'Ave regina caelorum, ed il soprano la Salve regina. Così parimente Costanzo Festa riuni nel mottetto, Exaltabo te Domine, l'antifona cum jucunditate, ed il primo verso del cantico di Zaccaria, Benedictus Dominus Deus Israel (161). E non era egli questo un faticarsi

(160) Usano eziandio alle volte li pratici, imitando due o più tenori diversi di varii canti ecclesiastici, comporre alcune cantilene a più voci, di maniera che l'una delle parti venghi ad imitar l'uno, et l'altra l'altro.... la qual cosa veramente è molto lodevole, per essere ingegnosa ; così lo Zarlino Istituz. armon. par. 3. cap. 66. pag, 265. Or se questo italiano eccellente teorico, valentissimo pratico, nomo religioso, e non mancante di una cotal critica e di buon senso, parla la siffatta gnisa per pregiadizio di musicale istituzione, che doveran diree tanti oltramontani puri maastri di composizione, che averano per bello il difficile, il nuovo, lo stravagante?

(161) Il letture mi chiederà, se nella cappella apostolica si cantavan mottetti di tal conio? Rispondo, che sì : ed eccone un breve cenno tratto dal volume MS. del nostro archivio segnato num. 42. Quivi alla pag. 25. e seg. trovasi il mottetto a 5. voci di Giovanni Monton, Missus est angelus Gabriel a Deo in civitatem Galileae, in cui il contralto contemporaneamente cauta il distieo-

Vera fides geniti purgavit crimina mundi

Et tibi virginitas inviolata manet :

alla pag. 36. e seg. vedesi un mottetto a 5. voci dell'Obrecht , in cui cantano contemporaneamente

Rector orbis Deus nos famulos exaudi clamantes ad te tuos, et cuncta Soprano, e crimina lava die ista lucifera.

Tenore 1. Canite tuba in Sion, quia prope est dies Domini.

Teaore 2. Veni Domine et noli tardare, relaxa facinora plebis tuae Israel : ad te Domine levavi animam meam, Deus meus in te confido, non erubescam. Noe, Noe, Noe, Ecce Dominus veniet, noli timere. Alleluia. Basso

Questo stesso mottetto ha la seconda parte con le seguenti parola,

Deus veni ad salvandum nos. Clavis David , sceptrum domus Israel , qui aperis, et nemo claudit , clau-Contralto dis, et nemo aperit, veni et educ vinctum de domo carceris sedentem in tenebris et umbra mortis.

per impoverire? doveva nascere per mia fe da mescolanza siffatta una battologia ridevolissima; e direi anzi una confusione di sillabe da rendere

Tenore 1. Ecce veniet ad salvandum nos .

Tenore 2. Canite tuba in Sion quia prope est dies Domini,

Basso . Alleluja , Alleluja , Alleluja .

Alla pag. 39. e seg. v' ha un mottetto con le seguenti parole

Soprano. Spiritus super me evangelizare pauperibus misit me .

Contralto. Venit fortior me, cujus non sum dignus solvere carrigiam calceameatorum eius.

Tenore 1. Erunt prava in directa, et aspera in vias planas.

Tenore 2. Hodie scietis quia veniet Dominus, et mane videbitis gloriam ejus.

Basso. Bethleem civitas Dei summi, ax te exist dominator Israel.

Alla pag. 78. e ng. vià an motatto a 5. veci di Lopret Comprer in cui il centilo a. cil il cortulo a. cil il cortulo a. cil il controlo a. Cil il passo dicesso alcuni veri sopra le suta disenziati notore fra Gisilo II. a Ledovico XII., per cagione di Almona I. d'Esta Date di Ferrara Feudatrio ribelle della a. romana chiesa; e chicdona il motatto con ma prapiera alla Vergio SS. perchè rendo la traspullità al la Francia. Il terri incominosimo

Sola caret monstris si Gallia, cur modo Iuli Dentibus hoc nostrum torquot fera pessima regnum, etc.

Alla pag. 99. e seg. vi sono tre mottetti a 5. voci di Insquin del Prato, ne quali il soprano, ed il tenore 1. cantano, Ave Maria gratia piena Dominus tecum; mentra il contralto, il tenore 2. ed il basso dicono na elegia in nonce di Maria Vergina, che incominicali.

Virgo salutiferi genitriz intacta tonantis, Unicaque undosi stella benigna maris;

a termina

Nunc coeli regina tuis pro gentibus ora Quosque tuus juvit filius ipsa juva.

E con per tacer di molti altri nel volume seguato sum. 35. " ha un solonno motto 6. vedi commissione, hanse, halitono, tenere, e messa segretoni mostre del Postefice Alemandre VI. ora il haritano canta ripettutumente: Ilie set Sacerdas Alexander quam coronavia Domania, mentre la luire parti porgono la seguente pergliera alla Verigies SS. in sonne del collegio dei cappellani entacti apostibili y Salve Regit mater sanctissima, salve famonii adevocata generis 1 ad te nest tarba canontium facty-mar, atque famonii adevocata generis 1 ad te nest tarba canontium facty-mar, atque famonii perses efficientium, at velis nostri missarstri misserstri. Flatus ar-

la più giusta idea del parlare dei lavoratori di Sennaar (163). Se pur non si volessoro denomianes idifiate congrephe di cantori mandre di porcelli, siccome furono appellati i nostri predecessori, i cappellani cantori pontificii, dal card. Domenico Capranica nella inaspettata risposta dal medesimo ressa al Pontefico Nicolo V. il quale interregolilo un di sul merito delle belle musiche (163) e sul valore del famosi cappellani cantori della sua cappella spostolio (164). Me pare, risposo il cardinale, dei udir una

cuida agrires natiri faccunda gentilibu, quas pecenterum precibiu ad te pie clamatium pietati tuas auera accomodas. Seconda parte; Natera eego nateje benigas conquettas, que mater Dei es gratias nos immerio voceris. Ingenti ad te precon vopin nos miseir curinsus, ut quos vices talveiger misimirare cooletti. Idenardems prenacticus, kilori protegus Pirgo intuits i utque feolit: natorece per avoum termine annes te fomente optas: talt cimin vieiptums genma dequue est hoover. Alltelajo.

(162) Genes. cap. 11. vers. 7. 9.

(163) A' tempi del Pont. Niccolò V. che regnò dal 1447, al 1455. le composizioni più famose, che cantavansi nella pontificia cappella, erano di Guglielmo du Fay già cappellano cantore, e morto di fresco, il quale per l'applaudita invenzione di averagginate due ottave al sistema comune musicala usato fino a suoi dt , una sotto il Gammaut (diremmo sotto il G solreut in prima riga del basso), l'altra sopra l'ee la (cioè sopra l' E lami in quarto spazio del violino ) erasi gnadagnato il nome di primo fra tutti i musici ( Mart. Gerberto script. Eccl. de Mus. To. 3. pag. 342, 350. Veggasi esiandio il Fior Angelico di Musica del P. F. Angelo da Picitono Min. Conv. Venezia pel Bindoni 1547, pag. 37 ). Erano inoltre apprezzate al pari di quelle del du Fay le opere dell' Ockeghem, o Ockenehim impareggiabile per avere scritto fra le altre una messa da potersi cantere in tutti i tomi, ossia in tutte le scale degli 8. modi o toni del canto gregoriano, ed un mottetto a trentasei voci (Henr. Lor. Giareani; Dodecachordi lib. 3. pag. 454 ). E cost parimente erano in grandissima voga le produzioni del Faugues, del Caron, del Busnoys, di Gaspar, del de Domarto, e del Gloy, le quali trovansi rinnite con quelle dei due sopramenzionati nel volume del nostro archivio segnato uum. 14. ehe fortunatamente fu salvo eon altri pochi volumi di uso quotidiano dall'incendio luttuoso, che appiccarono al medesimo archivio i soldati di Borbone.

(46) Il cellegio de cappellaci cantori spossibil; chiaro in tutti 'trespi, sel momento precio del pontificato di Nicoldo V. non di distingera, per quanto lo ne sepsia, ni per Il namero, nè per la fina degli attatil cappellaci cantori. Da na Reado camerale segonto del cordinal di Aquiloi; camerlengo del Pepa il di 1 d. 1 d. prile del 1457: l'amo primo del pontificato di Niccelo V. si rilera, che ermo addetti di servicio della cappella oli dicci cappellani cantori, ce sono ilicordo Herbare, Pietro Groni capiti. Giornati Heratuli, Giornati Heratuli, Giornati Heratuli, Giornati Heratuli, Giornati della Colemata La Geden, Giornati di Vint. p'iet-

mandra di porcelli, che grugniscono a tutta forza senza profferire però un suono articolato, non che una parola (165).

Ma via su; gli orrori testà riferiti non erano poi generalmente in nos. Alcune volte si trovan pur troppo scritte per disteso le intere parole, ed anche non istrusamente adattate alle melodie. Ma che per questo? Non l'intendeva punto ciò che cantavasi. Lo studio degli artifizi introdotti nella musica, la loro vincolazione, il loro perspetuo intramezzamento, l'inegginis continuo delle imitazioni, i canoni strettissimi che vi trionfavano, dopo una ed anche dopo mezza battutta, l'incominciarsi a cantare dal fine, o dimezzo ciò che un altro cantava dal principio (166), confondevano siffat-

tre Landrich, Pietre Frehert, Gievanni di Marsiglia, Leas Varare, Vare è, che Niccolò secrable con la muerre, na na obtepano il dictotto, riccome conta per un altro runo del medenimo card. di Aquilici, Quante poi al valor municale dai ridetti inutor runo del medenimo card. di Aquilici, Quante poi al valor municale dai ridetti individuidi, jo peno, che finense quilno cucliant indis securiones e, siccome ragion vost che
si creda i, ma nella estensimo delle cognizioni municali , sin per rigarardo alla parse didatatica, sia per rigarardo alla compositione, gillo per municali della manica de los
ne e avrabbe traditi, occultundo inquintamente i lore soni nella norio della manica, e non
recente tutte le lore produzioni oppermentiononi oppermentiononi calla manica, e non
pore essenti terrore pirviatimente in en do sorarbirio della cappila poi in calcinni varamente non al distinure, e concentratorni di esquire le opere del da Psy, dell'Oclarhema, e della iltri corroccitati corroccitati compositori.

(165) Micelaus Sum. Pont. F. cellam quant mapunosimisma in possificia, quae et in Vatiano, Doo Immortale reverset, sum milit centrelur repleser et aliquando Dominiciau (Capranica) preconstaretur post missam, tanquam de re honorificantium fastaura usar, quid et de illi consentium dovo videretur, respondi uscachus niki porcellis plenum videri, audeir namque clamantium strepitum, est antiki ex eo pereju: paptisas Poggia fiel. B. D. P. Cardinalen Pepiemen Dominici cardinila Germaica, di ci cardinala Firmani vita §, 18. spud Siephasom Balutium Micellaucerum Ilb. 3. pag. 565. 889.

(165) Della muita sottica e dalla mederna Dialogo di Vinenza Galilie page. Radreva in animo di discorrevi interna e quell'atra pura molticiano sontici, di che questi nostri pratici favno tanto schiamazzo: come di far cantare una o più parti delle
composizioni loro interno all'impresa, o arme di quel tale, a chi ne voglico far dosor
covers in uno goscolto, o per le dita della mani: overco canteri una di use il prinsipio nell'isteno tempo che l'altra canta il fine, o il meszo della mederima parte; e
attira volla formon teaere le note, e cantare le pose. Non contanti il questo, yv-

tamente il suono delle diverse sillabe profferite insieme dalle diverse parti del concento che non si poteva affatto distinguere nè parola, nè senso, Pongono oggi i musici, così scriveva Cirillo Franchi (167) il 1549. ad Ugolino Gualteruzzi, tutta la loro beatitudine in fare, che il cantore sia bene astretto alla fuga; e che nel medesimo tempo, che uno dice sanctus, dica l'altro sabaoth, e l'altro gloria tua, con alcuni urli, mugiti, gargarismi che sembrano più gatti di Gennajo, che fiori di Maggio. E qui riflettasi opportunamente che quantunque una composizione sia artificiosa, ed imitativa, se le parti sono ben disposte, ciascuna nella sua proprietà , e si danno luogo a vicenda nella pronunziazion delle sillabe, si distinguono spiccatamente dall'orecchio le singole parole: e se inoltre il compositore dopo aver faticato alquanto gli uditori, rinnisce le parti, e le fa profferire insieme alcune parole, con tanto maggior utile e diletto scolpisconsi allora e parole e senso di ciò che si canta. Ma nè l'uno nè l'altro di cotai riflessi curavansi punto nell'epoca di cui ragioniamo. Le parti, come si disse, erano sempre in battaglia accanita, e le sillabe delle parole elise a vicenda.

So, che la gentilezza de miei lettori non dubiterà punto della verità del mio dire; io però non devo abusarne. Citerò volentieri testimoniauze irrefragabili, non di moderni che parlino sull'altrui fede, ma di

giano altri che il canti alcuna volta senza linez, vu le parole, i spisificando il nome delle nota con le socoli, sti i volucio di use con alcune tranganta i dissure cifere caldae, o regiti i covero in occo di spette et quelle dipingno per le carte fiori, et frondi bilitaine et diverse. Similmento dic alla pag 82. Non curan puota, che nell'iniento tempo cantando una di esse parti il principio delle parole, o in prova o in veri ch'elle aimo, canti un'altra non salo o il mesta o il fine del medesimo; ma il principio o il mesto, e talora il fine el un altro verso econestio.

(16) Il vescovo Cirillo Franco, o Franchi, morto în Bona seundo Commendatore da maniintratore dello spelade di a. Spirito in Sania serisse l'Indicata lettere data di Lecto îl 16. Febbrijo 15(5), at Ugelino Gualteruni 1 spyra le improprient delli musici moderni nelle lora compositativi dilen music, a canto ecclinativo. Trevari questa International di spagnuolo in inlino nel lib 3. pag. 316. delle lettere illustri sampte in Vernis per Abid Monatoli il 15(5), e dè anche risportant nell'opereta intiothus 16: fasa della musica moderna contre la falsa opinione del westovo Cirillo Franco dell'annimo D. B.

Charles EV Cade

persone intelligenti e contemporanee all'epoca di cui si ragiona. Giovanni Animuccia successore del Pierluigi nel magistero della basilica vaticana (168) nella dedica del suo primo libro di messe così la discorre (169), Quantunque molte siano le composizioni solite cantarsi al di d'oggi ne' divini uffizi della chiesa che veggonsi lavorate con singolari artifizi, e che maravigliosamente dilettano con lu loro soavità gli uditori: pur tuttavia da alcuni si desidera di ascoltarvi più chiaramente le sagre parole, per cui si accende la pietà de' cuori inverso Dio, Poichè sono esse costruite in maniera, che sembrano le parole piuttosto coperte dai giri delle voci, che adornate col canto. Così l'Animuccia scriveva nel 1567; e chi oserà contradire ad una testimonianza di tanto peso? Che anzi giunge egli medesimo poco appresso ad affermare di essersi provato con ogni studio, onde rimediare a tanto sconcerto; ma che dovendo seguire l'uso del genere attuale artifizioso di musica, non vi era potuto riuscire, siccome aveva desiderato, e lusingavasi di esserne compatito da coloro, che conoscevano la difficoltà dell'impresa (170). L'altro scrittore da me scelto a confermare le mie parole si è Ippolito Baccusi maestro della chiesa cattedrale di Verona. Facendo questi imprimere l'anno 1504. il terzo libro di salmi, rende la segucute ragione dell' averli posti in

(168) Veggai îl ap. 8. della 1. set. îl rap. 12. di questa 2. set; è la nota. (rég.) Ianuni Animaies Magitur (Cappella Seranante Builices Vicinesa Minarum Liber Primus Amplitimo Ordini Canonicorum SS. Bat. Vatio. Dient. Apad barredes Valerii et Aloyti Doricorum festram Urisientium, Rosse Amo Domini 1697. Eti se Lit sautibus quibas ecteluia între divona officia holis utitur plarmi intr, qui ingulare artificiam praeseferum, maque muvitate co qui audiant mirabilitee deketent i tamon hou mun in illi a quibardam deitlearent, verba ut irap guibas populi rega Doma piezat 
continetare apertius audiantus: nam at illi quidem sunt, non tam verba canta exorneri, quam fiectolista vocum obra videntur.

(170) Giovansi Azimuecia nel lange aspraciato. Quorices horum hominum justicia duductu, has reces et Del taudice e comis oraner vitado, qui urborom molitionam minus perturbares, sed tiu ut neque ab artificio plane vocam sucre, et universidad publicado productiva del productiva polari puntidam servivest. Quod quominum ut mitir esta la natine non um conventi its qui me norant, et qui musicas judiciam facore possunt, rei difficultaton interest, et universi e timo della considerativa difficultation interest, et qui musica judiciam facore possunt, rei difficultation interest, et universi e timo della considerativa difficultation interest.

VOLUME I.

musica a quattro sole voci. Se io, dice (171) mi fosti accinto a scrivere i salmi a cinque o a più voci, era certo che le parole non it sarebbero udite, rimanendo assorbite dullo strepito delle voci, siccome lo avevano già avvertito Adriano Willaert, Giacchetto di Berchem, Phinot, e Morales uomini di finissimo giudizio Così il Baccosi sulle cui parole peraltro è da riflettere ch' egli poteva nel 1594, dottoreggiare abell'agio, dappoiche il Pierluigi aveva additata ed appianata la via ; che sa essese avuto per issorta il solo finisimo giudizio di Adriano, di Giacchetto, del Phinot, e del Morales, ancor egli a simiglianza de'citati campioni non si sarebbe vergognato di porre in musica qualche messa col solo cenno delle prime parole.

Ora stando le cose circa la metà del secolo XVI, siccome le abbiamo fin qui dichiarate; ed essendo ridotta la musice ecclesiastica nu insignificante concento per l'avviluppamento delle sillabe e delle parole, clue non si udivano in maniera alcuna, io non istento a prestar fede ad Andrea Adami, il quale recò questa colpa apponto per l'unier ragione del hando, cui si voleva condannare la musica ecclesiastica, dicendo: e benché que' grandi uomini (parla de'compositori che precedettero il Pierluigi) Jostero pieni di buone regole armoniche, crano cost mal pratici nel mettere le parole sotto alle loro composizioni; che per la confissione di esse voleva probibira la musica, altroché Giosonani Pier-

(17) Hippolyth Bacausii (in firste tremituso di S. Agostico) Eccl. Cach. Foronse Musica Prospétes, Fushnourm qui a S. R. E. ut phrimum in sopperis' desentanter, Lib. 3. Veronas spal Franciscum Domais 1554. Quod apprincibus annii, poshnourus voluma da quatavo vecilus conciniumte in lucare diction, i di fortase petrope mirum videri peterti, quod nunc animum induzerim terrium volumen proache committere, Quidus ita responame volim genu hoc compositione panamem praecipuse qi quatavo vecilus concinuatur, mihi magis planuius, quan qui aut quiutpus aut pluribus constant cum (ma quidem nenturius) da cratiune facilitu quae introducentera partes artificium aliquadi indicare parinti soque magin mos opinimo hac dedectabor, qua mechadam hace aqueto videbam in uni pubatis et maggificas Hadriavam Vilerum, lacheum, Phinotem, et Maralem, Dii boni, virse quanto judicia praedites I Normani siquiden, qui prabatua quimpa aut pluribus concinuates vicelus, fors, ut plua nimis in unoquoqua verisialo immerande, auditores nimio teilo effectere. Quid I monite fatta praedit provinci pulmi qui mon in facilia verbe percipi passare, simio viento effective implicita.

luigi ec. (172). La quale opinione era stata già seguita da Antimo Liberati, che così si esprime (173): Volendo il Papa riconfermare la bolla di Giovanni XXII. concernente la moderazione della musica nelle chiese, il Pierluigi fece conoscere che gli sconcerti, in vece di concerti, che frequentemente si sentivano nelle chiese, di musica e di parole, non era difetto dell'arte, ma degli artefici, e della loro imperizia. Anche il Cresollio inmanzi ai due nominati scrittori aveva accennato la cosa istessa; imperciocche quantunque non ponga fra le accuse date alla musica il difetto delle parole, tuttavia afferma, che il Pierluigi compose a sostenimento della medesima alcune messe con tale temperamento, che vi s'intendessero apertamente tutte e singole le parole (174): Missas ea temperatione composuit ut retineretur symphonia, et verba omnia plane, et liquido intelligerentur: con che da a divedere, che il non udirsi le sagre parole era veramente stata una delle accuse determinative alla riforma della musica. E per citare ancora uno scrittor più vicino all'epoca di cui ragioniamo, v'e l'Accademico intronato, che disse eziandio lo stesso (175): nelle fughe lunghe ed intrecciate nasce una confusione, e zuffa di parole, onde non si sente ne periodo, ne senso: anzi nel medesimo tempo ogni voce canta parole differenti dall'altra, il che agli uomini intendenti e giudiziosi dispiace : e poco manco che per questa cagione non fosse sbandita la musica da santa chiesa da un sommo Pontefice, se da Giovan Palestrina non fosse stato preso riparo, mostrando d'esser vizio ed errore de' compositori, e non della musica, ed a confermazione di questo fece la messa intitolata Papae Marcelli etc. . .

Per le quali tetimonianizo, e molto più convinto dalla verità dimostrata, di coale abuso, io porto opinione, che della pur troppo collocarsi fra le ragioni per le quali si voleva shandire la musica dalla chicati. nona udirsena: le parole; che coloro i quali autecedentemente si crano

<sup>&#</sup>x27;(172) Andrea Adami . Osservaz, per bon regulare il coro della capp. pont. pag. 170.

<sup>(174)</sup> Lettera di Antimo Liberati ad Ovidio Pormpegi pag. 23. (174) Ludovici Cresollii Mystagogus Lib. 3. Scot. 4. pag. 627.

<sup>(175)</sup> Del suonare sopra il basso con tutti li stromenti di Agostino Agaztari Armonico Intrenato 5, 16.

provati di rimediare per peoprio consiglio a siffatto abuso, come Cipriano di Rore nelle sue musiche (176), il Vicentino (177), e lo Zarlino (178) ne loro precetti, non avevan nulla conclasso; onde il Pferluigi, come vedrassi a suo luogo, dovette porre a tortura i propri talenti, e patrociurare siffatta causa per quella parte che poteveggli supartenere (176), fi-

(176) Cipriano di Rore maestro in a. Marco di Venezia fra il Willacrt, e lo Zarlino circa il 1563, è stimato il primo de' compositori, che abbia adattato sufficientemente le parole alle note. Gio: Maria Artusi da Bologna nell' Op. Delle Imperfezioni della moderna musica , razionamenti dui . Ven. 1600, alla pag. 10, ell rende siffatto onore . M. Cipriano è stato giudicioso compositore, et ha dato gran lume a' pratici, et se io dicessi, che fosse stato il primo, che avesse incominciato ad accomodar bene le parole, et con bell'ordine, non direi bugia, essendo da suoi antecessori, et nel medesimo tempo molto in uso il fare de barbarismi. A me però dopo l'esame di moltissime opere non è locito di opinare in siffatta guisa ; ed affermo , che fin dal principio del sccolo XV. tutt' i mottetti, le canzoni, i madrigali ec. avevan le parole benissimo disposte sotto le note : ed il guasto cra solo nelle messe, nelle quall per lo più non usava di scriverle; ma in moltissime messe, che avevano le parole distese, vi erano sufficientemente adattate. Soggiungo poi che il non udirsi le parole dagli uditori proveniva non solo dal genere di musica fugato troppo strettamente : ma eziandio dalle altre stravaganze sovr'esposte; onde nasceva la riferita battologia di sillabe, e di parole, nella quale cadde sovente ( e dicesi con tatto il rispetto del P. Artusi ) anche Cipriano di Rore , eni in conseguenza al pari di Giovanni Animnecia debbe tributarsi l'elogio di aver voluto, ma di non esser riuscito all'intento, siccome avrebbe forse desiderato.

(173). Nicola Viennino discepolo di Adriano Willnert, e collegi di Gipriano di Rore nell'Antica murica ridotta alla modoran pratita i Rama appreno Autario Barrè 1555. lib. 4. cap. 3p. fog. 85. a terga, itatta (benchè anni meschinantento) del modo di pronuntiare lo silidos lunghe et brevi 1000 le note: et come il del insilare la mutta di quelle: e en cla 2p. 30. (69. fo. 8. terga, shi e regule di servivre le parale 2007 le note; che simo ageneti ai cantante. Le regule di per se ticase tono sufficienti, ma non innedicono la battlorici.

(179) D. Giuropee Zarlino discripto di Africas Wilhert, e collega di Ciprimo di Rore nelle Idini. Armon. Ven. 1855, par. 5, cap 33, pp. 235, tratta, fin qual maniera le harmonie si accomodino alle soggette parele. E nel cap. 33. pag. 35, retent. Il modo dei si da da tenere and procese le figure casantili state le pranele. Dies more sens sufficientimente inn. non e l'appeditest per questo la sulfa delle sillabe, delle parole, e dé sensi fin le parti del concesto.

(179) Il Pierluigi non dovette occuparsi ehe del modo di disporre le parole, onde si udissero spiccatamente anche a fronte dell'armonico concento. Vi volcva l'autorità degli cercando ne' tesori del suo genio la maniera di far sentire le parole di il seno dell'orazione, sexa dipartirsi dal genere attuale artifizioso di musica, lo ehe non era riusetto all'Animuccia, e senza privarsi di serivere a cinque, sei, e più vosi, come pur credette necessario di dovar fare il Baccusì sull'esempio del Willaert, di Giacchetto, del Phinot, e del Morales; e così mostrare col fatto, che il non udirsi le parole ed il senso di ciò che cantavasi era difetto non della musica; ma de'empositori.

## CAPITOLO IV.

Si esamina la terza ragione addotta da uno scrittore, come causa del bando cui voleva condannarsi la musica ecclesiastica: ed è la confusion clamorosa delle voci unite agli strumenti che rendeva la musica indegna affatto del luogo dell'orazione.

Il Doni giuniore esponendo le accuse contro della musica ecclesiastica, per cui doveva meritamente essere shandita da'sagri tempii, le appone di aver accopitato le voci con gli strumenti, onde ne veniva una confusione, un romore, un chiasso indegno affatto del luogo dell'orazione (160); quando magna vocum ac instrumentorum confusione monia personabant. Per venire in chiaro di cotal supposto retto e, eprechè i lettori possato imparzialmente giudicare fra me che lo nego, ed il Doni che lo asserisce, io credo pregio dell'opera di premettere le noticie seguenti.

Sull'esempio di Salomone, che fecit sibi cantores, et cantatrices, et delicias filiorum hominum (Eccl. 62. v. 8.) si cantò e suonò per diporto in tutt'i secoli ogni maniera di strumenti alle corti de' sovrani (181). Si

ecclesiatiei superiori per inibire efficacemente la mascolanza del diversi diversa orant, e la unione di parole, fossero segre, fossero profane, o latine, o di lingue moderne nelle parole della linguja.

<sup>(180)</sup> Jo. Bapt. Doni de praestan. musicae veteris. Florentiae typ. Massae, 1647.

<sup>(181)</sup> Chi bramassa eradirsi su cotale articolo può vedere le storie di musica del P. Martiui, del Dottor Burney, e del P. Gerberto; le Opere del Doni giuniore; e l'Essai

cantava, e si suonava insieme per sollazzo dalle liete brigate, e da' bagattellieri come in tutti i tempi, così anche nell' epoca vicina a 'quella di cui parliamo, siccome ne fanno testimonianza il Boccaccio nello Novelle (183), ed il P. Passavanti nello specchio di vera pentier-

sur la musique ec. Tuttavia per non lasciare digiuno affatto il lattore , recherò le parole di Aigrado serittor del sceolo VII. ( Acta SS. Ord. S. Bened. d' Achery , et Mabillonii saec. 2. par. 2. an. Xti 698. pag. 1048. Videsis etiam Acta SS. Bollandi To. 2. Febr. pag. 348.) nella vita di S. Ansberto abbate di Fontanelle, e poi Veseovo di Rosno dedicata ad Hiltherto successore immediato pella stessa abbasia di S. Ausberto, ed immediato predecessore di S. Baini , che fu poi vescovo tarvenueuse , il più antico , per quanto io ne sappia di coloro che bango illustrato in varii secoli il mio attico cognome . Racconta Aigrado, come il giovane Ansberto essendo cancelliere alla corte di Clotario nel sentire le belle musiche eseguite consuctamente alla presenza del re, tutto a Dio si rivolgeva, e del divino amore infiammavasi: Eo tempore, quo sceptra regni francorum gubernabut Hlotarius filius Hlodovei regis . . . . . san. ree, ecclesiae rotomagensis antistes Ansbertus virtutibus clarus, ac sacerdotio dignus a patre nomine Siwino in aulam regis perductus ... ubi positus ... cum coram rego et principibus consucto more diversa musicae artis instrumenta in chordis, et tibiis audiret personentia, ajebat sibi: o bone conditor, quale erit te diligentibus canticum indeficiens in coelestibus audire angelorum, quamque suave ae delectabile sanctorum ehoris concinentibus, et laudes tibi ereatori indeficienter personantibus, si tantam mortalibus praebes industriam ut peritia artis, ae suavitate cantilenae provocent animos audientium, ut te Deum creatorem omnium devote collaudent! Gli strumenti che di que' tempi erano in 1100, per quanto può raccorsi dalla vita di Carlo Magno scritta da Aymerico de Peyrato ( du Gongii Glossar, Latin.) erano la Baudosa di molte corde ; i Corni ; il Coro con due corde ; i Taborelli ; la Cabreta; la Lira; la Tibia; l'Arpa; la Rebeca; la Rota; la Cetra; il Salterio; e lo Scacaro, o Scachordo: e forsi anche la Viella, etc.

(183) Il Boccacio nel Decamerone , che serine dopo la pette di Firenze del 13/6. O dopo piențeio e fee di gieranti structure la Fiancette con la visola. P. Dience con Il listo, she accompagnane il teatro of di ma canarea, o di ma stampita, o di una balateate dai talano, o di un'a liste della lista comitira, aggiagemelori suche tartolta la triquota a Coro di tatta la brigan sallo atesso accompagnamento di liato, a di visola. Mantine però nella Novela de la consultata attentiona internationale di une accordia, era in Falermo un nostro fonentino speciale, chianate Demardo Paccini, richidurino suono, il quale d'una una donna cenza più averso una figiluale belliziona, e già da martto. Ed assendo il re Pietro di Roma (Pietro III. di Aragono di transa e già da martto. Ed assendo il re Pietro di Roma (Pietro III. di Aragono di ma segio da fiscilia nel 12/6). Signor dell'inda devano, forcasi in Paterno ma-

za (183). E non per altra ragione, se non perchè le parole, o canzoni che si cantavano accompagnate col suono (ossia perchè si cantava e suonava insieme) furono dette dagli antichi seritori italiani zuono, divisano gli accademici della crusca (184) che la spezie di poesia lirica in rima comunemente di quattordici versi di undici sillabe, per essere breve composizione fosse denominata zonetchi

Usò ancor nelle chiese fin da' secoli più remoti il suono insieme

ravigliosa festa co' suoi baroni : nella qual festa armeggiando egli alla catalana . avvenne, che la figliuola di Bernardo, il cui nome era Lisa, da una finestra, dove ella era con altre donne, il vide, correndo egli, e sì maravigliosamete le piacque, che una volta ed altra poi riguardandolo, di lui ferventemente s'innamorò... Per la qual cosa avvenne, che crescendo in lei amor continuamente.. infermò.. ed aveva eletto di più non poter vivere. Ora avvenne che offerendole il padre di lei ogni suo piacere, le venne in pensiero, se acconciamente potesse, di volere il suo amore, ed il suo proponimento, prima che morisse, fare al Re sentire, e perciò un di il pregò che egli le facesse venire Minuccio d'Arezzo. Era in que tempi Minuccio tenuto un finissimo cantatore, e sonatore, e volentieri dal re Pietro veduto. Il quale, Bernardo avvisò, che la Lisa volesse per udirlo alquanto e sonare e cantare: perchè fattogliele dire, egli, che piacevole uomo era, incontanente a lei venne : e poiche alquanto con amorevoli parole confortata l'ebbe, con una sua vivuola dolcemente sonò alcuna stampita, e cantò appresso alcuna canzone... Minuccio partitosi, ritrovò un Mico da Siena, assai buon dicitore in rima a quei tempi, e con preghi lo strinse a far la canzonetta, che segue: Moviti amore, e vattene a Messere ec. le quali parole Minuccio prestamente intonò d'un suono soave e pietoso, siccome la materia di quelle richiedeva, ed il terzo di se n'andò a corte, essendo ancora il re Pietro a mangiare. Dal quale gli fu detto, che egli alcuna cosa cantasse con la sua vivuola. Laonde egli cominciò sì dolcemente, sonando, a cantar questo suono, che quanti nella real sala n'erano, parevano uomini adombrati, sì tutti stavano taciti e sospesi ad ascoltare.

(183) Giscomo Passavanti domenicano morto li 15. Giugno del 1357. nell'op. intit. Lo specchio di vera penitenza, Venez. Marinelli, 1586, pag. 115. dice: Questi col fatti predicatori, anzi giullari, e romanzieri, a' quali concorrono gli uditori, come a coloro, che cantano de paladini, che fanno i gran colori pur con l'archetto della vivuola, ec.

(185) Nel Vocabolario degli eccadema della crusca al vocab. Suono si legge: mono, per le parole, o cansoni, che si cantano in sul mono... Tav. rit. Udendovi smare, io dico, che voi aiete Mess. Pristano di Cornovaglia per cui il mono fu trovato da prim di Cobi le parole chi è cantava ). Dalla qual voce mono creder si può, che venga sometto per esser beve commostituo.

ed il canto, quantunque non mai vi si sostenne costantemente. La introduzione delle profane melotile richiamò sovente la vigilanza de'pastori a shandire autorevolmente siffatto accoppiamento; onde più e più volte trovansi nelle medesime chiese fino al secolo X. ora seclusi affatto gli strumenti, ora ammesi e lodati. Non dissimile fu eziandio questa alternativa ne' secoli susseguenti. Actredo Abbate di Reverby (165) scrittore del secolo XII. dolendosi, che a suo tempo era nelle chiese giunto all'eccesso l'abuso degli strumenti uniti al canto, ue monstra Pusanza. Giorgio Codino Caropalata scrittor del secolo XV. nel trattato degli uffizi del palazzo e della chiesa di Costantinopoli afferma, che colà avevasi per costume di cantare, e sonar gli strumenti (186). Quanto però

(48) Altredas abbas Rivellis is Anglis morsus circa sa. 1665. Lib. 2. Speculi Charlasti esp. 3. (10-3. 28) Boles. P. P. Logd. pp.; 1165. J. 46 quil ill service socio contractio, e i infractio I llic succini), illi discini, alter supercini, alter medias quastom mosta dividi, e i cenicii. Neme vese tringulue, nume diffusiori moisi dilatatur. Altriquando, qued pudes dicere, in equinon himitus cogitire, aliquando virili injere depositio in faminames ovois gravillates ancisire, nonunuquam artificious quademi circumvolu-ticos teoquetar, et reteropetar ..... Stans interes valgas sonium joilalium, streptium cyrme patername deposition production estamatico productiva estamatico productiva estamatico productiva estamatico productiva estamatico estamatico productiva estamatico esta

(185) Georgii Colini Complates, de Officialius Palatii Constantinopolituni; et officii magane Eccieitae, France. Insui in Ialin, seru transtuli, noisi ilustravit, et recens lacumas non exigua ope MS. Palat. Billiot. degunae, et Selivannea supplemi, Commelin. 156, Item studio Jac. Gertseri et 280. et n. Parisiti, Cromoly, 165. cap. VI. de die frate Natali Curini: Simulatopa igliue compinua fuctus est imporator, pulles illico commet verama polybracino, appar la pullantillui imperator abient condutor senotas imagines... Postquam autem abolisti sont lymni que ante dizimus, omese et pullace el ciercera camunt Distaruama faciai Deus, etc. hoporatori, com actuarus in coclesia sensi, amusuapue matuam respersars. Deinde sanendi imperator in oratorium, et stalim admenii totus imporatorio clerus cum suis vestibus quas ante dizimus și comitante atus filumanole. Inten hea caten, olerum, inquam, et illa all'Italia, come è certo per testimonianza di S. Tommaso, che nel suo secolo XIII. erano affatto sbanditi gli strumenti dalle chiese (187); così sembra, che a' tempi dell'Alighieri (il quale incominciò a scrivere il suo poema innanzi al 1302, anno in cui fu condannato all'esilio, e lo compi innanzi alla morte di Arrigo Imperatore seguita nel 1314.) sembra dissi, che per que'versi soprarriferiti:

> Quando a cantar con organi si stea. Ch' or si, or no, s' intendon le parole :

si udisse talvolta ancor qui in alcuna chiesa cotale accoppiamento di canto insieme e di suono.

Intanto l'arte del contrappunto artifizioso ebbe il suo compimento, ed il canto ecclesiastico incominciò tra'l fine del secolo XIV. ed il principio del secolo XV. a sfoggiare per la moltiplicità delle parti, e per la varietà delle armonie. Si cantarono da per tutto le nuove composizioni puramente vocali : e gli strumenti non più curati in veruna chiesa si dovettero contentare unicamente delle corti dei magnati del secolo, e del sollazzevole trattenimento di liete brigate (188).

quoque flammeola stant omnes qui dicuntur paegniotae, puta (Grets. nempe) tubicines, buccinatores, anacaristae (Grets, tynwanistae) et surulistae, iigue soli: nam ex minutioribus instrumentis ne unum quidem adesse solet... Simulatque autem (imperatoriae fores) apertae sunt, et imperator solus est conspicuus, statim canunt psaltae: Dinturoum etc. sonantibus instrumentis (Grets. resonantibus organis) quae diversa sunt, ut diximus . Ae psaltae quidem ubi cantaverunt , Diuturoum , etc. silent: instrumenta vero personant ad multam usque horam, etc.

(187) S. Thomas Aquinas 2. 2. quaest. 91. art. 2. Instrumenta musica, sicut citharas, et psalteria non assumit Ecclesia in divinas laudes, ne videatur judaizare. Et in respon. ad object. 5. Hujusmodi enim musica instrumenta magis animum movent ad delectationem, quam per ea formetur bona dispositio. In veteri autem testamento usus erat talium instrumentorum: tum quia populus erat magis durus et carnalis, unde erat per hujusmodi instrumenta provocandus, sicut et per promissiones terrenas: tum etiam quia hujusmodi instrumenta corporalia aliquid figurabant.

(188) Buonamente Aliprando Poeta mantovano, che al principio del secolo XV. scr isse rozzamento in terza rima l'Aliprandina, o sia la cronaca della città di Mantova (Mu-VOLUME I.

Finalmente circa la metà del secolo XVI. ossia all'epoca precisa, di cui parliamo, incomincia ad udirsi, che per le grandi chiese non es-

ratori Antiquit. Ital. med. aev. T. 5. psg. 1066.) ne accerta, come alla corte de Goazaghi v'avevano ben quattrocento sonatori:

Tutte le robe sopra nominate

Furono in tutto trent'otto e trecente

A buffoni sonatori donate (cap. 36. ters. 1.)

I bei fatti e la gran piacevolezza

Otto giorni la Corte si durare

Tornieri, giostre, bagordi facla,

Ballar, cantar, a sonar facean fare.

Quattrocento sonator si dicla

Con buffoni alla Corte si trovos .

Roba, e denari donar lor facia.

Ciaseun molto contento si chiamoe.

Ciaseun molto contento si chiamo: Così li grandi come li minori

Parti ciascun; a casa sua tornoe. (cap. 3g. V. anche cap. 81.)

Quasi altrettanti socatori sappiamo essere stati ai servigi della corti dei Visconti, de' Malatesta, degli Sforza, a dai signor della Scala, e massime di Can Grande I. il quale gloriandosi di essere il comune rifugio di totti gli nomini, o per nascita, o per imprese, o per sapere famosi, che per sinistre vicende costretti fossero ad abbaodonare la patria, assegnava loro e appartamenti, e servidori, e lante mense imbandite, cui sempre voleve, che aodasse congiunto il piacere di armoniche siofonie, siccome è noto tanto per la Storia di Milano di Bernardino Corio acrittore del secolo XV. quanto per la Cronaca di Sagacio Gazata del secolo XIV. (Muratori Scriptor. rer. Italic. vol. 18.). Non minore era il numero de'sonatori, che vi aveva di que' tempi anche in Roma, fosse per diporto de magoati, fosse per le popolari festività, come può vedersi, fra la altre memorie, nell'antica relazione, quantunque supposta (V. Lodovico Beccadelli, Vita del Petrarca) che sotto il nome di Sennoccio del Bene fu pubblicate l'anno 1549delle solennissime feste nella corocazione del Petrarca, laoreato per le mani di Orso Conte di Anguillara Senator di Roma nel Campidoglio, il giorno stesso di Pasqua 8. Aprile 1371. fra gli applausi di tutto il popolo romano, e fra il corteggio de'più ragguardevoli signori.

Si serviu esiandie la corre ronnea di grandi orbattre per la celebrazione di alcune pita solenti funzioni. Di fatto la coronazione del sommi Pontefici solemziazaval non sobo con giottre, e torneli, che non sono di questo lango; ma con hande militari, e con oggi maniera di strumenti noti alla corrente sagione. Mi contenterò di far nota questo consemnaza con alcuni versi tratti dalla coronazione di Boginiato VIII. creato sommo Postefico.

sendo sufficiente l'armonia di sole quattro parti, si può scrivere a due e tre cori; e se piacesse, si potrebbero accoppiare anche gli strumenti

li 3.) Decembre 126. nel sondere tensio in Napoli, e cerconto telenazionete in Roma is. Gennio 1256. versi, che furcoo zeritti da Giacomo Gatuno degli Stefancethi (V. la 200. 355. allan. 1300. e la Illaturez. del Sigli. della Garfigmana di Gias Garrapi pag. 82.) tastimonio di vitga, che fa poì dallo nesso Bonistai cresto Cerdinale della S. R. C. (Billat. Acta Sancer. Maii To. 4, die 21, Maji.) Deus metricum Jacobi Cardinalis S. Georgii ad Felam Aureum de Elections, et Coronatione S. D. Bonifacii Papase IIII.

Lib. 2. eap. 1. pag. 466. vers. 125.

Atque audire rrais , vocum confinidere palsus'.

Lib. 2. eap. 2. pag. 469. vers. 198. seq.

Ut festo clarere die possetque triumphis ....

Lib. 2. cap. 3. pag. 470. vers. 310. seq.

Pondera confectua nimio. Tuna coctus ovantam, sacutado de ofució lesas

dera, representational des months and the second se

Il functiono però della moda una contesso di recere a chante, e moni i e conti natio agra comonitore de formal Fonetic gli intracelara però nai vanistroi, che mai non si tenerano del Papa, se non fre la stropito degli itravicati il quale alano, quantinage riprostalisimo, passo dall'apeca di ci regionimo all' et a genti i e ficho polem se-colo, come improprio ed indecesate sia alla qualità delle persone, sia sila grandeza degli diri, finalmente sabioti da s. Fio. V. Cott in afferna il Laderbit (f. dennite Eccler, aò non. 1566. abi Odorie. Repraduta simità unat. Jan. de Laderbita Fonetità. Congrante and con la considera della considera quan verbita promperate, et ad ecclasizationa prinaessam geneticate mune conversamente della considera della

alle voci (189). Sembra che questo progetto, o per la felicità delle prove che lo averan preceduto, o per il plauso guadagnato dal primo, che seginne l'ivito, fosse da parecchi compositori adottato: i quali nello scrivere la musica vocale posero ogni cura di adattar l'impostatura di ciacuna delle parti del concento ad una o più specie di simili strumenti, onde potessero le loro produzioni o cantarsi con le sole voci, o suonarsi co'soli strumenti; o si potesse eziandio accoppiar in esse a maggior concento le une con gli altri. Di fato un cotal Giovanni Domenico da Nola maestro della SS. Annunziata di Napoli stampò nel 1575. un volume di motteti sagri a cinque e sei voci, composti in siffatta guisa (190). Il

ilitalium collegium cogodat, musici intramenti contitorium personaret; qui nempe fattus, e prophatum nescio qui d'ecolorer, que personarem decori, qui meigrati congouere, nec seriam codom in loco trama tractandarum honestatem decere arbitratus cet; quere peniti incilitam esam connestatione adequarit. Che unit tato cesso in un li nontari di strumenti nel palezzo possificio, che al dir di Conino Bertoli (Ragiumam. Actadem.) i popretta del Bertoli (Regiuma Music. Dalingo a pag. 90.) un cotal Giulio da Montana vantandori col mono di un arpicordo di tirare a se, e d'invaglire qualiveglia distratta ed occapan persona, fin messo alla prova nell'anticandi Clemente VII. nontre selecul prelati enno in ni d'att stana intenti a neguli givati e di premutar, e realinente in pochi intanti li contrion a correre el sono. Il quale sperimenco, che eggi per nium modo non ai premetterebbe in fillatto longo, di quella fagione no sorprese ni per la stravagana, ni per l'artimento; escodo con ben frequente l'acresi colle musiche strumentila riscome pestelavati in inten el altre cristi d'Europea.

(189). Nelle chiese et aleri lunghi spation et larghi la musica composta a quattre vois fa pose sentire, anonce che simo mobil contanti si per parte, nomilimene a per everitetà et per necessità di far granda intonatione in tali lunghi, si potrà comporre messe, pualmi, et dislabghi, et altre cone da sonare con varii stromanti mescolati con così e per far maggiori situatatione, si potrà anonce comprere a tre cheri. I anties musica ridotta al moder, pest, di D. Niecola Viccutino, Roma per Autonio Barrè 1555. lib. 4, cap. 2.8 pp. 85.

(193) D. Jonnii Dominici juventi a Vola Maginri Cappellas Sanctinima Anuntiare Nagolinane, Cantinone, valgo Moreca appelluna, quinque et ser vecum, viva voes, ac omati generi interumenti cantata commultitime, quam novisime edita liber prima. Venetti, qual Tespo, Gottlemon 155, Diest. Illustrib. DD. D. Alvina de Pictolominitus, D. Jannii Bapt., ac Francisco Steare viu filisi Neopoli, pud. Non. Februar. 1575.

Venezia nel 1506, tre messe ad otto voci; e nel 1507, i salmi pe'vesperi da potersi eseguire similmente o dalle sole voci, o da'soli strumenti, o da quelle insieme e da questi (191). E così il P.Girolamo Bartei aretino dette alle stampe il primo, ed il secondo libro delli concerti a due voci, accomodati per suonare con qualsivoglia strumento (192). A quali può aggiugnersi l'opera intitolata: Fantasie, e Ricercari a tre voci accomodate da cantare e sonare per ogni instrumento, composte da mes. Giuliano Tiburtino musico eccellentissimo, con la giunta di alcuni altri ricercari, e madrigali a tre voci composti da lo eccellentissmo Adriano Willaert, e Cipriano Rore suo discepolo. Venez. 1549. E di questo genere appunto si erano le musiche, onde i lucchesi irreligiosamente profanavano nell'epoca in cui siamo, i sagri tremendi uffizi della settimana santa: contro le quali reclamò dapprima indarno il vescovo Alessandro; ma avendo quindi ricorso al sommo Pontefice S. Pio V. ne ottenne un breve in data dei 4. Aprile 1571, che perpetuamente le shandi. Nuper non sine magno animi nostri dolore intelleximus (così quel santo Pontefice) in ista civitate, cujus episcopatum geris abusum quemdam valde detestabilem irrepsisse, exquisitissimas omnis vocum instrumentorumque generis musicas in ecclesiis per hebdomadam sanctam adhibendi: ideo etc. Vedasi anche l'enciclica di Benedetto XIV. per l'anno santo del 1750. S. 11.

Che anzi Giovanni Maria Artusi somministra un forte argomento a far credere, che unti' i buoni compositori dopo la metà del secolo XVI. scrivessero con sissatta avvertenza. Perciocche parlando de'concerti (193) che

(193) L'Artus; ovvero delle imperfetioni della mod<sub>e</sub>rna massa; Ragionamenti dui del R. P. D. Gio, Maria Artusi da Bologna, Fenezia 1600. Regionamento 1. An-

<sup>(19)</sup> Hyppolii Baccuii Eccl. Cah. Ferone Muices Magieri Minse tre tun vivo voce, tun omi intrumenterun guere contant commoditime, eum oct occidus, Frnet. ap. Ricciardum Amadinum 15gl. Hyppol. Baccuii Eccl. Cah. Ferone Muites Proefecti Palmi omese qui a S. Ron. Ecclesia in Johenstation ad Propera decanrari selent cum dous Magnifica, um viva vocy, tun omi intrumenterum genere cantau accomodalirind, cun octo vocibus 3 nunc primum in lucem edil - Fenet. ap. Ricciar. Amadin. 55gr.

<sup>(193)</sup> Il primo, a secondo libro delli concerti a due voci del M. R. P. F. Girolamo Barrhei arctino dell' Ord. di S. Agostino acconsodati per sonare con qualivoglia irromento con la parte continua per l'organo: Opera undecima. Roma 1618.
(193) E Artusi; orvero delle imperfeioni delle mod, rna musica; l'agjornamenti

solevano fare tanto con le voci, quanto con gli strumenti le zittelle di s. Vito in Ferrara, e precisamente di quelli, che per le nozze di Filippo III. re cattolico con Donne Margarita d'Austria congiunti da Clemente VIII. li 13. Novembre del 1508. feceso udire alle loro Maestà, entra a discutere quali cose si ricercano ad ud basso e ben unito concerto; e risponde al numero 6. debbesi avvertire nella scelta delle composizioni, che non basta, che siano fatte al proposito degli stromenti, et delle voci , ma che siano uscite dal valente pratico , come quelle del Sig . Claudio, di Costanzo Porta, Andrea Gabrielli, Giannetto Palestrina , Iacomo Gastoldi , Benedetto Pallavicino , Ruggero Giovanelli , Giovanni Maria Nanini, et altri, che sono, e sono stati eccellenti. Per le quali parole si conosce ad evidenza, che tutt' i buoni e famosi maestri, che fiorirono dono la metà del secolo XVI. (4 più de quali mai non composero espressamente i ricercari per gli strumenti ) accomodarono le parti de'loro concenti anche nelle materie sagre; onde suonar si potessero. E se io mal non mi appongo, esaminando con avvedntezza alcune messe di lusquin del Prato, che servi in Francia Luigi XII., e quindi Ercole I. Duca di Ferrara : e le messe che dedico a Leone X. Giovanni Mouton maestro alla corte di Francesco I. ec. debbe onninamente aversi per certo, che fin dal principio del secolo XVI. le composizioni vocali ecclesiastiche de' maestri delle corti fossero lavorate in maniera da potersi eseguire eziandio per diporto co'soli strumenti. E quindi dovette nascere la non curanza delle parole, di cui nel cap, antecedente si è ragionato, abuso adottato ancora da altri per vile risparmio di fatica. E questa in fine si era la cagion verace, per cui tante famose composizioni vocali nate di la da monti al loro scendere in Italia perdevano tosto e fama, e vita: che se avevan la sorte di far-

dette la uposa II N., al monastero di s. Fita per assoliero sond veneceta, che da conti e diversi musici dell'Italia es fuori è universalmente celebrato, ... cerviouto S. Martà al lungo delerminato e silito per il concerto, userdo agui nose quista l'ulurono con tanta noviti è adotezza d'harmonia nometti, tromboni, violini, viole bastatola, espedoppie, leui, commune, flavi, checcomboli, e occi un un timpo steno, che propriamente ici parcea che fune il moste di Parnaso, e il paradio issuoi aperto, et non consa unana. si udire in qualche brigata di sonatori sopra gli strumenti risalivan tosto al grido primiero: la qual cosa, quasi fosse un misteso eleusino recava comunemente non poca maraviglia, siccome lo attesta il Galilei (194): Maravigliansi poi, così egli, alcuni pur di pregio, che la più parte delle cantilene d'oggi facciano migliore udire ben sonate che ben cantate, non si accorgendo, che il fine di esse è l'essere comunicate all'udito col mezzo degli artifiziali, et non de'naturali strumenti: cioè dire, che siffatte composizioni erano prette sinfonie, o come allora appellavansi, ricercari, cui per il plauso onde il pubblico avevale gradite si erano sottoposte le sagre parole, affin di poterle così ripetere eziandio nelle chiese, ove non ancora aveva luogo il suono degli stromenti: che perciò ben sonate producevano un ottimo effetto; laddove, quantunque fosser ben cantate, cadevano quai miserabili vittime nella battaglia delle sillabe, delle parole, e de'sensi. E talvolta nemmen potevano eseguirsi dal coro per l'estensione di ciascuna delle parti del concento, cui si solevan dare perfino quindici, sedici e più corde, siccome può vedersi segnatamente nelle messe di Iusquin del Prato (195).

(194) Dislogo di Viocentio Galilei nobile fiorentino della musica antica, et della moderna, lo Fioreo. appresso Giorgio Marescotti 1581. peg. 87.

(195) Non foron poi tanto riteouti i compositori del secolo XV. siccome por ci vorrebbero far credere parecchi scrittori, che, limitandosi ad oca ristretta estensione in ciascuna delle parti del conceuto, si astenessero dell' usare le note tastiate sopra o totto le coosoete cioque righe. Iosquin del Prato si servi di tai note fino all'abuso; i di lui predecessori, ed i comtemporacei ne narcoco non di conticco, ma sovente, come l'ho osservato in più libri MSS, del nostro archivio musicale. Questa estensione così esorbitante mostra sempre più chiaramente, che composizioni siffatte erano composte propriamente per gli strumenti, e che per seconda idea vi eran sottoposte le parole. Quindi il sopraccitato Artusi (delle imperfetioni della moder. mus. ragionam. 1. num. 2.) avvertiva non esser buone tali composizioni per i concerti, ossia per esegnirsi accoppiate con gli strumenti, perciocche trovate attora alquaote voci fornite di cotanta estensione uoo era presumibile cha tutt' i cantori di on coro intero potessero easere sufficisoti a disimpegnarsi; e così o per le grida di alcuni, o per le voci soffogate di altri il concerto mai oco sarebbe stato unito e dolce ad ndirsi. Li compositori del secolo XVI. si contentarono di dare alle parti minore estensione: tuttavia (tolto il mio Pierluigi che mai oon oltrepasso in veruna parte la oona, o al più la decima corda ) azzardarono di quando io quando auche le dodici, le tredici , le quiodici corde e più ; nello scriver le quali

Questo metodo introdotto circa la metà del secolo XVI. siccome abbiamo veduto, di accoppiare gli strumenti alle vaci, eseguendosi tanto da quelli, quanto da queste le stesse quattro, cinque, o più pre-

altri si servivan delle note tagliate, oltre le cinque righe; ed altri alla foggia del canto gregoriano o cambiavano la riga alla chiave, o sostituivano una chiave all'altra: e così non aveyan d'uopo di note tagliate. Al qual proposito mi rammento un ridevole aneddoto degno di più chiara memoria. Era ancor giovine il P. Gio. Battista Martini da Bologna Min. Conv. (contava gli anni 26.) quando, dedito com'era allo studio de' canoni, avendone risoluto uno di Giovanni Animueeia posto in una delle cantorie della s. Casa di Loreto, inviollo a D. Tommaso Redi di Siena maestro di quel santuario, Appariscono in questo canone tre parti: due sono da risolversi; e il Martini regolarmenta le sciolse: la terza, cioè la base, è scritta parte in chiave di contrakto, e parte in chiave di basso, avendo quindici corde di estensione. Il Redi non fu contento della risoluzione del Martini, perciocehè non avendo mai veduta una parte in due chiavi, eredette ehe quivi fosse l'enimma, onde con infinito stento accozzò una stravagante risoluzione, per cul mise a sogguadro il cauone dell'Animnecia, e la diresse al Martini. Questi spedi tosto ad Ottavio Pitoni maestro in S. Pietro in Vat. e ad Antonio Maria Pacchioni in Modena la sua, e la risoluzione del Redi; i quali approvata quella del Martini, riprovarono l'altra. Incomineiò qui una lizza musicale, in cui il vecchio Redi non voleva cedere per fas, e per nefas al giovine Martini: questa volta però Entello fu vinto da Darete. Il Martini con una dissertazione molto erudita, cui premise una lettera ad un anonimo in data dei 34. Ottobre 1733, tarò finalmente la bocca al maestro lauretano, mostrandogli eziandio con esempi impressi, l'uso de' cinquecentisti di scrivere una parte sotto due chiavi . come del Levendre Antuacense presso il Giarcano; di Gio. Maria Nanini nel secondo' ed ottogesimo terzo dei cencinquantasette contrappunti sopra il cauto fermo, intitolato la base di Costanzo Festa; del Fattorini nelle parole della Rodinella (a 5. voci) ed ella cangia piede e muta voglia; del Soriano nel quadragesimoprimo, quadragesimogninto, e settuagesimonono canone dei centodieci canoni ed obblighi fatti sopra il canto fermo dell' Ave maris stella ; del Finech nel lib. 3. dei canoni ; del Viadana nel eanone Da pacem Domine; e del Banchieri nel madrig. Lauretta viso d'oro, e nella Pazzia Senile: i quali autori dando molta estensione ad aleuna parte del conecuto, in luogo di servirsi delle note tagliate, come pur fecero altrettanti, scrissero quella parte sotto diverse chiavi: e così quietossi tanto litigio che arse dal Settembre del 1732. fino all'Ottobre del 1733. siccome può vedersene la narrazione MS, nella bibliot. dell' Eccell.ma Casa Corsini alla Longara sotto il titolo Controversia fra il P. M. F. Gio. Battista Martini, ed il Sig. D. Tommaso Redi da Siena maestro di capp. di Loreto. Veggansi anche le memorie storiche del P. M. Giambattista Martini scritte dal P. Guglielmo della Valle. Napoli pel Simoni 1785. pag. 40,

ciissime parti del conceuto richiedeva, a dir vero, molto studio e profondità no' maestri: perchè composizioni siffatte potestor rendere il medesimo buon effetto o solamente sonate, o solamente canate, o sonate
insieme e canate. L'umana astuzia presto riavenne il mezzo, onde porre
al coperto P insufficienza della moltitudine dei compositori. Parono
sollecitati con alti elogi i sonatori ad imitare il valor de' musici nel contrappunto estemporaneo: ed eglino rimetri fortunatamente alla prova, jucominciarono nella stessa seconda metà del secolo XVI. a suonare componendo alla mente sopra il basso della composizione, che i cantori insieme esegviavno.

A chiarire questa nuova seconda foggia di unione di canto, e di suono convien sapere che nella musica puramente vocale il comporte alla mente, ossis cantando comporte estemporaneamente una o più parti sopra una data melodia di canto gregoriano fu stile antichissimo. Il Doni giuniore (196) ne assegna l'origine fra il duodecimo, ed il decimetros secolo. A me sembra che possa risalirisi anche al fine del secolo nono: imperiociche Huchaldo (o Hughaldo) unonoce dinoneense, pertifissimo musico, collega nelle secole di Reims di Remigio altissiodorense nell'Enchirale di musica (107) parla dei terzetti, e dei quaretti composti sopra il canto di musica (107) parla dei terzetti, e dei quaretti composti sopra il canto

(195) Terlius gradus occlusiatici cantus adecias videsur concentum, quen vocant extemporama (controppunto a mench jo que purp diciones, sir se glidate, sant iphonaque, narum potitimum, ques ad introlus pertinent, chorus symphonetarum vorili convanatili, secondam culpius partes, in vocant, asluntair quodammodo, necinis, grato quidem auribus murmure, sed param, itis me Deus ames, ayto ad sencinis, grato quidem auribus murmure, sed param, itis me Deus ames, ayto ad senentistirum expressionem. Fiju origo inter duodecimum, ac trigesium (leggis decimunteristum) Cériati Dumini ineculum, ut adquest, inversit ja ex tam publicas autortistat, quam printate musicorum intentia tribuncha lo. Bup. Douil Diserte de musitas sear recitats in Academia Basiliana prid. Kal. Maj. an. 1540. inter opp qiushem Douil Tom. 1, pog. 255.

(193) Hujbalii Monael Ennovenis muisca montrindita a cap. 10. ad 1/a de graphosis. Institu Senia Schola Enabrishia de seu munica part. 2 de graphosis. Exants in Opper 50, 1900 de la maiora nacra cell. a Martino Genérota Typ. San-Blas. To. 1. pp. 1/39. sept, 1 mag. 1/h. reps, Mertino di seser riferire le parche del P. Gerberto uella prelatione: III. Sepanture in collectione noutra Huchaldi monachi almonomis quancola de maior. 2 Primu is frote sei inter coma antiques tam graces quam quescal de maior. 2

VOLUME I.

piano di consonanze perpetue or di quinta, or di quarta, or di ottava: onde non vi aveva cettamente hisogno di serivere siffatte composizioni, essendo sufficientisismo a tal'uopo il solo libro corale: e perciò potevano dirsi, ed erano di fatto composizioni alla mente. Così altri più artifizzio contrappunti alla mente di quelli di Huchaldo insegnò nell'arte del canto misurato Prancone (195) scrittor dell'andeciuno secolo: ed altri ne inse-

latinos, qui aliquid scripserit de musica polyphona, quam harmonicam vocamus ex concentu plurium vocum ac diversarum consonantiarum. Sed melothetis nostris stomachum moverem, si iis hic aliquid adderem, quae hac de re jam ex Huchaldo excerpta dedi lib. 3. cap. 1. de cantu, et musica sacra. Ejuscemodi nimirum Huchaldi in hane rem sunt praecepta immediata consonantiarum quartae, quintae, et octavae consecutione, guam musurzi nostri omnino exclusam ex concentu harmonico volunt : dum ceontra Huchaldus totum artificium diaphoniae suae, ut vocat, seu organi in mera mortuus est an. 930. E notist, che questo contrappanto alla mente di Huchaldo non rimase già occulto nel monastero di S. Amando, ma dovette essere comunissimo e in Franeia e in Italia : perciocebè non solo Gnido arethio acrivendo in Pomposa circa cento anni dopo la morte di Hochaldo lo riporta con le stesse regole nel cap. 18. del Micrologo, quantunque lo chiama duro : superior nempe diaphoniae modus durus est , noster vero mollis; presso Gerberto nel luogo cit. To. 2, pag. 21. (vedi anche Zarlino suppl. music. lib. 1. cap. 3. pag. 21), ma eziandio il Pont. Giovanni XXII. nella riforma della musica ordinata da Aviguona, volle che si tornasse ad usare questo preciso contrappunto alla mente di Hucbalbo, come dirassi nella not. 204.

(198) Il mastro Francon (châmato er di Parigi, er di Golonia, or Inglese, er Itation) actiture dell'XI. recolo, è il più antice de nei reimaga, il quale shis trattuta della
maisa miurata. Nella di lui opera intibalua are anntu mensuraliti (apud Gerbert serja,
acciet. de mur. 70. 3 pag. 1; v) Vin quanta bausa a dere la completa della di chè cha
alla Errassitone del perfetto contrepunto si richiede e addita cioè la doppia lunga , lu
lunga popifitas, e l'imperfata, la herove e la smithevos delchiar i panta, il e panse, i tempi, e le legature delle notes divide le conocanare in perfette, imperfates, amedia (come la quarta); e comparta meta le ciasusa est a des chasi perfette el imperfatte cioè comportabili, ed incomportabili di pous dall'umano orecchio. Gionno finalmanta a lea, XI. v. seg. de Dicantut est gius specioles presenta le reppè accessaria a chi
quadraphan vel quintuphun facere voluerit. Dini pol, esser Francone il più antice seritres rimantesi della musica completamenta figuratu s polste gli tesson el cap. 3 de media:
cujutilite diziantus mostralo chiarmante riperstuo o i entimenti delle differenti scode:
modus, out eprimaçut, et scognitio esseri, longi bervitangue temporitus menzurata. Modi

Demonty Campb

gnarono dopo la metà del secolo decimoterzo Elia di Salomone chierico di s. Asterio (199) ed il famosissimo Marchetto di Padova (200). Dei contrappunti alla mente de'suoi di si lagnava Giovanni de Muris (201) circa

auten a diversis diversimode numerantur, et ordinantur. Quidan enim ponant sex, alii sopten, nos quiuque : quia ad hos quoque omnes redecuntur. E ad cap, 4, de figuris sive signi cantus mensurabilis, dive: figura est representatio vocis in alique modorum ordinatas; per quod pates, quod figures debast signare modos, et non e contrario, quamdandum quidan puneruns.

(195) Eliae Salomonis cleriei de sancto Asterio petrigoriocensis dioceensis in Gallia, Scientia Artis Musicae, quem libellum seripait sa. 127/a ad Gregorium X. summ. Pont. in curia romana. Veggasi anche il esp. 30. Rubrica de notitia cantandi in quatuor voces sp. Martin. Gerbert seript. acclas. de mus. Tom. 3. pag. 57.

(200) Due sono le opere di Marchetto di Padova, nelle quali trovansi le regole per i contrappunti estemporanei: il Lucidarium in arte musicae planae seritto nell'anno 1274. o, come divisa il Tiraboschi Stor. della Letter. Ital. Tom. 5. lib. 2. pag. 205. nell' enno 1324, e dedicato a Bainero da Orvieto vicario generala in Romagna di Giovanni Conte di Gravina figliuolo del re di Gernsalemme e di Sicilia Carlo II. (V. Muratoria Antiq. Ital. med. aevi. vol. 3. pag. 876.) il qual Rainero secondo Martino Gerbert Monit. ad Lucid. Marchetti de Padua Tom. 3. Seriptor. eccles. pag. 64. fu Reinero II. Principe di Monaco famoso paladino nell'esercito del rid. Carlo II. e di Roberto di lui firlinolo. L'altra opera si è il Pomerium in arte musicae mensuratae, ch'ei nominò al Re Roberto figlio del menzionato Carlo, il quale sali sul trono di Gernsalemme e di Sicilia dopo le morte di suo padre, o sia dopo il 1309. Si evverta, che Marchetto stesso in più luoghi candidamente confessa di essersi giovato dei lumi comunicatigli dal P. Fra Sifante di Ferrara Domenicano, filosofo e musico. Veggansi presso Gerbert scrip. eccles. de mus. To. 3, alle pag. 65. 80. 83. e segg. i Trattati 1. 5. 6. del Lucidario; e pag. 178. e segg. il lib. 3. Pomerii de musica mensurata, et de his quae tractantur in ca in quantum in eis surgat diversimoda harmonia.

il 1320; e perciò nella somma si studia 'd'insinuarne altri più regolari (202). Il Pontefice Giovanni XXII. nel decreto dato da Avignone P'anno 1322, proibì onninamente i moderni contrappunti alla men-

tandi moda, novis telleta uti cosmonatiti. Olfandunt il intelletam corum qui tac les defestus agnucant, offindunt senum; nam inducere cum deberent delectationem, adducant trisition. O intongram proverbiam l'O mala selecatio I Irrationabilis excusaiti O magnus abaun, magne ruditus, magne bestialitat, ut asimus sunatur pro homine, appra lesene, oui pro piute, sepera pro, asimant 8 lie cinni concordiae confundantur cum discredit, ut nullatenus una distinguatra à ala. Ol 81 antiqui periti musicae destrest tales avaituset disconstrore, quid dissinte l'Oud frecisent? Sie disconstantem increparent, et discrent i non hune disconsum qua uteris de me sundi. Non suum canhus unant et conordantem cum me facit. De quo te intramitit? Mili non congruis, mili adversaris, scandelum tu mili est; o utinam tecers! Non conordas, vid delitra, et discredar.

(202) Vegasi presso Martino Griberto script, ecelçe, de muz. Ta. 3, 192, 235, 11 cp. 2, 4, de Pelyphoian sell'op, niti. numan musico del dotto Giovassi de Muziper alcuni parigino, per altri ocemando, per il Gener inglese, e per il Buontempi peruginos peres cui confessa egli isteso di seven escritto sulle treccie del testata instichi e 
moderni di ministi, e massime di Oddone albb. di Cleggo, di Guido d'Artzo, di Elio
Salomono, e di Ermanno Gontratto. Nel cap. citato leggonali sepsenti versi per fare 
il contreponto il bilto, o sia cientoporaneo, o alli Buroporaneo,

Pars tenet una notam, pars altera concinit apte, Et placet hoc auri multa dulcedine captae. Vel canit utraque pars discors concorsque sodali; Organicum genus hoc dicas modulamino tali: Inde triplex cantus triplici modulamine crescit, Non quia tres cantant numero majore tumescit; I'el pars prima notam reticet, binaeque sequentes Conveniunt varie, sed primae convenientes. Vel canit organice prior, et cantum triplicando, Non differt, nisi per claves, cantumque gravanda. Est pro quadruplici cantus modulamine quartus, Nec praemissorum quisquam fit in ordine tantus. Attamen in triplici magis est cautela canuris, Dum canit organice pars quaeque, magisque laboris. Pars prior in gravibus canit, altera cum diapente, Tertia, quarta duplex diapason addit neque lente.

te (203), e permise soltanto nelle feste solenni l'uso di quei già praticati nel secolo nono (204). A fronte della proibizion pontificia il contrap-

> Tertia respondet primae, sed quarta sequenti, Talia non cantet, nisi cantans mente libenti. Et pausent pariter, pariter finire notati.

Et nos hune librum sumus hie finire parati .

Si può anche vedere presso Gerherto nel luogo citato pag. 306. il trattatello de ditentua, et consonantii, che trovasi dopo le questioni sopra le parti della musica dello stesso de Muris, e l'Acs discantus data a magistro Iohanne de Muris abbreviando, pag. 312.

(20) Nanulli novellus sebolae discipuil dun temporibu menurandi insigliant, nois nois instendan fingre una 1, quan antiqua canter malaut, in umilrous, et minimas occiniativa canantur, noully peresitantur. Nan meledias hoquesir interecant, dicumbibu labricant, triplis, et mostis vulgaribus nonumquam inculeant adeo selectioni, tet graduali fundamenta depiciant, leproren inper qua nadificant, tono nesciant quo non disterrant; ino confundant cum ex earum multiradie notarum acciniorus pulcaes, desenvisiousque temperatus plani cantus, quibu dien notarum accini pui teceruntur, a di invicam objuscentur gastis simulant, quod depromunt, quibus devois quarenda contentuira, vistanda lastoria propelatur. Non emin, inqua frasta fipe Boitlus, lastivus animus vel lastivieribus deletatur molis, vel coadem sense audices mellitur, et francia fire.

Hee ideo dudum nos, et fratres notri correctione indigere percepinus: hee cregeger, imo positi abileres, et a docum ecoleta les profispres effensius progoranus. Quoirea de ipseum festrum consilio distrites praesprimus, ut nultus deinagutalia, ved his similio in dicis efficiis, praesertim horis canonicis, ved cum missarum solomnia celebrantur, attenture praesumat. 3i qui vero contrafecerir per Ordinarios locorum sub itta commissa fuerint, ved deputandes abi si non exempti, in exempis vero per Praespositio, ved Praedatos suos a, ad poso alsa correctio e trunicio calparum, et exessuma haisamodi, ved similium pertinere dignostiur, ved deputande ob cidente, per supersisionen do folio per coto deia autoritate lujus consisti puniciar. Etterseg, comm. lib. 3. tit. 1. da vita et bouest. elericor. cap. snic. Docta \$5, PP.

(au) Per hor entem non intendimus prohibers, quin interdum, sirinus fastis processor, processor, quin interdum, sirinus fastis represegim, sirin voluntanhais en missi, et praefatis divinis affectis aliques commonation, quae modellam capitust, puta octavas, quintes, quartes, et hipsanodi inpra camanica quae modellam capitust, puta octavas, quintes, quartes, et hipsanodi inpra camanicapien illibata controllam professorus. Sir tamm, ut frijust canatis integritar illibata permanent y et tilid ex hor de bene morata musica immeteur : maxime cum hujumodilam professorus de sir controllam democana, the valentima democana, the valen

punto alla mente moderno pur si sostenne: e nella cappella medesima pontificia usavasi in tutte le feste già fin dal principio del secolo XV. sotto il vocabolo di canto piano maggiore (205).

Nel secolo XVI. quando tutt<sup>2</sup> i cantori, sicrome è noto, erano insieme compositori, questo contrappunto alla mente non solo pose in mostra tutt<sup>2</sup> i possibili artifizi, ma in brevissima ora oltrepassò i confini della moderazione: non si contento più di adornare il solo canto pianie volle aggiugnere melodie a melodie anche nella musica figurata; e così divenne impertinente, ridevole, e da porsi totalunente in oblio. D. Nicola Viccatino si studiò di rilevare estattamente i principali difetti soliti commetersi nei contrappunti alla mente sopra il cauto fermo, sliise di rendere siffatta maniera di composizione più regolare, e gradelore (sofo); le sue

torpere non sinant. Extrav. comm. lib. 3. tit. 1. de vita et honest elericor. cap. nnic. Docta SS. PP. decrevit auctoritas. Veggasi la nota 197.

(202) Possono vederni presso Martino Gerbarto zeripiz, eccles. de mur. (o. 3. pp. 288 e. 385, i. cap. 5. e 5, della contaziono del collegio dei cappitalni centori epostolici, ove si nomine il cante piano marginer, e di contrarpino rel libera, Si vonci poi eggingune, ce den el nostro rendrio i vi ha un herro calidationino frummatto MS. di continuioni della cappilla salvato fortationante sull'incessilo di Borbona, e che rei di norse e de custato i tentimonana di molte prevenjerio godate del nonte collicione di continuioni epilogete sotto Passo IIII, ove si legge, che i norsi condicio di deversa sulvive l'esems sal costo formo, e figurato, ce da nache nil contrarginante estemporaneo, o alla mante: e il in molte solumità dell'anno vi si dice, con deveri nature in cestar plano majore, o rai cante plano sontrapparto estemporaneo, o alla mante: e il in molte solumità dell'anno vi si dice, con deveri nature in cestar plano margine, o rai contant plano sontrapparto plano sontrapparto.

(200) Merita di esser riportato il segnator regionamento del Visiceatino, contenzaoli in esto fine i cilcre balsoggio il nostità dello ordinazioni altri ripettere suppre una data melolis sopra. Il casso forma, tanto se farmatve armonio, quanto se discordato: vi abasi insoffitiale, e che fin varga conde per multo tenza, dopo gli avereinami del Vientino sull'opere intitol L'antion mu: ridotta atla moderna prat. Ilb. 4, cep. 33. Modo di compotre alla mene: supra i casti fernzi, pag. 83. Il cantar atla mente sopra il carto fromo nelle disca, fin banou a ultra quando i compagni ono ben concertati, a che tutta la parti tengono i und termini cicò che i soprazi finaciano i uni passaggi, et i contratiti espori inprati banco be atrà il canto d'orma, esgri pura den esservare i un oriali. . . . Si usano molti molti di castore alla mente sopra i cavati fernii, et alcuni cantano a des soci, at como ritrovano una escendenza, o distantenta ai quantre o cinque eure però furono gittate al vento. Lo Zarlino non tardò di correggere que' musici, che gloriavani di comporre alla provoveduta, ossi alla mente, na noova parte nelle composizioni a più voci di musica figurata: ei pretese, che ciò non si dovesse eseguire che nelle sole composizioni a due voci, aggiungendovene estemporaneamente una terza; e dette saggie regole da seguirsi, e propose belli esempi da imitarsi (207):

voci fugano per sesta et per quinta così all'insù, come all'ingiù, per grado che fa brutto sentire, perchè il bel procedere del contrappunto è di dare più consonante che si può sopra una nota, et quel modo di fugare per sesta et quinta non ha varietà alcuna ne di consonanze, ne di gradi ; perche il cantante ripresenta all'oditore sempre le medesime comonante antedette con quelli gradi medesimi, et tal modo non si dee usare, sì per le ragioni sopradette, sì perchè è tanto comune a ognuno, et non è moderne. Ancora fra alcuni non moderni usano le fughe saltando di quarta all'insit, et di terza all'ingiù continuamente, con questi due per molte note seguendo, passano d'otteva in quinta, et di quinta in ottava senza variare alcune consonanze nè mali et ancora di quinta in terza, et di quinta in sesta, et di terza in quinta; et questo modo ha un poco più consonanze, et più varii gradi, nondimeno perchè riternan sempre le medesime consonanze et gradi, non è troppo moderno, et è maneo male. Aleuni altri fanno cantar nelle chiese a tre voci sopra il canto fermo il soprano tutto in decime, et uno canta di messo con otservatione di non far mai due imperfette: questo modo di cantare è facile da osservare, et perchè si sente tante decime par che non diletti troppo, nondimeno è manco male che non sono quegli ordini sopradetti. Ancora sono alcuni altri, che fanno certi contrapunti rinforsati con alcune ostinazioni di dire sempre un pastaggio sopra un canto fermo con tanta mala gratia di armonia, che attendono più presto a tener conto di quella ostinazione el di quel patraggio , che di armonia alcuna: tal pratica non è buona ne utile per il coro, et da camera non val niente. Sicolè il contrappunto vuole esser leggiadro con qualche grazia di bel modo, et di belli passaggi accompagnati dall'armonia, perchè il fine della musica è dilettare a gli orecchi con l'armonia, et tali modi d'ostinazione di passaggi sono difficili da imparare, et sono poi privi d'armonia: adunque tali ostinazioni di passaggi perche non sono utili , lo scolare non si dee affaticare in quelli . Et se vorrà dar opera di cantar alla mente sopra il canto fermo, cantando a due voci, non dee mei passare al più dodici veci, o di sotto, o di sepra, perchè la estremità in un duo non riesce, come fanno alcuni, che spesso vanno alla quintadecima, et la lontananza posta in un duo non è grata.

(207) Zarlino Istituz. armon. par. 3. cap. 64. pag. 253. Sogliono alle volte i dotti Contrapuntisti, quando si canta alcuna cantilena a due voci, aggiungere alla sprovema che perciò? Tutto fu inutile a rattenere il pessimo gusto degli scioli esecutori, i quali avendo fra le mani una vera scempiaggine, la rivestirono di novelle foggie più strane. Li fratelli Nanini (208), Rocco

duta elegantemente una terza parte, di maniera che fanno udire il concento a tre voci. Onde io, per non lassare alcuna cosa indietro, che sia utile, et di qualche onore in quest' arte, ho deliberato, oltra l'aver mostrato il modo, che si ha da tenere nel comporre a tra voci diverse sorti di contrappunti, di mostrare il modo che si avrà da tenere, volendosi esercitare nel cantare cotal parte in cotal maniera. Et questa impresa ho pigliato volentieri : conciosia che alle volte ho udito alcuni, non dirò sciocchi, ma presuntuosi affutto et arroganti, che per dare ad intendere, che sono in ciò molto valorosi, et suffizienti, si pongono a volere eziandio passare più oltra: imperocchè non solamente si contentano di voler fare una terza parte sopra cotali cantilene, ma di più, sopra qualunque nitra cantilena, se fosse bene a dodici voci, vogliono aggiungere una terzadecima parte. La qual parte funno, facendo solamente contrappunto sopra il basso senza vedere alcuna delle altre parti; et spesso si vagliono di una lor regola, la quale hanno per un bol secreto di porre la parte che aggiungono, lontana dal basso per una terza, o veramente per una decima: et per tal modo danno ad intendere alli sciocchi, come sono loro, et che non intendono più oltra, che fanno miracoli. Ma quanto eio sia ben fatto, lassarò giudicare a ciascuno, che ha qualche giudizio: essendo che, quando queste lor parti aggiunte si vedessero scritte nel modo, che le cantano oltra che da i periti della musica si odono le cose, che fanno contra l'arte, se bene non sono in scrittura, si scoprirebbono mille errori, che fanno contro le regole comuni , et si vederebbono esser piene di infinite dissonanza . con quel che sevoe in detto cap. intitol. Quel che si dec osservare . quando si volesse fare una terza parte alla sproveduta sopra due altre proposte. Ov' è degno di esser osservato il bel duo di Insquio a sopraco e contratto, cui lo Zarlino ha aggiuoto per esempio di contrappunto alla sprovveduta, o alla mente on secondo contralto ed un basso, amendue ricavati eccellectemente sopra le stesse fughe, e gli stessi andamenti.

(26) Nella biblioteca dell' eccellentianian casa Cortini alla Longara si conserva un presiono frammento erituro Inno ad Siguera (sig. alli, 5. di Ottobre di pago d'Orasio Griffi cappellano cantore positificio, ed ostium compositore conteneste le Regole di 
Gio, Maria, e di Bornardino Nanini per fare controppunto a mente ropra il canto 
Gromo. Quaroto frammento imperietto da amendare i la lini inconincia alla pag. 51. e termina alla pag. 11. D. Girislano Chiti maetto della proto-bailita lateranense arendolo 
elle mani er regulo espoi al P. Martini che lo cia nal Aggeo fordam, prart. di Contrappunto par. t. pag. 58. e od Tom. 1. della Storia della Masion nell'Indice degli
Autori.

Rodio (209) Antonio Brunelli (210) ed Adriano Banchieri (211), i quali dipoi nuove cure si presero di questo genere di composizione estemporanea, faticarono molto, e proflittarono poco.

Divenuto pertanto comunissimo il contrappunto alla mente cirea la metà del secolo, XVI, tanto sopra le melodie del canto piano, quanto sopra le composizioni della musica figurata, furono invitati anche i sonatori di arramenti ai provarsi all'inipresa. La novità non dispiacque . Ed ecco il passaggio dalle prove all'esectuzioni, dalle private accademie alla musica nelle chiese. I compositori non obbero più d'nopo di mi-surarsi nello scrivere la musica vocale. Le cure dello 'Zacconi di precisare l'estensione, e la natura di ciascuno strumento al paragone dell'estensione e della proprietà delle umane voci (212) si giudicarono del tutto inttili. Cesso Pincomodo di far trascrivere tutte fe parti del conto. Un solo esemblare della parte grave di quella composizione, che

(109) Di Rocco Rodio a me sembrano assai più efficaci ed istrattivi gli Esempli a 2 veci., di quello che siano le Regole: siscome può vedersi cella di lai opera intiti. Regole per fair contrapunto solo o accompagnato nel canto jetrno, Napoli, 1636.

(210) Regole, e dichiarationi di aleuni contrepunti doppi, utili alli studioti della punica; e maggiormente a quelli cho vogliono fare contrepunti all'improvito, con diversi canoni zopra un sol canto fermo di Aotonio Brocelli maestro di cappella del duomo di Prato, ia Firenzo presso Gristofano Marescotti, 1610.

(a11) Ecompio di componere varie voci sopra un basso di canto formo, che feccia con le parti in mano effetto di vago contrapunto alla mente del P. D. Adriano Baschieri bologuese moqueo olivetano, Venezia pel Vincenti, 1613.

(217) II P. Lobinico Zacemi da Pesser isgallinian nella Prattica di Maica impressa in Venesia presso Girolano Polo cell'anno 1553, a file ned Ili M. 4 (impiga dicianore capitoli supra la convenienta, et divisione de tutti gli istrumenti musicali. Quiri e jara fella termela ; rumboni, cerestili busulo, cenestili supri, come totto, fifari, fagesti ceristi, fagesti non coristi, cerasmuni, doltaine, deppienti, ceresamus». sordinitati, organi, chevitorgai, regali, rupprofecti, elvicimianta, etchera, pelmeti, rudode de hraccio, videde gamba, violatta piccole, videa di trascao, video erdinarie, lite, lirvai, arviviolate lirvareza in nute l'estematore pressas del corrà biandal e negri, del violini, dei fifari, delle violatine, del cero notro, dei corramanto trot, del faguro coristi, del trombace, del finati soprani, del fluxti tenori, e refei fisuti busti, delle viole soprani, delle viole tenori, c della viole bassi, del decoro del corramanto.

VOLUME 1.

dovera eseguirsi, era sufficiente, porche i 'sonatori giuribizzandori sopra a loro capriccio accompagnassero lietamente i cantori. E/h Serisse a comun giustificazione de'compositori Agostino Agazzari (213) e/h! Se si avestero ad intavolare e sparire tutte le opere, che si cantano fra l'anno in una sola chicata di Roma, dove si fa professione di consertare, bisognarebbe avere maggior libreria d'un legale. Finche la moderazione fu guida de'sonatori si comportò il nuovo metodo. La mania però di distinguersi rovinò ben pretto ogni cosa. In luogo di concerti, divennero le musiche orrori di sconcerto; fra i sonatori, ed i cantori si accese una scandalossisma lizazi ciscumo studiavasi di com-

(213) Augustini Agazzari harmonici intronati Sacrarum Cantionum quae binis, ternis, quaternisque vocibus concinendae lib. 2. Opus 5. Mottectorum, Venetiis, 1609. Quivi l'Agazzari premette un lango discorso del sonare sopra il basso con tutti li stromenti, e dell'uso loro nel conserto. Eccone alcun saggio. S. XIII. Li stromenti che si meschiano con le voci variamente per arnare, et abbellire, e condire il conserto devona con varietà di bei contrappunti fiorire e render vaza la melodia. Perciò chi li sona deve saper molto contrappunto per comporre nuove parti, nuovi e variati passaggi: fra gli altri nel leuto stromento nobilissimo non si deve diminuire dal principio al fine, come fanno stoltamente alcuni, ma ora con botte e ripercosse dolci, or con passaggi larghi, or con belle gare e perfidie ripetendo e cavendo le medesime fughe in diverse corde e luoghi, con lunghi gruppi, trilli, et accenti, intrecciando le voci, senza offendersi l'un l'altro, dandosi tempo, per dilettare gli uditori, e non far come il passerajo, tutti in un tempo, a chi può più gridare. S. XVI. Il suonar sopra il basso é stato messo in uso, 1, per lo stile moderno di cantar recitativo, e comporre in questo stile ultimamente trovato, imitando il ragianare con una o poche voci, come sono l'arie moderne di alcuni valent' uomini, e come al presente s'usa assai in Roma ne' conserti, non è necessario far spartitura o intavolatura, ma basta un basso. 2. Per comodità, e per liberarsi dall'incomodo di sonar d'intavolatura a veder tante parti, cosa incomodissima, e molto più venendo occasione di consertar all'improviso. 3. Per la quantità e varietà d'opere che sono necessarie al conserto : poiche se si avessero ad intavolare e spartire tutte le opere che si cantano fra l'anno in una sola chiesa di Rama, dove si fa professione di consertare, bisognerebbe all'organista (il maestro di cappella serviva di que tempi nelle chiese minori auche da organista, e la battnua si portava dal più anziano dei cantori presenti) aver maggior libreria d'un legale, e perciò a molta ragione si è introdotto simil basso, tanto più che chi suona non deve far sentire le parti come stanno, mentre si suona per cantarvisi, e non per suonar l'apera come sta, ec. parire il più valoroso; e così tutt'insieme rappresentavano un campo rotto in battaglia. Si divisò di rimediare a tanto male, notando co'numeri, e co'segni del b molle, del \( \frac{1}{2} \) del \( \frac{1}{2} \) quadro gli accordi simultanei della composizione vocale, e la lor snecessione (214); m

(214) Agostino Agazzari fu uno de primi, che insinuassero si compositori il metodo di segnare nel basso i numeri, e gli accidenti musicali. Ecco le sue parole nel discorso del sonare sopra il basso con tutti li stromenti . S. IV. Chi vuol sonar bene sopra il basso 1. deve saper contrappunto; 2. deve sapere sonar bene il suo stromento; 3. deve aver buon orecchio per sentire li movimenti , che fanno le parti infra di loro . S. V. Non si può dar determinata regola di sonare l'opere dove non seno segni alcuni, conciossiachè bisogna obedire la mente del compositore, la quale è libera . S. VI. Non potendosi dar regola ferma, bisogna valersi dell'orecchio. Per trovar poi il modo facile di fuggir intoppi, e sonar l'opera giusta si userà così : sopra le note del basso si segneranno coi numeri quelle consonanze o dissonanze che vi sono applicate dal compositore, cost, 112, b = : 5. 6 - 6. 5 - 4. 3- 7. 6 ec. quale prima, e quale poi. §. VII. Se le consonanze sono naturali del tono, non si pongono accidenti, altrimenti si pongono: il segno accanto la nota è per la nota, quello che è sopra, s' intende della consonanza . S. VIII. Tutte le cadenze o mezzane o finali vogliono 3. magg; chi la segna, e chi nò, è meglio porvi il segno, es. Anche Adriano Banchieri insegnò lo stesso nella moderna pratica musicale prodotta dalle buone osservationi degli antichi musici all'atto pratico delli compositori moderni . Venezia. 1613. dicendo alla pag. 214. Fia bene con le osservazioni di questi quattro esempietti apprendere quel modo, che acquistar si può nello spartir le compositioni di tanti peregrini ingegni, che scaturiscono al giorno odierno, i quali con accidenti di de e h molli, et numeri aritmetici hanno ridotto il basso continuo ad una perfettinima martitura di tutte le parti, ec. Prima però del Banchieri e dell'Agaszari aveva date le medesime regole Alessandro Gnidotti nell'imprimere io Roma il 1600. la Roppresentazione di anima e di corpo posta in musica da Emilio del Cavaliere, dicendo negli avvertimenti: Li numeri piccoli posti sopra le note del basso continuato per suonare, significano la consonanza o dissonanza di tal numero, come il 3. terza, il 4. quarta, e così di mano in mano. Quando il : - le diesis è posto avanti o vero sotto di un numero, tal consonanza sard sostentata, et in tal modo il b molle fà il suo effetto proprio. Quando il diesis posto sopra le dette note non è accompagnato con numero, sempre significa decima maggiore, ec.

Moltaines poi sone la compositioni da me vedate con l'ommeri, e con gli accidenti di di, b, ly, nel hano per norma dei constori : eccoca alcune. La sopramentamant appresentatione di anima e ali corpo di Emillo del Cavaliere (manime nei cori a 5. e 6. voci). Le vegite di Siema, o vero i varii hamori della munica moderna di Orasio Vecchi a 3. 4. 5. 6. voci composte e divine in dae parti pincovole e, grave, in Vesca. » A Regoli.

in que covacciol di serpi tutto cangiosis in veleno; onde si videro controli compositori di curaro il male con l'abputatione. Imposto silezio si sonatori ; incominciarono i maestri sul principio del secolo XVII. a scrivere la parte a ciascuno degl' istrumenti, la quale servisee d'introduzion ad canto, di riposo si cantori nel mezzo, e di clausula in fine; sicconte vedesi in unote composizioni così fatte di Emilio del Cavaliere (215)

Gardino 16s4, - Il Justino nella sera del Giescoli gene avanti cura a gini ial terro libro madrigationo con 5, veni, se spora a diverse dissistentima di Adriano Bacchieri boliquese sesta nevolte sull'hora dianto lacco, in Veninia più Indiano Bacchieri della dissistentima di Adriano Bacchieri della dissistentima di Adriano Bacchieri della di anno responsato in Sonta monta di Asparati, Sontana continuono n. 3. 4, veno lib. 1 Veninii, 16sp. - Carro di fediti di anno responsato in Sontano da civique vari per contare nel etchnismo, con aggiunto di aria a una, due, e tre voci, pasto in musica dal Sigi Paulo Quaglinti, finan, ifici. - Compiana a sei voci en me tentrori, conservina attiva moderno, con il bause continuo per l'organo, et con un altro baum particolare per la mastro di cappella della per resunare appara così il visione accompagnate por adri internamoni il D. Rossaco Michali rossaco mestro di cappella nella extredule di Concerdia, open 4, Venesia, 1616. Ce

(a15) In tengo Emilia del Cavaliere nobile romano per un genin grande, ed une de principali restauratori della musica vocale unita al suono, checche aissi dell'invensione fattane contemporaneamente in Firenze da Giovanni Bardi de Conti di Vernio, da Giulio Caccini romano, da Vincenzo Galilei, da Giacomo Peri, da Giacomo Gorsi, e da Ottavio Rinuccioi, tatti amicissimi del Cavalieri , il quale attualmente trovavani in Firenze come ispettor generale sopra gli artisti. Abbiamo già citato più volte l'opera del Cavalieri intit. rappresentazione de astima a di corpo esegnita solennemente nel Fobbrajo del 1600, in Roma nell'oratorio di S. Maria in Vallicella, in cui rilevammo esservi i cori vocali accompagnati dagli strumenti con contrappunto alla mente. Ora torniamo a notarvi alcuni terzetti preceduti, e seguiti dal suono espressamente per gli strumenti composto. Al qual proposito eccone eriandio le parole del Guidotti editore dell' opera: Il piacere, con li due compagni (interlucutori dell'azione drammatica) sarà bene, che abbiano stromenti in mano, et si suonino i loro ritornelli. Uno potrà avere un chitarrone, l'altro una chitarrina alla spagnuola, e l'altre un cimbalette con sonagline alla spagnuola, che facci poeo romore, partendosi poi mentre suoneranno l'ultime ritornello. Gli stessi riflessi (lo che des sommamente notarsi) banno luogo anche nelle pastorali poste in musica antecedentemente dal medesimo del Cavaliere . cioè ; il Satiro rappresentato nel 1590, alla presenza delle Serenias. Alteaze di Toscana; la disperazione di Fileno rappresentata nello stesso anno in accademia privata; ed il giuoco della cieca esegnito con ammirazione e plauso generale nel 1595, alla presenza dei

di Agostino Agazzari (216) di Domenico Allegri (217) di Gio. Francescio Anerio (218) di Girolamo Kapsperger (219) di Camillo Cortellini (220)

cardinali di Monte, e Mont' Alto, e del Serenist, arciduca Ferdinando. La poesia delle quali tre postocili, come puro della rappiesentazione ridetta fa churposta, conforme all'intensione del Caralieri, dalla virtuosistima Laura Guidiccioni ne' Louchesini Cucilidonas lacebesco (2008).

"Carl Dislogici concesses sinis votonisque realists de daguntine degastario harmées internate sinno primem in locure collet. Opus deliminatestum. Venuiti aqual Ricciardum Amadinum, 1613. L'Agestari instancibile perfesionatore delle maties votale soita a) socoo, in molte delle voc quere del esere mateiro da maties nel cellegio Germanico flogació de Rómani in laire a férena disercie mateiro da maties nel cellegio Germanico flogació de Rómani in laire a férena disercie mateir del consistente romano, e soila deleva a D. Afolerco Comini del Salamandri dell'opera appreciate, si glori de seve atto is Sisica. Acceded alterna non paris immonsti, quel Cominierum familia inter patritari, ac prociipua senense familian jam dan forest, quaproper in milio inter patritari, es prociipua senense familian jam dan forest, quaproper in milio intere patritari, es prociipua senense familian jam dan forest, quaproper in milio intere patritari, es prociipua senense algunga grati animi significatione recolveros: quid plavra I nonne ambo nati in celeberrima introna comunicator qua te vidi matiette, rota admiriate academia, per finamia eloquentiase, per mare ipum ponsi filiciter naturalo revolvi ad portim honoris, et gloricat manus incide illustre exceptio, etc.

(213) Modi quas expressit sin choris fecti Dominicius Allegrius Romanus musicas praefectus in basilica diberiana s, Ramus (617, ove is veggono fra gli altri un Solo di soprano cum fidibus, con sordalline (coit debunavani di quelle sugione): un deutori di tenori cum totidem fidibus e d un solo di basso cum fidibus , tutti composti alla fengia indicata di sopra.

(a18) Testro armanica printiate di madrigali a rinqua; qui , seta, e et otto voci concretati, compositi dal reso. Di cili Francoso distriro remanos, polit impringere da Oraz. Griffi capp. cari. post. sid Roma per Gio. Battisti Mobienti il vitp. Veggai. Il Dialega e il così cid fi figliata prodegga, e la convenion di S. Paulo a la socia, ore uvovasi un combattimento con voci el instrumenti, degno di essera ammirato stoche dopa dese seroli.

(219) Fra le molte opera stramentali di Girolamo Kapaperger merita distinta mensiono riguardo al mostro intento l'Apoteone, o contagratione dei santi Ignatio Lojola, e Francesco Saverio rappresentato da nobili giovanesti nel collegio romano nelle futte della loro canonitaziono l'anno 1622.

(220) Messe concertata a otto voci di Comillo Cortellini, detto il Violioo, musico dell' illustrisima Signoria di Bologna, accademico filomuso, in Venezia epp. Alexani il Galo, Quris nella prefazione leggesi fre le altre coso notabili I de messa in Domino confido ha la gloria concertata et dove saranno le lestere grandi il can-

di Stefano Landi (221) di Claudio Monteverde (222), e di altri che per brevità tralascio; ed in tal guisa ebbe circa il 1625. quasi interamente fine questa capricciosa maniera di sonare alla mente, dopo poco più

tore canterà solo; et dove saranno le linee, il tromboni e altri simili strementi soneranno soli, ec.

- (231) J. S. Alestio. Dramma muitate dall' Eminen. e Rev. Sig. Card. Barberina fatts appresente ai neraite, Principe Alessandro Cardo di Pednais nutura di Stafino Landi Casp. castore della capp. post. Roma pel Massati, 1634. Questa è la più sentinentale maiste dermanuties, e dei no sabbi vedato di qu'e tenpi sia per le rin-fiolie, sia per i ritornelli che internaciona il cratte, sia per l'accompagnumento degli strumenti misi ille vori, sia cache per i soli, per i dentit, teratti, e excit.
- (222) Madrigali guerrieri, et amorosi, con alcuni opuscoli in genere rappresentativo, che serviranno per brevi episodii fra i canti senza gesto, lib. 8. di Chadio Monteverde maestro di cappella della sereniss. repubblica di Venezia, dedicati alla S. C. M. dell'Imp. Ferdinando III. in Venezia appresso Alessandro Vincenti 1638. - Messe a quattro voci; et salmi a una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, et otto voci concertati e parte a cappella, et con le litanie della B. V. di Chudio Monteverde già maestro di cappalla della seraniss, repubblica di Venezia, Op. postuma, in Venezia appresso Alessendro Vincenti 1650. Anche il Monteverde merita coma l'Agazzari di escre novernto fra gl' instancabili perfezionatori della musica vocale unita al saono. Difatto egli medesimo nella prefazione degli accentati madrigali si fa inventore del genero concituto, essendovi prima di me (sono di lui parale) soltanto il genere molle, ad il temperato. Quindi socriuene, che avendo posto in musica l'anno 1624, il combattimento preso, del Tasso (la Gerusalemme liberata Cant. 3.) di Tancredi con Clorinda, (trovasi inserito nel rid. vol. di madrigali) ove atudiossi di esprimere le passioni contrarie, guerra, preghiora , et morte , fu questa sua invenzione sommamente commendate da tutti coloro che l'udirono nella sala del cav. Girolamo Mozzenigo in Venezia. Se non che ebbe elenn poco da faticarsi con i sonstori; perciocchè avendo egli il primo rotti i bassi in sedici note per hattuta , coloro non volevano sonarli , e riducevan tutte le note ad una percossa sola per ciascuna battuta : finalmente però si contentarono di obbedirlo, ed allora conobbero la verità del miglior effetto ebe producevano i bassi spezzati, pe' quali si può solo ottenere il vero moda di sonare, che debb essere di tre sorti, oresorio, armonico, e ritmico. Conchinde finalmente, che, avendo egli il primo ritrorato il genere da guerra, concitato, percià ha composto i madrigali guerrieri: e siccome la musica de gran principi viene adoperata nelle loro regie camere in tre modi, per loro delicati gusti, da teatro, da camera, et da ballo; a tal motivo ha accennato i tre generi molle, temperato, concitato, da guerra, da preghiera, da morte : di teatro, di camera, e di ballo . son l'intitolazione guerriera, amorosa, e rappresentativa, ec.

di quaranta ami dal suo incominciamento. E dissi a bella posta quazit interamente, polichi trovasi, quantunque di rado, alem cenno di costi sinono alla mente fino al 1674, anno in cui il fratello di D. Bonifizzio Graziani già maestro di cappella del Gesà, e del seminario romano faccendo impirere in Roma i di lui Inni suepretirio pottomi per il successor del Mascardi, i quali delicò a Benedetta Errichetta Filippina duchessa di Brunswich Luneburg y i pose alla page-50. Il beggente avvertimento. Chi vorra innerire le sinfanie agl'inni il virtuosa professore le potrà cavane con facilità dal bazzo continuo de medienimi inni, essendo esistamente na merato. E questa è l'altima similletta, per quanto io mi sappia, con cui si spense affatto l'idea del contrappunto alla mente nel suono degli strumenti.

Ciò posto riassumo l'accusa data dal Doni alla musica ecclesiastica, di avere cioè accoppiato le voci con gli strumenti, onde ne veniva una confusione, un romore, un chiasso indegno del luogo dell'orazione: quando magna vocum ac instrumentorum confusione omnia personabant: per lo che a detto di lui doveva essere sbandita da' sagri tempii, Quest'accusa a me sembra che non sia del tutto vera; ed eccone la razione. È certo, siccome abbiamo veduto, che fin dal principio del secolo XVI. alcuni compositori studiavansi di scrivere in modo, che le loro musiche vocali anche ecclesiastiche potessero sonarsi: ma questo studio aveva per iscopo di far eseguire tali composizioni, fosse in corte fosse nelle accademie private, co'soli strumenti. L'introduzione poi dell'uso di accoppiare nelle chiese con le voci gli strumenti, che sonassero le parti respettive del concento scritte pe' cantori , non può assegnarsi almeno in una certa estensione, da divenir oggetto di riforma, se non inoltrata la seconda metà dell' secolo XVI. Similmente l'uso del contrappunto alla mente per rispetto ai sonatori non s'introdusse se non dopo varii anni, da che già si sonavano le parti respettive dei cantori, onde fu certamente a quello posteriore; e che quasi fior colto, benchè aperto di fresco, presto languendo appassì. Laonde conchiudo: se il Doni avesse recato monumenti tali da dimostrare, che o l'uso di sonar le parti vocali del concento, o l'uso di sonar componendo alla mente sopra un basso fosse stato generale, almeno fin dal principio del secolo

KVL lo mi persuaderei del suo entituento: crederei che il passerpio until chiasso, e l'acconita. battaglia delle clamocose voci, e degli stridoli strumenti, come indegna del luogo santo, si fosse voltuta assoggetture alla meritata riforma. Non avendo però egli addotto tali pruove; e per quanto ich or inferito, stando le cose alcun poco direne da quello ch' ei le suppiose, porto opinione che abbia il dottissimo Doni commesso in consideratamente un anacronismo, estendo avventa nella masia ecclesia-stica dopo l'epoca di cai ragioniamo a mon prima, la confusione altissinta delle voci e' degli strumenti. Onde non "ba luogo a credere, che il Perluigi dovese per alcun modo caricarsi della maniera di emondare siffatto abuso, non ancora venuto fuori dalle -tartarce porte ja damo della pieta de' feduli.

## CAPITOLO V.

Si reca la quarta ragione addotta da varii scrittori, ed indicata eziandio dal concilio di Trento, come causa del bando, un viva vasi condamare la musica ecclesiastica, ed è il mescolamento di lascivo e d'impuro introdotto nella musica sogra, siccome nel canto, così nel suono: e si dichiara in qual cosa propriamente consistesse.

Torna il Doni giuniore ad incolpar la musica ecclesiastica della prima metà del secolo XVI. come vestita indecoramente di abiti seducenti, di melodie disconorate, ed indegne della casa dell'Atlissimo: parum decoris cantibus (2a3): onde a ragione doveva sesere slaudita da sagri tempii. Questo medesimo scandaloso delitto della musica figurata accentarono i padri dell'ecumenico tridentino concilio, h lo voe precerissero agli ordi: narii di rimuovere onninamente dalle lor chiese quella maniera di musica; ove, foisse nel canto, fosse nel suono dell'argino, ci avesse al-con mescolamento di laisvico, e d'impuro (23): "Mo ecclesiis vero con mescolamento di laisvico, e d'impuro (23): "Mo ecclesiis vero

(223) Jo. Bapt. Doni, de praestan. mur. vot. Floren. typ. Massac 1647, pag. 49. (224) Concil. Trident. sess. 22. Decret. de observand. et evitand. in celebr. missoe.

musicas eas, ubi sive organo, sive cantu lascivum aut impurum aliquid miscetur ordinarii locorum episcopi arceant, ut domus Dei vere domus orationis esse videatur, ac dici possit.

Le parole del Tridentino sono irrefragaltil: non occorre cercare altre testimonianze. V'aveva nella prima metà del secolo XVI. tanto nel canto sagro, quanto nel suono dell'organo un cotal tramesto di lascivo, e d'impuro. Ma in qual cosa consisteva egli mai questo escandato mescolamento Giò è te merita di essere alquanto accuratamente investigato, onde si possa conoscere, se il Pierluigi siasi veramente prestato, ovvero sicocome io diviso, nulla abbia avuto da faticarsi per questo capo a vantaggio della musica del santuario.

É da prima rammentiai opportunamente il lettore ciò che nel capatecedente abbiano accenanto, cio che he le prime composizioni di musica figurata ebbero mai sempre a loro base il canto piano. Le voci gravi cantavano posatamente le note del libro corale, le voci più acute scherzavano al di sopra a principio in consonanze perpetuamente eguali; dappoi variando consonanze; appresso misurando anche il tempo di ciascuna nota dello stesso canto piano, ora con ritmo pari, ora con ritmo ndi ispari, affine di adattarvi superiormente altre capricciose melodie similmente misurate.

È certo inoltre per la naturale inclinazione dell'uomo disposta e portata innatamente al canto: homini res jucundiissima cantus, siccome riferisce Aristotele (lib. 8. Politicor.) aver detto il poeta Musso, a motivo che la natura stessa sembra avergli data in dono la musica per aleviamento delle gravose fatiche: musicen natura ipsa videtur ad tolerandos facilius labores velat muneri nobis dedites, son parole di Fabio (lib. 1. cap. 10.) o di chiunque siasi l'autor della storia pubblicata sotto il suo nome da Annio di Viterbo. È certo, ripeto, che in tutt'i tempi, e presso tutte le nazioni tanto civilizzate, quanto incolte il popolo ha sempre avute le sne canzoni. Così sempre le nutrici hanno intuonato la nenia, o come dice Dante la nanna

Colui che mo si consola con nanna; Purg. c. 23.

Volume I.

ai bamboli per conciliar loro il sonno: le campagne han sempre rissonato per canti del'avoratori, e delle vendemmiatrici: han cantato i piloti: han cantato gilartica (2,35); gli sfaccendati han cantato, han cantato per amore i zerbini; ed han cantato mai sempre i timorosi stessi la notte per vincere la tetra apprensione che assucia l'Orrore del lugio. Sono famosi su tal proposito dal secolo XIII, fino alla metà del secolo XVII. di cui ragioniamo i romanzi, ed i romanzieri di Francia, le canzoni di Provenza, le barcaiuole di Venezia, le arie napoletane, le villanelle, el e villotte; il carro, ed i ritornelli romani; e le arie fiamminghe, elvetiche, e totosiche ec.

Ora i novelli compositori della nuova maniera di musica figurata (incominciando da coloro, de' quali disse il Domenicano F. Pietro Herp nella cronaca di Francfort all'anno 1300. Novi cantones surrezzere, et componitate, et figuristate, qui inceperunt alios modos assurer) vessivana sovente di armonici conocenti per sollazzo delle private convernazioni le accennate popolari canzoni, e massime quelle che secondo l'uso di tutt' i tempi toccavano con più di forza la passion dell'amore, onde il C. Falvio Testi rimproveronne a diritto i poci i taliani:

Fatto è vil per lascivia il Tosco inchiostro.

(225) Abbenchè questa sia una verità di fatto ripetuta costautemente in ogni stagione, e che perciò uon abbisogna di testimonianze; tuttavia non isdegni il lettore di udirne i bei sentimenti di s. Giovanni Crisostomo nell'omilia sopra il salmo 41. Nostra certe natura usque adeo delectatur canticis, et carminibus, et tantam cum eis habet necessitudinem, et convenientiam, ut vel infantes ab uberibus pendentes, si fleant, et afficientur, ea ratione sopiantur. Nutrices quidem certe, quae cos gestant in ulnis, saepe abeuntes, et redeuntes, et quaedam puerilia eis carmina decantantes, supercilia corum ita sopiunt , Quocirca saepe viatores meridie agentes jugulia animalia, hoe faciunt canentes, itineris molestiam illis consolantes. Nec solum viatores, sed etiam agricolae uvas in torculari calcantes, vindemiantes, et vites colentes, et quodcumque aliud opus facientes, saepe cantant, Nautae quoque remos impellentes hoc faciunt. Jam vero mulicres quoque texentes, et confusa stamina radio discernentes, sacpe quidem et per se singulae, saepe autem etiam omnes concorditer unam quumdam melodiam concinunt . Hoc autem faciunt et mulieres, et viatores, et agricolae, et nautae, qui ex opere faciendo suscipitur laborem, cantu consolari volentes; eo quod anima, si carmen et canticum audierit, molesta et difficilia sit facilius toleratura . Può vedersi anche Ovidio Trist. lib. 4. eleg. 1.

E siccome la parte maggiore de compositori era di oltramontani, così le poesie fiamminghe, provenzali, francesi, spagnuole, elvetiche, e teotische truovansi ne secoli XIV. e XV. ed anche nel principio del XVI. più sovente poste in musica figurata che le poesie italiane.

Gio posto entriamo in materis. Le prime armoniche composizioni, siccome è stato veduto, eransi formate sul dosso del canto piano, il quale serviva di base all'intero edifinio del concento armonico. Allorchè i compositori poc'oltre la meth del secolo XIV. immaginarono di rendere armonico ezinadio il canto dei Kyrie, del Gforia, del Crede, ec. che appellarono messa; o fosse per mancanza d'inveuzione, o fosse per contunamento di metodo, o pintitosto per deferenza di rispetto elessero a temi delle loro composizioni le medodie del canto piano, e sopra le medaime artifiziosamente lavorando, dicevano di aver composto a cagion d'escupio la messa Ave Maria, la messa Ecce sacerdos magnus, la messa Frir galilaci ec. quando avenn composto la musica dei Kyrie, del Gória, del Credo, del Sanctus, dell'agmas, seguendo interamente le melodie tratte dai libri corali dell'Ave maria, dell'Ecce Sacerdos magnus, del Frir stallaci ec.

Fin qui son v' aveva che riprendere: tutto in fine era sagro. Lo spirito di aovità non istette però a quette mosse. Il plasso che riscuoterano parte la musica geniale delle canzoni popolari, parte la musica armonica de' ronsinzi, 'de' sonetti, e de' madrigali lusingò siffattamente i compositori del secolo XV. e, del XVI. che senz' alcun rispetto assunsero bene spesso cotali musiche a tema delle loro messe; ed ecco il canto delle medezime d'ivenuto soverne senadalosissimo.

E non doveva egli per mia se essere un orrore il sentir le sagre parole della liturgia modulate co' canti delle note canzoni; mio marite mi ha infamato: baciatemi o cara: il villano geloso: l'amico o madama: o Venere bella: che sa orgi il mio sole: io mi son giovanetta ec. (126)? Tioli

(200) Fra le moltissime messe esistenti nel nostro archiria, ed eseguiar ripetasamente nella postifi, cappella dal fine del secolo XIV. fino all'epoca di cui ci occupiama, ho trassotto a compiscimento del lettori questo breve elemeno di messe composta sopra le medoliera profino del titoli respettiri: «Leutetla malaballa: a dieu mes annours: a l'ombre dama physomene: «Aquadilla: su pomese solutiam moy: baste alanto cera faciones vate: tode fa oggia tutti di messe famosissime cantate per fino nella cappella apostolica. Nè contentaronsi soltanto i compositori di questo scandalosissimo metodo: tante le volte burlavansi aucora, per così dire, delle medesime parole

il mio sole: chiare, fresche, e dolci acque: comme femme deconfortee: content desir: de la batalla escoutez: de les armes: de plus en plus; de satarin: de tous biens: de village : des rouges nes : dictes moy toutes vos pensees : don du ceur : dormendo un giorno: dung aultres amer: en douleur, et tristesse: euro gentil: faisant regrets, (o faisans regres): fors seulement: fortune desperate: gentils gallaus: gracieuse plaisant : graticusa : je n'-ay Ducul : je ne demande : je ne vis onques la panitte (o la pareille): il bianco, e dolce cigno: incessement: io mi son giovanetta: jovissance: ite rime dolenti: l'ami baudichon madame: l'amour du moy : l'ardant desir : l'autre jour per my cesse camps ; la bataille : la belle se siet aupres de la tour : la martinelle: la miml : lassè faire a moy : l'omme, l'omme armè : le berger, et la bergere : le serviteur : le villain jallouse : malheur me batte : mille regrets : min uriendinne : mon mary m'-a diffamee: narayge: nasce la gioja mia: nunquam fue pena major: nutiavail fuys: orsus, orsus: o venus bant, o venus brant: petit fleur content jolie: pius que je ius: pour quoi non: princesse d'amourette: que nay se marion: quando lieta sperai : scarco di doglia : se allor che plà sperai : se la face appale : se la sans e plus: se mi culx ne vient: tant bel mi sont pensade: tant plus de bien: tant ic me deduis: tristezzas me matan triste de mi: trop penser mi font amours: vegtiva i colli: vinuus vina: ultimi miei sospiri: una musque de buschaja, etc. I libri MS. del mistro archivio, onde ho tratto i titoli delle indicate messe sono segnati co' numeri, 14. 16, 17. 19. 22. 23. 26. 34. 35. 36. 39. 41. 45. 49. 51. 54. 62. 120. 121. 125. 128. 129. 130. 143. 146. 147. 157. 198. ec.

Gli autori che hanno compoto chi una, chi due, chi più delle rid, neine, e chi ripettantenete appri i underdini tibile autofidis, tono da Agricola Aleusander. Abhat Giovanni: Baudasqua Norl. Breamel Astonio: Baunola Ni, Ceren Ni, Certun (Streno). Giovanni: Casalini, N. Colin Pietro: Daley Goglicheno. De Billione Giovanni: De Ferin Antonio: De Kerle Giacomo: De Layolle Francesce: De Billione Giovanni: De Ferin Autonio: De Korle Giacomo: De Layolle Francesce: De Billione Giovanni: De Ferin Autonio: De Korle Giacomo: De Layolle Francesce: Playa Ni, Pietro: Del Prato Jalupia: De Cort. De Billion Aderes: Di Lasso Orlando: Panguan (Papu) Y. Phillippoi Ni, Forcetty Matharini: Giacongua Ni, Gaspar Ni, Chiselin Giovanni: Giovanni: Giovanni: Giovanni: Jonescapini, Janecquini, Olemente: Lapi Giovanni: Martini Giovanni: Minone Vincenso: Norales Grindonio: Monano: Giovanni: Noranni: Antonio Giovanni: Minonio: Minonio: Monano: Giovanni: Noranni: Antonio Gette Libilisi, opportunominato, a Monatare mon comprese; es solo, Mon comprese; Ockephena (Ostenheim) Giovanni: Vincenni: Nincensi: sagre, facendole servire à' loro capricci: così lusquin del Prato, non vedendo effettuare una cotal promessa fattagli benignamente da Luigi XII. compose per servizio di corte il salmo: Memor esto verbi tui servo tuo; ed ottenuto il benefizio, scrisse l'altro scherzevole salmo: Bonitatem fecisti cum servo tuo Domine; il quale però sembra al Glareano alcun poco freddo in paragone dell'altro vivacissimo: Memor esto (227). E così similmente per far onta ad un cotale, che avendogli millantato il suo favore presso il medesimo sovrano, lo passeva poi di sole speranze scrisse la messa; Laisse faire a moy; in cui sempre circola una delle parti del concento con le note la, sol, fa, re, mi, che rendono in confuso il suomo del Luisse faire a moy (238).

E pure chi'l crederebbe? Vantavansi i compositori di questa irreligiosa costumanza, quasi fosse un lodevolissimo ritrovato, siecome lo attesta Vincenzo Galliei (202): elo Zarlino, quantunque probo, el istruito, non si fa punto coscienza di ricordare ai novelli maestri P esempio de' musici antichi; esortandogli a non comporre alcuna messa se non sonre qualche soggetto o ricavato dal canto pinao, o da alcuno mottetto,

(217) Heurichi Loriti Glarsani Patriti Claronemia spad Helvetias, Dobecachordon, Builleas, per Heuricum Petri 1547. Ilis. 3. pag. 446. De Johobo Praismai. 1s multa Junnala relata fesica dictur. Interes elai multa et hoc front. Francourum regem Liuliona XII. hauda sico quod sacordosium bomini promisius. Frema cum promissa tevier, sti a regum aulis fairs tolet, caderant, ibi commontum Jobocum panlama compositates Memor esto verbit tui serve toa, tanta mojestata, ace descopita, sti al cantom collegium relatus, ace designatio, tui serve toa, tanta mojestata, ace description for justico excussa, admirationi omission furriti. Regem refisium puedere promissionem distitus differes non assum, beneficium quad promierast, prastituire. Ils vero, vienus principsi liberiliatem aspersum, continuo alterum pro grafarum actione orene use praduum Bonisseem feciali cum servo top Domino. Fermi sinter has dans harmonius vieder lots, quanto duda praemiorum per pius urgust, quam cercio depositum beneficium. Neque enim puado venustrio est, meo guidem judicani, si affectus poetest, prior, quam posterio estitio.

(188) Giareanns los. cit. Idem Jodocus, cum ab nescio quo magnate beneficium ambires, ae illa procrassinator idemtidem diceret mutila illa francorum, lingua: histe faire moy ; hoc est, sine me facere: haud cunetanter ad eadem verba totava compomit missam oppide elegantem: la, sol, fa, r.e, mi.

(229) Dialogo di Vincenzo Galilei della mus. ant., e della moder. pag. 88.

o dalle vocali di fantastiche parole, o da altro simile (230); cioè da canzoni, da arie, da villotte, da romanzi, da madrigali, da sonetti, ec. Non mancarono però fra i compositori medesimi di que'tempi altri di senso migliore, i quali rimproveravano ai loro coetanei siffatto abuso. Le messe, et psalmi, così il Vicentino (231) essendo ecclesiastici è pur il dovere, che il proceder loro sia disferente da quello delle canzoni franzesi, et da madrigali, et da villotte. La messa vuole il proceder con gravità, et più pieno di divotione, che di lascivia; et alcuni comporranno una messa sopra un madrigale, et sopra una canzone franzese, o sopra la battaglia, che quando nelle chiese s'odono tali composizioni, inducono ognuno al ridere, che pare quasi, che il tempio di Dio sia divenuto luogo da recitare cose lascive et ridiculose, come se'l si fusse in una scena, ove è lecito recitar ogni sorta di musica da buffoni ridiculosa, et lasciva. E potisi che il Vicentino scriveva siffattamente in Roma: e di Roma diceva, che all'udirsi cantar tali messe, chi rideva da un canto e chi dall'altro, rav-

(230) Et perchè da eli antichi musici si è osservato, et anco al presente da i moderni si osserva di non comporre alcuna messa, se non sopra qualche soggetto ; il medesimo si farà estandio per l'avvenire. Ma bisogna sapere, che tal soggetto può essere fatto dal compositore, come fece Josquino il tenore di la, sol, fa, re, mi : et il tenore della messa: Hercules Dux Ferrariae (re, ut, re, ut, re, fa, mi, re) cavato dalle vovali di queste parole, sopra le quali compose due messe a quattro voci, che sono degne di essere udite: o veramente tal soggetto si piglia da altri, come da alcun tenore di canto fermo. Quando adunque vorremo comporre alcuna messa, ritroveremo prima il soggetto, sia canto fermo, o qualche mottetto come si usa i o veramente altro simile: et di poi cercaremo di accomodarlo a diversi modi, ritrovando nuove invenzioni, et belle fantasie, imitando gli antichi, pigliando l'esempio da quella messa, che fece P. Molis, il quale la compose in tal maniera, che si può cantare con le pause, et senza, et torna molto bene; et da quella, che fece Occheghen, il quale fu maestro di Josquino, la quale compose di maniera, che si poteva cantare per qualunque tempo, o prolatione si voleva, che faceva buono effetto, ec. Giuseppe Zarlino Istituz. Armon. Venezia 1562. par. 3. cap. 66. pag. 267.

(231) L'antica mus, ridotta alla moder, prat. da D. Niccola Vicentino, Roma 1555. lib. 4. cap. 25. pag. 79. a tergo. vivando quelle note melodie la memoria delle oscene parole. Ma passiamo ai souatori di organo.

Li ricercari (che dicevansi pure fantazie, e toccate) erano l'union maniera di sonate per organo ne sesoli XIV. XV. e XV. E questi servivano csiandio per ogni sorta di strumenti, siccome lo attesta il Galici (32) dicendo: esti sono la parte propria e peculiare della musica degli artifiziali strumenti, i quali per lo più a quattro voci costumano comporre, senza obbligo di parole; non ad altro fine che per auer campo più largo di maggiormente soluligra ell'usico con pa diversa qualità delle corde, degli accordi, e de movimenti. Ora esendo i ricercari composti a quattro o più parti, conveniva ai sonatori di guardare inniene tutte le dette parti del concento, per sonari con quell'aggiustatezza, che si dovers, e per supplire tante le volte alla povertà delle costomanze che in cesi vi avera, a motivo degli corbitanti artitizi, cui i compositori smoderatamente riunendo, non trovavano pi luogo sgli accordi necessari per l'armonia (33). Quindi fi, che a

(233) Dialoga di Vinc. Galilei della mus. ant. e della moder. pag. 87.

(233) Li contrappuntisti de' tempi nostri non si sono contentati di aver lacerate quella sola parte, che all'espressione de concetti appartiene; ma anche questa, che si aspetta a' somplici accordi degli artifiziali strumenti, et al diletto del senso hanno a tal termine ridotta, che punto punto ch'ella peggiorasse, avrebbe bisogno piuttosto d'esser sepolta che curata. Non vi accorgote, che la perfidia particolare delle fughe dritte et roverse, che sì frequente et ostinatamente usano in quel genere di contrappunti detti da essi ricercari, cagiona molte volte che alla parte grave, cantando tutte quattro insieme, manchi ora la terza, et altra volta la quinta o la sesta, o alcuna delle replicate, come tante volte si è detto; oltre alli sproporzionati movimenti et ritmi. Che diremo appresso di quell'altra impertinenza circa il valore delle note di che molte volte compongono le sopradette fughe ; come di semibrevi col punto, et di brevi, per lasciar da parte quelle che composte sono di note di valuta maggiore? Non altro, che se nel sonarsi particolarmente nel liuto, et nello harpicordo, strumenti ambedue nobilissimi, non fossero con giuditio migliore accomodate di quello che da gli autori di esse furono prima composte, non si potrebbono in molti luochi per la povertà degli accordi udire se non con pochissimo gusto. Et siccome questi inconvenienti fugge il discreto sonatore con il percuoterle più volte, molti altri per il contrario ne toglie via eol fuggire e tacere, quando però conviene, lo spesso muovere di alcuna delle parti molti begl'ingegni fin dal secolo XV. venne in pensiero di rintreciare delle cifre compendiose, per le quali potessero i sonatori più prontamente vedere e la progressione delle melodie, e gli secordi simultanei di essi ricercari, senza però togliere la chiarezza, ed i movimenti spiccati di cisscuna parte del concento armonico. Molto si studiò, molti metodi si tentarono; finalmente si convenne nella così detta intavolatura. Ma non trovavasi stampatore che per moltiplicarne a comun vantaggio le copie, sapses imprimere tanti segni, linee, punti aggiustatamente. Ne avevano gl'impressori quattrocentisti abbandonato totalmente il pensiero per la impossibilità di cotanto difficile riunione; quando Ottavio Petroci (33) firemene il mezzo di dare alle stampe cotal metodo d'inta-

nell'istessa corda, di che posson fare indubitata fede tutti quelli che di tali struvuenti hanno buona cognizione. Dialogo di Vinc. Galilei pag. 87.

(234) Lo stampatore Ottavio Petrucci di Fossombrone nel ducato di Urbico, dimorando in Venezia inventò la maniera d'imprimere il canto figurato, onde ne ottenne la privativa da quel senato. Tornato dopo alcuoi anni in Fossombrone, a postosi nell' impegno di trevare il modo d'imprimere le intavolature per l'organo, opera tentata inutilmente per altri stampatori, ed abbandonata come impossibile, finalmente vi riusci; ed umiliate al Pontefice Leone X. le sua proghiere per la privativa n'ebbe il seguante Breve in data dei 22. Ottobre 15:3. segnato da Pietro Bembo segretario delle lottere latine di quel Pootefice. Cum tu, sicut nobis exponi fecisti, alias Venetiis commorans tua industria et solertia primus invenisses modum imprimendi libros cantus figurati. Propterea dilecti filii dux, et consiliarii civitatis Venetiarum tibi tanquam primo inventori privilegium ne quis illos infra viginti annos sub certis poenis in suis terris auderet imprimere concesserint. . . Nuper vero cum in tuam patrium Forissempronii al habitandum veneris, et aliquid novi semper excogitando, tandem maximo labore, dispendio, et temporis cursu ctiom primus modum imprimendi organorum intabulaturas per multos ingeniosos viros in Italia et extra, ut dicitur, tentatum et tanquam opus desperatum derelictum inveneris: quod non parum decoris ecclesiasticae religioni, et studere volentium commoditati fore dinoscitur . . . Nos tuis supplicationibus inclinati volentes te tam quam inventorem et primum impressorem apostolicis gratiis et fovoribus prosequi, ac de remedio providere opportuno, ne caeseri impressores, qui non laborarunt, ex dispendio et labore tuo ditentur, utque ad alia et majora facienda promptius inviteris, tibi tanquam primo inventori, et impressori dictorum operum ne caeteri impressores et bibliopolae aliquas organorum intabulaturas infra quindecim annos a die impressionis tuae immediote currendos etc. imprimere oudeant, concedimus et indulgemus; etc. Dat. Romae ap. S. Petrum sub ann.

volatura. La novità al principio non dispiacque, tutti gli organisti vi a applicarono. Ma in progresso non ebbe la cosa molti seguaci; e si continuarono a scrivere per lo più i ricercari con tutte le parti distese in nota; e pochi furono i libri di ricercari stampati co' segni di convenzione o sia con l'intavolatura (353), Quiddi ne venne, che i buoni

Picat. dei 23. Octob. 151. P. N. An., Petray Bembas Analgamente questa Borre los velotro all'archiro fella notre cappella un littà di mesa, una di Giornani' Ghin ribin, i Patro di Pietro de la Ree, il graco Si Alemandro Agricola stumpati dal Pertocci in Vecenia negli unai 1524. E 1546, con privinta secondazgili da guella repubblica come al laventere di sampar la musica. E tre libri di messa di lampin del Prato distributo del Protecci in Founcamboro megli sasi 1544, 1545, 1545. Oct 1567 represtato l'indicato Berce; e and Prosimpialo al legge: Impressum Protempranti per Octaviamo Pratutimo civom fresumprantismos, dominante indicito a exzellationismo principa Domino Prancisco Maria Tehrio da Raser, Urbini Gorango dace i Prisari... Domino almas subi propeferia, see exercisal S. R. E. (imprestator sumpor viciota. Oli Domino almas subi propeferia, see exercisal S. R. E. (imprestator sumpor viciota. Oli repubblica del consegui del del composito del consegui de

(235) Anton Francesco Doni seniora nella prima libreria par. 6. della mus. stamp. pag. 85. al tit. Ricercari: afferma di possedere intabolature da organi, et da liuto d'Anton da Bologna, di Giulio da Modena, di Francesco da Milano, di Jaches Buus più di dieci volunti. Nella seconda libreria pag. 104. cita le seguenti opere di Vittorio organista, della facilità de tasti, de ricercari, de gruppi, diminutioni, et tremoli della mano. Oceste citacioni a dir vero sono ben piecola cosa : ed il Doni si ben fornito in altri rami di musica, mostrossi molto povero ne ricercari. So che si potrebbero di leggieri aggiuguere'i ricercari di Luzzasco Luzzaschi, di Gabriele Fattorini, di Claudio Merulo, ed anche di alcun altro i ma è forza confessare ebe i ricercari mai non foron curati dai compositori di prim' ordine : e che se i sonatori dilettavansi pur troppo di comporoe , non eran essi coloro da porli in grao moda; oude si cootiono mai sempre a suonare le composizioni vocali, fosse nell'intavolatura, fosse sopra le parti in nota, assai più che non si suonavano i ricercari. Il Galilei fra glishri nel Fronimo, dialogo ove insegna il modo d'intavolare la musica nel liuto, intavolò più di sessanta composizioni, delle quali togliendo soli otto ricercari, che trovansi alle pagg. 59., 85., segg. tntte le altre sono canzoni, madrigali, sonetti, e mottetti anche sagri, come il pater noster posto in musica da Adriaco Willaert. Questa maniera di sonare nell'organo, o sopra le parti, o con l'intavolatura le composizioni vocali , ed i ben pochi ricercari durò fino al cadere del so-

VOLUME I.

organisti tanto prima dell'invenzione, e stampa della ridetta intaroltatura, quanto da poi, erano valentiasimi in suonare tutte le parti di qualifiose composizione: e così eseguivano sull'organo ora i ricertari, le fintasis, le toccate: ora le composizioni ovcali con la stesa nettezza, ami on maggior distinzione di movimenti, di quella che udivasi per l'esecuzione dei cantori, a motivo che non vi aveva come nel canto vocale la noffi adelle sillabe e delle diverse vocali (2,36). Allorchè venne in moda

colo XVI., quanda II P. Girolamo Diraza peragino min. cout. expanista di duomo di Gloggia, « qualid delatomo di Globbo fi il prino», che ne'due toni di d'Arantièsson e dette le regole per II vero modo di secure organi, e fece pubblica nas collestene di morte soccaré, o consate per organo, parte me, parte di shri recellunti compositori, edi morte soccaré, o consate per organo, parte me, parte di shri recellunti compositori, ed morte soccaré, o consate per organo, parte me, parte di shri recellunti compositori, edi morte soccaré, o consistente per qualid stramentos e codi dal Dirata in pol cessi in prese tempo l'asse di source le compositioni vosali, i ritererari, » p l'autovolutara x.

(236) Onanto è atata sollecita la fama in conservarei i nomi anche de mediocri compositori di musien dei secoli XIV. XV. e XVI. altrettanto è atata negligente rignardo acli organisti. Ha riunito però sotto il nome di alcuni quella gloria, di eni non possono vantarsi i moltissimi compositori di tutt'i sceoli . Il primo organista che ci si presenta nel secolo XIV. è Francesco Landino cieco, fratello dell'avolo di Cristofano Landino commentatore di Dante, il quale fu di tanta stima nel suono dell'organo, che in Venezia per giudizio di tutti ch'eran quivi concorsi da tutte le parti fu in forma di poeta coronato d'alloro dal Re di Cipri, e dal Doge di Venezia. Nel secolo XV. fu similmente in grandissima riputazione di eccellente sonatore di organo Antonio, eognominato dagli Organi, del quale si conta, che come da Gade, o Cadice vennero in Roma molti per vedere solamente Livio istorico, così molti d'Inghilterra, e della Germania anche musici di sommo valore passarono in Italia per udirlo sonare; egli è il Landino ( Anologia, nella quale si difende Dante, e Fiorenza da falsi calunniatori : Fiorentini eccellenti in musica) che testifica in siffatta guisa di ambedue questi organisti: oude mi sembra che a torto il dottor Burney, general History of music, vol. 3. pag. 242. no. x. chiami il primo, Francesco cieco; ed il secondo, Antonio Landino dagli organi ; mentre il Landino afferma di essere pronepote di Francesco, cui per consanguinità non può defraudare delle debite lodi, perchò essendo cieco era filosofo, astrologo, e musico dottissimo; nvendegli la natura dato tanto giudizio nell'udito, quanto gli aveva tolto di veduta: in conseguenza Francesco cieco era il Landino, e non l'altro Antonio, di cui dice soltanto che era denominato dagli Organi. Dopo questo primo equivoen inciampa il Burncy (nel luogo cit.) in un secondo errore, compartendo Antonio dagli Organi in due persone, cioè Antonio dagli Organi , ed Antonio Squarcialupi ; laddove non sono che un solo individno: perciocche Antonio denominato dagli Organi contemporaneo del Landino, organista famoso del duomo di Firenze, ai servigi di Lorenzo il magnifico, era Andopo la metà del secolo XVI. l'uso di suonare gli strumenti sopra un Basso con contrappunto alla mente, anche gli organisti adottarono tal metodo, e così insensibilmente per modo di fatto s' introdusse nel fine

tonio Squarcialupi , di eni dice Gerardo Vossio (de univ. Math. natura et constit. Amstelod, 1660. cap. 60. de musicis latinis §. 14. pag. 351.): Anno 1430. Antonius Squarcialupus florentinus tautopere musica arte excelluit, ut ex regionibus remotis advenirent ad eum conspiciendum, sonosque illius harmonicos audiendos. Eum tanti fecit senatus florentinus, ut ex marmoro imaginem illius curarit ponendam, prope valvas ecclesiae cathedralis. Se però più non è in piedi il busto dello Squareialupi, esiste tuttavia nel duomo l'onorifica iscrizione postagli dal comun di Firenze a memoria perpetua. Multum profecto debet musica Antonio, Squarcialupo organistae : is enim ita gratiam conjunzit, ut quartam sibi viderentur charites musicam adscivisse socorem. Florentia civitas grati animi. officium rata ejus memoriam propagare, cujus manus saspe mortales in dulcem admirationem adduxeret, civi suo monumentum donavit ( V. Michela Pocciaati, catalog. seriptor... florentinor. pag. 15). Non minor vanto di quello che procacciossi lo Squarcialupi sotto Lorenzo il magnifico, fe tributato in Firenze sotto Cosmo a Francesco Corteccia, e ad Alessandro Striggio gentilacomo mantovano, valorosissimi organisti , e finistimi compositori. Ecclissò però la gloria di tutt' i contemporanei sul bel principio del secolo XVI. Paolo Huthaimer , o Hoffbeimer nativo di Radatat nella Stiria, organista ai servigi di Massimiliano Cesare, che ereollo cavaliere aureato, o dello speron d' oro; alla qual solenne, funzione convennero in Vienna d'Austria Uladialao principe di Pannonia che la esegui, ed i due principi Sigismondo fratello del Re di Polonia, e Lodovico figlio del Re d'Ungaria e di Boemia, che farono i padrini. Chi bramasse di conoscere i pregi di questo celeberrima organista può vedere, oltre la Musurgia di Ottomaro Luscinio peg. 15. e seg. onche l' op. intit. Harmonique poeticae Pauli Hofheimeri: quibus praefixus est libellus plenus doctissimorum vicorum de eodem Paulo testimoniis , Norimbergae 1539. Gli altri organisti dello stesso eccolo XVI. ricordati pur con onore da più scrittori cinquecentisti sono Giovanni Bonchner in Costanza, Giovanni Kotter in Berna, Corrado in Spira; Schachloger in Patavia, Wolfango in Pannonia , Giovanni di Colonia in Sassonia ; Melchior Nevaidler, e Valentine Greff Bakfert di Pannonia, Errico Radesca di Foggia in Torino; Bindella trivigiano, Vittorio in Bologna, Giulio Cesare Barbetta padovano, Francesco da Milano, che si sollevò sopra tutt'i suoi coctanci, Claudio da Correggio, Andrea da Canareggio, Vincenzo Bell' havere, Paolo da Castello , Alessandro Milleville , ed Ercole Pasquini in S. Pietro in Vaticano, Matthias romano, Annibale padovano, Giocobesto Buus, Gioranni Gabrielli; Gimeppe Guami, e Paolo Giusti in S. Marco di Venezia, Girolamo Diruta, Lodovico Viadana, Francesco Bianciardi, Agostino Agazzari, e Girolamo Frescobaldi ferrarese, la cui fama riuni in S. Pietro in Vaticano trenta mille uditori, allorche vi sono l'organo la prima volta. Chiuderò questa serie con Michelangelo Tonti nativo di Rimini, e.

del secolo XVI. l'uso istesso di accompagnare con l'organo i cantori (237): lo che dall'introduzione della nuova maniera di musica figu-

discendente da Gestas, fumoso organista in a. Rocco a Ripetta; Mohael Ampleta Tona ta Roman vosti, a Primum quidom municas hampficio in zemodochio 1. Rochi orgonis pulmandis assumptas est. God l'Amidenio, (Vegagia ascora Palusi T. 4, 5; 38. - Cardella Tona. 6, p. 145. - Norsea T. 5, p. 115.) Fa il Toni per suo huona ventura osfino più volte nouner da D. Gratillo Borghes, pol Pelola V. nommo Panticia, il quale prorvide dapprina il suo ben alletto organista Tonit di un canonicato nella basilica lateramense e quidia fonnicible arciviescoro di Nazaret est especa di Nepoli y e alle quarta promozione lo creò prete cardinale del titolo di s. Bartolommeo all'isola, ed arripette di s. Maris maggiora.

(37) Il sono dell'organo mai non ai accoppio al canto fino al cadere del seco NVI. L'allità degli organisti est di predistira, e al rispondere ai canori ingl'intermedii. Di fatto Ottomaro Lucicio (Manargiae pag. 15.) nell'elegio di Paole Belghame repuribileat dice, che qual viantiatino construe rendera shot di piecer Manimiliano Cenre, quando nelle sugre funzioni predistiva con l'organo cejus illi-autre serat, quatier organo acazir pracedii, tradultami miliano Centre. Il il Landino ini commento a Dunte velendo ad qui modo intender dell'organo propriamenta detto que' versi gli altre velle citadi.

> Quando a cantar con organi si stea, Ch' or sì, or nò, s'intendon le parole; (Purget. can. 9.)

gli spiega giusta la costumanza de suoi tempi così : Meritamente fines il poeta . che gli spiriti buoni, entrando Dante, cantassero: oltra di ciò pone che tale Inno (Te Deum) si cantasse l'un verso con la voce, l'altro con gli organi : laonde interveniva, che nella voce di quegli spiriti s'intendeano le parole, ma non nel suono degli organi. Inoltre è ancor più chisra questa disunione del canto figurato dal suono dell'organo per uno scritto anonimo, cifrato D. B. segnato a di 25. Settem. del 1654., e impresso in Roma per Mauritio Balmonti il 1655. col tit. Dubii, quali furono proposti iopra la messa Panis quem ego dabo del Palestrina : che va stampata nel quinto libro delle sue messe . A quali si rispondo in forma di dialogo. Quivi si legge al nostro proposito pag. 26. Dal Palestrina fu osservato (come che fu tanto perito) di finir sempro nelle mediationi , le parti intermedie, per variar le consonanze , et le cadenze ; acciocché l'organista potesse aver regola certa, per rispondere al choro, come conviene .... Et benchè l'entrata della Gloria non consona, nè si accorda con la claussila della modiatione, che è Filius Patris: consona però col finale del terzo Kyrie, appresso il quale seguita: et in questa forma continua tutta la messa, acciocchè l'organista possa rispondere, come è obligato. Cioè dire: Li compositori dividerano le messe purarata a più voci mai non si era praticato, suonando il basso segnato co' numeri: e per le opere didattiche del Viadana, del Bianciardi, e del Agazzari (238) confermate dall' approvazione di tutt' i musici, si fissò nel prin-

mente vocali in più parti e solerano terminare la prima ez gra. alle quinta che con o, mode samazo i ha secoda perte tali quarta, ec. per der sompo agli organisti di fri la teocata sull'intermedio del casto in diversi modi, o toni. Quindi è, che anlle opera di Giovanni Matto Atole, del P. Adrieno Banchieri, e di altri distutti insegnati si sonatori di organo la maniere di risponetere al core, onia di far la teocata nel tono on molo in cai terminanoni e oscori, e non nel tano principie della compositione. Se sono che fa di mesieri il confessare, che nel cento cerale della situodia tariola gii genital accompagnenza il core, oneme l'invest dilla bianto shila turpe sonella constata di peritali accompagnenza il core, oneme rivesti dilla bianto shila turpe sonella constata di Dia parrocchia, quando si tocco i tanti dell'orpore , e che si canta il Magnificat. Che quanno si ristana e el Questo pertente. Il ripico, verifictava il colto como fermo, sani nel canto solo dei nimi a coro, e non può, e non deve adattari alla matica Ggarita.

(238) F. Lodovico Viadana min. osserv. si gode pacificamente già da un secolo l'onore di esser creduto l'inventor del basso continuo. Schaniano de Brossard nel dictionaire de musique all'artic, basso continuo, dice: C'est une des parties les plus essentielles de La musique moderne, inventée, ou mise en usage vers l'an. 1600. par un italien nomme Ludovico Viadana qui le premier en a donne un traité, în non dissimil maniera si esprime G. G. Roussean nel dictionaire de musique art. basse-continue. On prétend que c'est un Ludovico Viadana, dont il en reste un traité, qui vers le commencement du dernier siecle, la mit le premier en usage. lo rispetto questa opinione seguita anche da parecchi italiani: non posso però dispensarmi dall'assoggettare ai lettori li seguenti riflessi. 1. Per le cose dette nel cap. antecedente , e nel presente , ed in varie note ai due medetimi cap, si suonò sopra il basso delle composizioni vocali, facendo contrappunto alla mente con gli atrumenti fin dalla metà del secolo XVI., quando cioè il Viadana o non cra nato, o non era in età da invantare. - 2. Affin d'impedire il passerajo che commettevasi dai sonatori, ed il frastuono fra le voci e gli atrumenti, si segnarono i numeri e gli accidenti sopra il basso fin dal cadere del secolo stesso XVI. come vedesi nelle opere di Emilio del Cavaliere scritte fin dall'anno 1590. - 3. Li contemporanei del Viadana, e fra gli altri il Banchieri danno al medesimo l'onore di essere nno dei tre, i quali avevano scritto didatticamente meglio degli altri sopra il basso continuo : Lodovico Viadana , Francesco Bianciardi et Agostino Agazzari soavissimi compositori de' nostri tempi, sono perole del Banchieri (moderna pratica del 1613.): hanno questi dottamente scritto il modo, che deve tenere l'organista in sonare rettamente sopra il basso continuo, seguente, o baritono, che dire lo vogliamo. Soggiugue poi lo stesso Banchieri, senza mai nominare

cipio del secolo XVII. la seconda pratica di musica, o sia la musica

partiolement il Vidana, neun mai citario come inventore, di volre presentare agli stationi alcani escepni onde appresendano il magio che al possa la vere manice di quarir la composizioni di tanti paregrini ingegni , che conventomo al giraro adienno, i quali con accidioni di diesir, e di bandil, ve momeri arimensi hanen ribenta il hanni continuo ndi una professionina partiture di tasite le porti. A me sembra pertanto, che quate, el altre simili conversioni di terrabetico, passois sensio enfediciatiani a nei decodere totalament il Vidana dall'anne d'il reteniore. Merita egli però, il ripeto, la gloris di casere fra f primi, che hanno magistrature inarguista spubblica vitilità in maniera di socinar rettamenta sopra il mono continuo. Ed ascrisco in fice, che il Visiona fin qua quado, e non latina Como presento il Bronavi Pi de seriosi in Unit, chi in labano il suo retatto sopra il modo che dei tener l'organiza in nonze rettamunia spira il la soci rettato e che che sono sul calcolore, e non disconni Mattia, come presento lo chium Antonio Carris celle nota al sono di Piena, della tredanica del pomari La manies di D. Pomano Firatre, il vere vere dece Casto a 19, ng. 74; 5-9.

> Ma tra le genti al roman calto addette, Che por intrede varie di quatt arte Roffinaro le mutiche inomationi Al cantico divino accomodate, Ohi quanto, Ijanan chiesa, it distingui! El sai già dalle divine que immortali El Paligno, Reddan, Gartia el Frinz (\*), Di Gherroro, Fitteria, Redt, Morales, Di Elsere, Sangien, Daron, o Rebra.

(\*) Mattia Giovanni Fiana, che vien creduto inventore del basso continuo.
(\*) Mattia Giovanni Fiana, che vien creduto inventore del basso continuo.
Viadans, quanto dei due soneti il Bianciardi, e l'Aguzzari nominati di sopra ne rammenterò le opere più illustri.

II P. Vialans fo mestro della cattedrale di Mastora, quiadi della cattedrale di Coocordia, e finalmente della cattedrale di Esoo. Dette alle stampe ventotto opere musicali, aleme delle quali furuno ristampate più volte: le principali sono: Salaria 5- voci in più volumi. - Falti bordoni a 4. 8- voci. - Conto onnerti a 1. 3. 3. 4: voci. - Connerti sarci a x. voci in più volumi. - Concerti ecclessirali a 1. 3. 4. voci dicci volumi. - Qificiam defuncareuma 4. voci. - Faspori a 4. voci. ec. Tutte stampate in Venezia per il Vincesti dal 1600. a 1602. V. Annole 1 no. 133. Pracesso Bantierdi di Casele assiello di Siena i accadenne accordano intronanto in materio del domon di Siena. Il P. Idaloro Ulgargici Anasini nelle Praper Sanzai, par. a. iti. 2a. n. 7, afferma che il Bianciardi meri nella frase citi di mani 35. Le se opere principal sono i Tra litici di mottetti a. 3, 5. 0, 7, 8. req. l'envais pel Cardono 1505, 1605. Quattro libri di mottetti a. 30. 1, 4 req. con l'organo, 1500, 1606. Tra labri di mottetti ano 17 Dani libri di mare a f. 8. req. con l'engano, 1500, 1606. Tra labri di mottetti ano 17 Dani libri di mare a f. 8. req. con 1605, 1605. Salmi a. 4, 100. Venezia, pel Gardono, 1605, 1605, Salmi a. 4, 100. Venezia, pel Gardono, 1605, 1605, Salmi a. 4, 100. Venezia pel Gardono 1605, 1605, 1601. Dani mare gandatimo monantere di corporo pel afferma sacor eggli, che il Bianciardi dottamente seriuse circa il modo di mome pratamente sopra il hauto continuo.

Agostino Agazzari noblle sanese, accademico armonico intronato fu chiamato in Germania ai servigi dell' Imperadore Mattias : tornato in Italia , venne in Roma , e fn maestro di S. Apollinare, e del collegio Germanico-Ungarico, ove introdusse la nunva maniera dei concerti : quindi fu eletto maestro del seminario romano : ripatriando finalmente fa maestro del daomo di Siena, e vi mort circa il 1645. Le principali sue opere sono: Madrigali armoniosi dilettevoli a 5. 6. vo. Anversa, pel Ballario, 1600. Due libri di madrigali a 5. vo. Anversa 16na. - Tre libri di mottetti a 5.6.7.8, vo. Roma per il Zannetti 1603; Venezia per l'Amadino 1608. Quattro libri di mottetti a 2.3.vo. Roma pel Zannetti, 1604. 1605. Due libri di mottetti a 2.3. 4. vn. Milano pel Titi, 1607. 1609. Due libri di musiche spirituali a 3. vo. Roma per il Zannetti, 1607. Salmi spezzati a 3. vo. Venezia per l'Amadino, 1610. Sertum roseum ex planetis Ierico, mottetti a 1. 2. 3. vo. Venezia per l'Amadino 1611. Salmi a 8. voci Ven. per l'Amadino 1612. compieta a 4. voci con l'organo, Ven. per l'Amad. 1613. dialoghi a 6.8. voci, Ven. Amad. 1613. Eucharisthicum melos a 1. e più voci, Roma, Soldl, 1625. litanie a 4. 5. 6. 7. 8. voei, Roma, per il Bianchi 1639. Mottetti a 1. 4. 3. 5. voei, Roma, Bianchi, 164o, ec. Per attestato del Pitoni ( Notiz. MS. de' comp.) nel 1614. in occasione delle nozze di Fabrizio Farratini , e Lucrezia Corradi fa composto dall'Agazzari, e recitato in Amelia: EUMELIO, dramma pastorale cogli intermedii apparenti : il qual dramma fu noto sibbene all' Allacci nella Drammaturgia, come impresso in Roncilione per Domenico Domenici 1614. e recitato in Amelia, ma senza autore della poesia, e della musica. V. anche le no. 213. 214. 216.

(33)) Queno anoro motodo di munita composta di canto insime e di muno deminato la reconda portata di munita e ficedarde in tatto la musica puammete yoscie di munita puammete yoscie di munita puammete yoscie di munita prantica, di antica munitara, la quale in levvi anni più non si udi in versua chitena per con dappo la cecluas crimadio dalle basilitàna, e dalle regie appelle e coincicha i è a transtata, e sumpre ne rimarri sensa interrompiamento, la continuazione attalia pola cappella spostilica, che mai me ha adottato l'uno cemmen dell'organo i Quen novintare nescri quena repudiariti (Card. Bona de divino, patmod.). A fronte però, elle e composi-

Conoscendo ora i lettori la doppia maniera di suonar l'organo usata ne' secoli XIV. XV. e XVI. io diviso, che converranno di leggieri. essere stato in quell'epoca il suono dell'organo al pari della musica vocale scandalosissimo, Imperciocchè tanto suonando d'intavolatura, quanto suonando le parti in note delle composizioni, o si sonavano ricercari, ed i ricercari (essendo per lo più lavorati sull'arie correnti) rendevano alla memoria degli uditori le lubriche idee delle accoppiate parole : di fatto appellavansi: la mimi: la satarin: la martinelle; la chocone : l'albergona: la spiritata; il chuco; la bassa fiammenga; la spagnoletta; l'aria di Rugiero : e tante altre simili denominazioni prendevano dalle canzoni o dalle arie, le cui melodie assumevansi per tema del ricercare; o sonavansi precisamente le canzoni stesse, i madrigali, le villotte, ovvero le composizioni sagre composte sopra tali canzoni, madrigali, villotte, ec. e ripetendosi le melodie delle oscene parole venivano a rinnovarsi gli scandali della musica vocale. Onde qualunque si fosse la maniera di suonar l'organo sempre diveniva, per vizio delle prostituite melodie, indegna del luogo dell'orazione.

Ma y era anche un'altra circostraza d'indecenza, che rendeva estabile affatto tanto il suono dell'organo, quanto la musica sagra vocale. Convien sapere, che negli accennati secoli XIV. XV. e XVI. misarvasi il ballo o col suono del ricercari soprindicati (4,60), o col suono delle canzoni, de'madrigali, sonetti, romanzi e de sagri mottetti intavolati o sul liuto, ovvero sul finuto, od anche sopra altri strumenti (2/1).

sioni di prima pratica, o nita paramente vocali non fossero più curate, ebbero le sole opere del Pierluigi, passato gia agli eterui riposi, il singolarissimo vasto di provocare le cure di molti professori, che ricavatone il Lauro continuo, e numeratolo, ja dettere di nonova lle stampe, perchè si potessero ripetere ezinadio accompagnate con l'organo. Ma di questo partersia litrore.

(46) Nei rierreuri degli autori sirviti nella nota 235. si veggono molte sonate da bilatri, intichtate la basse danse, la saneshande, la corrente; la bontade (i' rallemande ja bellet; il pan'e meze; il passagalli ja genotta; la gjea la brande de villago ja neggiarrafa; il canario pirtha a modo di siltarales ja! conte dell' orvo; la cuazorda;, la pavaniglia prona filico; la bassa et alta; la burriera; il furisso all'italiana; il tardiglione, etc.

(241) Possono vedersi il Fronimo di Vineenzo Galilei, la Fontegara del Ganassi;

I compositori nello scrivere ogni maniera di musica, e massime la profinna, si riportavano nelle cadenze alla misura delle danze, che costumavano di que'tempi. Ben rozzo, e mal pratico sarebb'egli stato quel musico, le cui opere non misurassero alcuna danza. E il ciel voca con la cui con la cui con con con con servite un di a balli di corte! Più: misuravasi eziandio il ballo ne' detti secoli anche con il canto solo delle indicate canzoni vocali, e segnatamente delle ballate, ballatette, eballatine; canzoni coal appunto denominate al dir degli accademici della cruca nel vocabolario, perchè si cantavano ballando. Questo stile di danzare al canto, ovvero al suono ed al canto delle canzoni, de'anadrigali, romanzi, sonetti, ec. tanto fi in voga negli accennati secoli, che trovansene in mille autori chiarissime testimonianne. Dante in più luoghi del Purgatorio, e del Paradito introduce delle persone, che cantavado ballano (4320. Il Boccaccio nelle

de instrumentis musicis di Sebastiano Virdung, opera corretta ed altimata da Ottomaro Luscinio nella pratica di musica; il ricercari di Antonio da Bologna, di Giulio da Modena, di Francesco da Milano, di Giachetto Buus, e di altri.

(242) Dante, la divina Commedia, Pargatorio, can. 29.

Ed or parevan dalla bianca tratte
Or dalla rossa, e dal canto di questa
L'altre toglien l'andare e tarde e ratte.
Pargatorio, can. 31.

Se dimostrando del più alto tribo Negli atti, l'altre tre si fero avanti Cantando al loro angolico caribo. Purgat. can. 32.

Temprava i passi in angelica nota . Parad. can. 7.

Osanna Sanctus Deus Sabaoth Super illustrans claritate tua, Felices ignes horum malaoth:

VOLUME I.

· Novelle sovente fa cantare e ballare al suono del liuto, della viuola e della cornamusa i suoi novellatori, e novellatrici (243). Le canzoni a ballo cantaronsi il carnevale in Firenze dagl'immascherati, che con-

Così volgendosi alla nota sua Fu viso a me cantare essa sustanza Sopra la qual doppio lume s' addua:

Ed essa e l'altre mossero a sua danza, E quasi velocissime faville, Mi si velar di subita distanza, Parad, cap. 10.

Poi sì cantando quegli ardenti soli Si fur girati intorno a noi tre volte, Come stelle vicine a' fermi poli i

Donne mi parver non da ballo sciolte,

Ma che s'arrestin tacite ascoltando,

Finchè le nuove note hanno ricolte.

Parad, can. 25.

E come surge, e va, ed entra in ballo Vergine lieta; sol per far onore Alla novizia, non per alcun fallo,

Così vid'io lo schiarato splendore Fenire a' due, che si volgeano a ruota Qual conveniasi al loro ardente amore. Misesi Il nel canto, e nella nota.

(13) Bocarcio. Il decomerone. Al fine della prima giornasa il legge; Dopo la qual cruna fatti virin gli trimmenti, commodi la reina, che una danno prine preva e quella menando la Lauretta, Emilia cantaise una cansone dal leuto di Diono ajunta. Per le qual connadamente Lauretta peristamente preva una danno, e quella mende tantando Emilia la seguente cansone aumeramente; lo son si vaqu ce. Al fore della seconda giornasi si dice; 10 qualetta (da cesa) I levali (one adila renna piecopes, menando Emilia la carole, la seguente cansone da Pampinso, rispundendo l'attre, tocateta, es, le principio della quinta giornata si ha Pedela elemante tampita, ed una ballatesta o due firon cantate, lictamente secondo che alla reina piacepes si inverso a mangiare, E quallo ordinariommente e con lectica fatro, non dismentació il preso ordine del dansare e con gli strumenti, e con le cansoni alquante dansatte foerro, ec. La tesso poè vederi della sexia, e della decima giornari della sexia, e della decima giornari della sexia, e della decima giornari.

traffacevano le donne solite andare per la divozione delle calende di Maggio: e ciò fino al magnifico Lorenzo de' Medici , il quale come rese circa la metà del secolo XV. cotal sollazzo più regolare e sontuoso; così vi conservò le canzoni, ed i trionfi detti canti carnascialeschi, (il più delle volte ancor essi a ballo); il cui uso fu continuato fin oltre la metà del secolo XVI. (245). Le commedici del secolo XVI. eran

(244) Anton Francesco Grazzini chiamato comunemente il Lasca nella raccolta de' laidissimi canti carnascialeschi, che pubblicò in Firenze l'anno 155q. per le stampe di Lorenzo Torrentino nella lettera dedicatoria a D. Lorenzo de' Medici scrisse: Questo modo di festeggiara (co' trionfi, e co' canti carnascialeschi) fu trovato dal magnifico Lorenzo vecchio de' Medici . . . . perciocchè prima gli uomini di que' tempi utavano il carnovale, immascherandosi, contraffarre le madonne, solite andare per lo calendimaggio; e così travestiti ad uso di donne, e di fanciulle, cantavano canzoni a ballo; la qual maniera di cantare, considerato il Magnifico esser sempre la medesima, pensò di variare non solamente il canto , ma le invenzioni , e il modo di comporre le parole ; facendo canzoni con altri piedi varii; e la musica fevvi poi comporre con nuove, e diverse arie: e il primo canto, o mascherata che si cantasse in questa guisa, fu d' uomini, che vendevano berriquocoli, e confortini, composta a tre voci da un certo Arrigo tedesco, maestro allora della cappella di s. Giovanni, e masico in que' tempi riputatissimo. Ma dopo non molto ne fecero poi a quattro; e così di mano in mano vennero crescendo i compositori così di note, come di parole, tantocchè si condussero dove di presente si trovano. Nella edizione poi senza luogo ed anno chè del medesimi vituperevoli canti dedicò modernamente Neri dal Boccia al Co. Gio, Maria Maszucchelli col titolo: Tutti i trionfi, carri, mascherate, o canti carnascialeschi, nella prefezione ai lettori cita il diario MS. di Antonio da s. Gallo , ove si descrive l'apparato magnifico di alcune di tali mascherate, le quali uscivan fuori nel dopo pranzo, e duravan talvolta fino alle ore tre e quattro della notte, decorate da un sezuito numerosissimo d'uomini mascherati a cavallo, riccamente vestiti, che talora oltrapassarono il numero di 300. e d'altrettanti pedoni con torce bianche accese, che rendevano al par del giorno luminosa la notte, ed assai vago, e piacevole un si superbo spettacolo. In cotal guisa andavano per la città cantando con armoniosa musica a h. a 8. a 12. e fino a 15. voci , accompagnata da varii strumenti d'ogni sorta, canzoni , madrigali , barzellette ; e ballate alla materia rappresentata attenenti. Di fatto a pag. 1. nel trionfo di Bacco, e d' Arianna del magnifico Lorenzo da'Medici tosto si vede introdotto nella cauzone un balletto di catiri.

> Questi liett satiretti, Delle ninfe innamorati;

piene di balli cantati, come fra le altre si vede in varie scene della Tancia del giovane Buonarroti (245). E chi fosse vago di vedere in

Per caverne, e per boschetti
Han lor posto cento agguati:
Or da Bacco riscaldati,
Ballan, saltan tuttavia:
Chi vuol esser lieto sia.

Onde nel canto delle dee alia pag. 559. è lodata Firenze anche pe' canti , e balli.

Ma Fener bella sompre in conti, e "n feste-In balli, in nosse, e "n mote, In varie foggie, e "n nuova seprenoveste, In varie mote, e "n giotte Farà dolce conquista Il alme gentii, e bolle, Di giovani, e donsella: Con amorosa vesta Terrà sempre Fiorensa in casto, e rio, e E derasi Fiorensa b 9 peradito.

(45) La Tancia, commentia rusticate di Michelangelo Bonarrati il giovane, coll'amazioni dell'Abb. Anton Maria Sinia, Firenze, 1736 lio citato questa commedia non parchi: machino esempi anteriori (V. 1e note sg. 547; s. 58.), ma e perche mottrati con san la continuazione di diffiatto contumnas anche nel principio dei secolo XVIII. e preche veggosti talla medenian riuniti sei balli cantati, lo che dinsostra quanto tal mariere di ballare e centres riainem Gesse in altitaino grafio. Eccore le indicarioni.

Fine dell' Atto I.

Intermedio de' Fragnolatori, cantato e ballato.
Su compani quatti quatti, cc.

Su compagni quatti quatti, ec.

Atto II. Scens II.

Canzone a ballo cantata da tutti tre.

Cecco , la Tancia, e la Cosa. Chi amor non trova , ec.

Fine dell'Atto II.

Intermedio degli Uccellatori colla civotta, cantato e ballato.

Passa ogn' altro passatempo, ec.

note musicali tanto le ridette canzoni a ballo, quanto i cori delle commedie ballati e cantati può consultare le opere in istampa di Orazio

Fine dell' Atto III.

Intermedio de Percatori, e delle Pescatrici, cantato e ballato.

Chi 'mparò l' arte d' Amore, ec.

Fine dell' Atto IV.

Intermedio de Segatori del grano, cantato e ballato.

Per tutti i campi intorno, ec.

Atto V. Scena VII. ed ultima . Cianina . Giovanni . Cecco . La Cosa .

. . . . Ciap. Almen balliamo un tratto

Per allegressa . Giov. Balla tu Ceccone ,

E tu Tancia per me ch' io strò a vedere.

Cisp. Deh balliam tutti , egli è più bel piacere .

Giov. Chè sarà poi ! Io vo ballar su via .

Per le nosse ogni vecchio si risente:

Io ballai, e cantal la parte mia,

Quand' io presi la lira: e ho a mente,

Ch' un cittadin, che passò per la via,

Disse, ch' io era un ballerin valente.

Cec. Orsù, balliam, cantando alla spartita,

E ognun di noi ne faccia una stampita. E sezuitate me ch'io vi vò imporre

Una canzone a ballo a gran diletto.

Giov. Seguitiam lui ch' e' non se gli può torre,

Ch' e' non sia tenuto un canterin perfetto.

Cos. Ma non si potrebb' egli anche intraporre

Tra la canzone qualche bel rispetto?

Ciap. O buono! O questa vale ogni danajo! E cantianne per uno almeno un pajo .

Segue canzone a ballo tutti insieme ballando e pigliando le parole dalla canzone di Cecco.

Da piani e da valli, Monti e colline

Venite a balli

Liete, e festose Spargete rose

Cinte intorno d'un guarnello

Di bucato bianco e bello, ec.

Vecchi (246), di Emilio del Cavaliere (247), di Iacopo Peri (248), di Clau-

Anche Giulio Cesare Allegri nella Bernarda , traduzione in dialetto lombardo della Tancia anzidetta, termina adesivamente al Buonarroti col seguente ballo cantato e ballato.

E viva Amor
E viva i spus
O Donn, o Tus
Ch' fa l' amor
I'gni a vder
Un bel piaser,
Un bel;cantar,
Un bel ballar
Qui la Bernarda
E Galiezz
Ballan un pezz
Alla gaiarda, cc.

(249) Selva di varia ricorcationa di Orazio Fecchi, nella quale si contemposo sorzi 1, o oggetti a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e cesi, coli madeigla, caprecti, bolli, reri, justiniane, cannonates, funtateis, serenate, disitoghi sun lotto amorano, con una battaglia a diceo nal fine, e acconocidatori di introvolutura di litto dil er ari, e abili qui e alle cannonates interpante, e correcto dall'untere. In Vennia app. Aug. Gardano, 1535, 10 quest'opers si nono molte compositioni di canateria, suonerat, è albattari interne, e fra le altre cal naturalito deita Tricolla a cinque voci : ed il pant' e masso sopra la canone; Gotton missi, similmente a cinque voci : ed il pant' e masso sopra la canone;

(47) Il tanta volte lolate Emilio del Caralisee nel Filmo rappresentata il 1500. In rodouse a battaglia tre saitri, i quali ficerano il quodistinanto casando e ballando no pru un aria di mercera. Nel Giusco della niceo rappresentata il 1556. Fi cantare e ballare quattro ninfe, mentre scherzavano interno ad Amarilli bendisa, schildendo al giucoco della ciera. Con accoro ballo, menor e canto accopiati insert undi comuniferando recitata al tempo della norze del gran duca Ferdinando di Toscana con Gristina di Loverna Il 1500.

(248) Le musiche di Iacopo Peri nobil Fiorentino sopra, l'Euridice del sig. Ottavio Rinuccini rappresentate nello spositivo della cristianistima Maria Medici regina di Francia e di Navarra (con Errico IV. ra di Francia ), In Fiorenza appresso Giorgio Marescotti, 1600. Quivi ba un coro a 5. voci, ore tutti ballano cantando:

> Biondo arcier, che d'alto monte Aureo fonte Sorger fai di si bell'onde.

dio Monteverde (249), di Stefano Landi (250), e di altri. Per quanto poi vogliansi credere, che non sempre le persone medesime cantassero,

Ben può dirsi alma felice Cui pur lice Appressar l'altera sponda, ec.

Noo posso qui farmi uscir di mano la bella confessione, che a favore della primazia dovuta ad Emilio del Cavaliere di porre in musica le opere teatrali, leggesi cella prefazioce del Peri. Eccone le parole: Benchè dal Sig. Emilio del Cavaliere, prima che da ogni altro ch'io sappia, con maravigliosa invenzione ci fosse fatta udire la nostra musica su le scene. Piacque nondimeno a' signori Jacopo Corsi, ed Ottavio Rinuccini (fin l'anno 1504.) che io adoperandola in altra guisa, mettessi sotto le note la favola di Dafne, dal sig. Ottavio composta, per fare una semplice prova di quello, che potesso il canto dell' età nostra, ec. Passa quiodi il Peri a parlare dell' Euridice, e vi rende contexta, come Giulio Caccini aveva stampato similmente cella sua Euridica alcoci cori da cantarsi e ballarsi. Ma ebbe miglior ventura (della Dafae rappresentata ocl carnovale per tre anni continui ) la presente Euridice , non perchè la sentirono quei signori, et altri valorosi uomini, ch' io nominai, e di più il sig. Conte Alfonso Fontanella, et il sig. Orazio Pecchi, testimonii nobilissimi del mio pensiero, ma perchè su rappresentata ad una regina sì grande, et a tanti samosi principi d'Italia, e di Francia, e fu cantata da più eccellenti musici de' nostri tempi : tra i quali il sig. Francesco Rasi nobile aretino rappresentò Aminta, il sig. Antonio Brandi Arcetro, il sig. Melchior Palantrotti Pluvone, et Jacopo Giusti fanciulletto lucchese rappresentò con molta grazia la Dufne; e dentro alla scena fu sonata da signori per nobiltà di sangue, e per eccellenza di musica illustri, il sig. Jacopo Corsi sonò un gravicembalo; et il sig. Don Garzla Montalvo un ehitarrone; messer Giovanbattista dal violino una lira grande; messer Giovanni Lapi un liuto grosso. E benchè sin allora l'avessi fatta nel modo appunto, che ora viene in luce: nondimeno Giulio Caccini ( detto romano ) il cui sommo valore è noto al mondo , fece l' arie d' Euridice , et alcune del pastore, e ninfa del coro, e de' cori se CARTO, SE BALLO SOSPIRATE, e, POI CHE GLI ETERNI IMPERI . E questo, perchè dovevano esser cantate da persone dependenti da lui, le quali arie si leggono nella sua composta, e stampata pur dopo, che questa mia fu rappresentata a sua Maesta Cristianissima , ec.

(249) Claudio Monteverde ne'madeigali guerrieri ed amorosi già altra volta citati, oltre il ballo delle ingrate da caotarsi e suomarsi, ha molti madrigali sirollimente da suomarsi, cantarsi, e ballarsi, comes : Mosteta al mio bet town le piante smelle, esc.

(350) Stefano Laodi romano cappellano cantore ponificio nel s. allestio, dramma musicale rappresentato nel palazzo Barberini all'occasione, che venne in Roma il serenissi-

suonassero, e ballassero; è certo per la testimonianza del Doni giuniore che non di rado, o fosse per mancanza di più soggetti, o fosse per consuetudine di luoghi, o di società particolari, le medesime persone ballavano, cantavano, e suonavano (251). La qual triplice unione quando

mo principe Alessandro Carlo di Polonia nella scena 4. Atto I. ha nn coro di demonii che ballano cantando a 3. voci

Si disserrino L'atre porte

Della morte, ec.

e nell'Atto II. Scena 10. un coro di giovani romani che hallano, cantando a 6. voci un altro coro:

> Il ciel pietoso In suon giocondo Promette al mondo Dolce riposo . Di grazie nuove Un largo nembo A Roma in grembo Oggi ne piove . . . . . termina Di queste mura Cresce oggi il vanto: Poichè son tanto Al cielo in cura . Dunque in sembianse Di grati affetti Il piè s' affretti A liete danse .

(35) Se riflectari, casere stata anissismo in voga negli satichi sempi la contamana, che le presenze indecisione cuatastrio, consonatevo, è abliasveco, ono recherè mareriglia, che con il multa remarcentur di Orazio si rinnovallane ne' bassi tempi cost fatta triplice unione di sonza, canto, e ballo senguita di un madesimo attore. Tilo tribi nella Dec. 1. lib. 7, e p. 2, della storia, partando dell'origine si debore ni Roma i glocola tenciti afterna, secondo l'opinione comane, che gli strusta si vonanti gli insegnasero nell'anno 331, di Roma. Casterne marva hace copose su fereme principio omnia, e ca singa persegrime rei fuita. Sine carmine allo, sine initiandorum carminum cata talcinose ce Eturia conti at dilicitimi modos stattante si hand indecore most more errora obdante. Insti-

21

per il soggetto poetico cadeva opportunamente, e per l'avvedutezza del compositor della musica poteva eseguirsi senza grave incomodo degli attori, era seducentissima, e gli animi degli spettatori insieme ed uditori oltramodo commoveva; e mollemente inclinavagli alla lascivia. Di fatto allorchè Solimano II. vide i suoi costantinopolitani lascivire al canto, al suono, ed a' balli de' cantori e sonatori inviatigli circa il 1530. da Francesco I; re di Francia, tosto fece ardere (252) nella pubblica piazza tutti gli strumenti colà introdotti, congedò li sonatori e cantori, acciocchè uscendo da'suoi stati recassero la mollezza a' nemici piuttosto, che a'sudditi suoi.

tari deinde eos juventus, simul inconditis inter se jocularia fundentes versibus copere : nec absoni a voce motus erant. Accepta itaque res, saepiusque usurpando excitata. Vernaculis artificibus, quia hister tusco verbo ludio vocabatur, nomen histrionibus inditum: qui non, sicut ante, fescennio similem versum, compositum temere, ac rudem alternis jacebant : sed impletas modis satyras ; descripto jam ad tibicem cantu . motuque congruenti peragebant. Livius post aliquot annos, qui ab satyris ausus est primus argumento fabulam serere, idem scilicet (id, quod omnes tum erant) suorum earminum actor dicitur, cum saepius revocatus vocem obtudisset, venia petita, puerum ad cedendum ante tibicinem cum statuisset, canticum egisse aliquanto magis vigeute motu, quia nihil vocis usus impediebat. Inde ad manum cantari histrionibus coeptum, diverbiaque tantum ipsorum voci relicta. La stessa ragione però che presso i romani per opera di Livio Andronico non solo per la testimonianza citata di Tito Livio, ma eziandio per l'attestato di Luciano nel dialogo del ballo, produsse la separazione del ballo dal canto, cioè a dire l'impedimento grande che al canto il ballo recava, forzando l'andito del dauzatore, onde fu al tragedo il canto, e la danza col gesto all'istrione assegnata; la stessa, ripeto, fe l'nn dall'altro dividere s' tempi del Monteverde, e del Landi: cooperandovi e con la voce, e con gli scritti il Doni ginniore, che fioriva di que' di ; il quale nel trattato nella musica scenica (de' trattati di musica di Gio. Battista Doni To. 2. pag. 115. ) intitolò il cap. 40. Che è cosa ridicola, che gli attori cantino, e insieme ballino, e suonino. Ove fra gli altri bei riflessi adduce il seguente: ed in vero non so immaginarmi, come un attore, che rappresenta per lo più cose molto affettuose, e ha bisogno delle mani, e braccia per fare i suoi gesti, possa, o deva convenientemente adoprarle per tenere un liuto, o altro simile istrumento, e di più anco gli bisogni sgambettare per il palco per essere buono rappresentante. Sicolò tengasi pure, che questa sarebbe una solenne sannata, e da far ridere ogni brigata : oltreché essendosi adoprati gl' instrumenti da fiato, come si disse, non era possibile di sonarli, ed insieme cantare-(252) Don Placido, dialogo del P. D. Giorenale Sacchi della congreg. di s. Paolo ;

Pira , presso Luigi Raffaelli , 1786. pag. 51.

VOLUME I.

Ora quali idee potevan mai suscitarsi negli uditori, allorchè udivano nelle chiese o intuonare un Kyrie, un Gloria, un Credo, od un mottetto i ovvero eseguiris sull'organo nas sonata con quelle stesse melodie, con quella misura, con quegli andamenti, che forse la sera inditro eran loro serviti a trastullo, che avean misurati i loro passi nel
ballo, che poterono essere le scintille onde accendersi in loro qualche
froco novello, od avvivirasi il sopito : che riducevan loro alla memoria
quegli abiti, que'visi, quelle parole, quelle moser, que' sorrisi, quelle gare,
quel trioufante libertineggio? Olimie I La casa santa di Dio. Ohime I
I lungo venerabile dell'orascino. Ohime II divin sagrificio incruento.
Ohime I L'irritata divina giustizia, che vibror doveva già già i fulmini
dell' accesso furore.

Possibile I Dirà qui taluno, che dal secolo XIII. non si levasero i ginati reclami contra orori siffatamente escerabili, fino alla metà del secolo XVI? SI, rispondo, levaronsi pur troppo: che tanto nosi sostenue. Il concilio di Treveri nell'anno 1227, espressamente comandò ai sacerdoti rettori di qualsifosse chiesa, che non promettessero ai trutani (253), ai goliardi (254), agli scolari vagabondi (noi diremmo ai cantoni di piazza) di cantare nelle chiese; perciocche costoro incominciavano ad introdurre altre parole nel canto della segra liturgia, e massime del versi ridicolosi nel sanctuz, e nell' agnus; io che distrare ai celebrante nel dire il canono, e scandalezzava gli uditori (255): siccome già per gli antichi

<sup>(25)</sup> Glesserium ad scriptores medius et infome latinitatis unet. Carolo Daleura, D. De Cange, et ils leeght, et auscider op, et sia, monchero. Reuel, en ong., a Maril. Tratanus, trudenus, trustanus, et aleganis de Arte dicaminis lik. a. MS. Felst seura to-tan Italianus regionis cam contaribus, et tampuon azimius trustanurum se fingit esse medicium destriatum, set.

<sup>(254)</sup> De Cange, et Curpentier loc. cii. Goliandia shitrionis, professio goliardi, seu hisrionii. Goliardau goliardi, bufones, joculassess iidem sunt. Statul. Eccl. Cadace. Item proceipimus quod derici non sini poulatures, goliardi, seu bufones. Mailb. Paris stu. 1239; Quidam famuli, sel manieția, vel illi, quos solemnus goliardenses appellare, versur sidicului componibant.

<sup>(155)</sup> Coneilia Germanine. Ioaunes Fridericus Scauuat collegit, P. Iosephus Hartzheim S. I. auxit; continuavit; illustravit. Coloniae Aug. agripp. 1760. Tu. 3. Concillum

tempi il concilio di Laodicea affin di prevenire che i laici aotto il pretesto dell'ignoranza non cantassero ne'divini uffizi parole volgari, o composte da alcun privato scrittore, prescritto aveva che i soli cantori chierici d'ordine, soliti cantare sopra i libri corali, salissero a cantar soll' ambone (255) : e Gregorio Cedreno ebbe a rimproverare al sos secolo la continuazione dell'esecrando abuso, introdotto a'tempi del patriarca Teofilatto, di far cantare nelle chiese, nel tempo de'divini uffizi, da uomini vilissimi lascire parole (257). Che se la probibitone del concilio di Treveri,

Trevirense provinciale celebratum an. Christi. 1227, §. 9. de sacerdotibus, et clericis. psg. 533. Item praceipimus, ut omnes sacerdotes non permitiant trutamos; et alios voques stoletare, saut goliardes cantros everus super Sexerce; et Acore Des, sut alias in missa, ved divinti officiis i quia ex hos sacerdos in canone quampturimum impediture, et scandidatum komincia audientes:

(a56) Il Candillo di Laodiesa nelle Frigia Peaziana cellebrato sotto Nunechio metropolitano della Frigia l'an. 3ao. (a come altri vogliono forse non retumente dopo il 36o., eicè il 36a. il 36b. il 36p. o anche dopo il 37o.) emanò einquantanore canoni. Mi Lodor. Bail Samma concilior. To. 2. pag. 33. Labbò, et Cassart sacrosancia concilia To. 1. pag. 150.

XV. Non oportres praeter canonicos cantores qui megestum ascendunt, et ex membrana legant, aliquos alios canere in ecclesia; Labbò To. 1. pag. 1534. ex interpr. Genilani Herveti.

..... Quod non oporteat amplius praeter eos qui regulariter cantores existunt, qui et de codice canunt, alios in pulpitum conscendere, et in ecclesia psallere; Labbè pag. 1544. ex interpret. Dionysii Exigui.

 Non licere practer canonicos psaltes, idest qui regulariter cantores existunt, quique pulpitum ascendant, et de codice legunt, alium quemlibet in ecclesia psaltere; Labbè pag. 155: ex interpret. Isidori Mercatoris.

(257) Georgii Cedreni annales; sive historiae ab exordio mundi ad Isaeium Comnenum usque, compendium; Xilaudro interprete: Basileae 1566. pag. 526. Theophylactus pacome provinciale, non potè avere la necessaria attività, onde ottenere che siffatta semenza o non allignasse altrove, o fosse da per tutto sharbietat, sorse poco appresso Guglielmo Darando il giovane, il quale nel famoso trattato della maniera di celebrare il concilio generale, che compose in cocasione del concilio di Vienna, a cni fin egli chiananto da Chemente V. fi avvertire, esser cosa ben doverosa di proibir nelle chiese i candi indevoti, ed impertinenti del mottetti, e di parole quali si fossero improprie (288); ed ecco il Pontefice Giovania XXII. successore immediato di Clemente V. ed amico del Durando, il quale levò alto la voce con quel suo decreto dell'anno 1322. Docta sanctorum patrum etc. già altra volta ciato (not. 203. 205) in cui rimprovera si seguaci della novella scoola di composizione, di avere indecoramente sfigarato le medici pudiche e temperate del canto piano, non solo con gli coletti (250),

triarca et hune morm introducti, qui hodieque obtinet, quod in splendidis atque solemnibus festivitatibus Dee et sanctorum recordationi fit contunelia per fordas contilenas, ae risus, quibus adhibitis sancil hymni cautantur, quos a nobis operebat conda compunctis atque contritis pro nostra sultes Deo offerri... Ille coesu fiagilicorrum honimum cocoto, cantilenas e trivisi et lupanethus petitas tune adhiber instituti.

(558) Freetatus de modo generalis concilii celebrandi per Guillelmam Darasdam episcopum mimatensem jusus Clemenis V. Summi Joo. editus, et concilio V. Venemi oblatus, Parislis, sp. Cleasire, 1671. tit. 19. paris n. pag, 100. El insuper videraru valde honestum, quod cantus indevesi, et inordinati motetorum, et simillum non ferent in Ecclaria, cum reprobature qu. altinset.

(55) Hoqueti interseont. De Cange, et Cerponier în glosselo. Hoquetar singulus, galific hoquet. Donin. Marci hierolecine: Hoqueta, ex gulilo hoquet, cleat, mapiria, et singulus, quos cantrese affectare schent. Tanto i compilitori del Glosario, quanto il Marci istono naisomente la pravle di Giennani XXII. delle guli testitàmo. Sin prei pur vere l'etimologia recuta, e la pellegrina scoperta del Marri, certo è, che gli ochetti viestati da quel Pontellea non crano i suspiri od i insphiaza diffettati del contester, ma silhene una delle maniere di contreppunto usus del secolo X. al XVI. L'estove del trattuto de muirica menarenta sectiva de P. Beda (To. 1. opp. V. Bedas pag. 535.) dies Tria tantumodo unui genera, per que tote me marchili musici transcurri, sciliete ditantus, hocetas, et organum. Il mantero Francoso nell'op. der cantas menurabilis (Gerberto sorpita, ecclus, de um. T. 3. ppg. 4.). Bai Qua. 3. De ecoluti, over col di optime: Ochettus transculte est contas, recti ominisque vocibus transcute produzu cel ecco il prechè viene di vocobolo francese Ripony. Est est sciendum, quod trancatio is a molis potent fieri, quet longam in bevom ved multivevem contingit partiti. Langa partifiliti en multipliciar primo in langam et bevorum, et browne et longam, et ex hos fit truncatio ved ocheux, quad idem est, ita quod in un omitatur beroit, in alio vero longa. Secundo potent widel in tre brown, ed duas ved testam in plares semiterene. Et ex his omnibus cantus truncatio per vocus restas et omisus, ita qued, quando unus pasust, alius non pasust, ved e contexio. Bevoit weo partibi-lii in tres semilerves, ved duas, et ex hoc creatur ochetus, unan semitervem out-tuedo in uno, et aliam in alio proferendo. Et nota, qued ex truncatiolus dietis creature ocheti vulgares ex omizions longarum et brovium, et atiam prolatione. Et mata, quad in omitus lutis claserumda est acquipollaria in temprolius, conordantia in vocibus rectis. Item siendam est, quad qualifiet truncatio formari debet supra cantum prins fartum, licest it velagores et latinum.

(260) Triplis nonnumquam inculcant. Non debbe confordersi il triplum di Giovanni XXII. con la misura, o ritmo ternario. Il triplum nsavasi per lo più nella musica profana, quando si accinngeva al discanto una terza parte. Eccone la testimonianza del soprallodato Francone ( cap. 11.) : Discantus fit cum lira aut cum diversis , aut sine lira et cum lira : si cum lira hoc dupliciter ; cum eadem , aut cum diversis. Cum eadem lira fit discantus in cantilenis, et rodellis, et cantu ecclesiastico. Cum diversis liris fit discantus, ut in motetis qui habent TRIPLUM, vel tenorem, qui tenor cuidam lirae aequipolleat. E poco dopo: Qui autem triplum operari voluerit respicere debet tenorem et discantum, ita quod si discordet cum tenore, non discordet cum discantu, et e converso, et procedat utterius per concordantias. Quindi è che il Pontefice victò nel canto ecclesiastico questo tripio, perebè sapeva troppo delle maniere della musica profana , e perciò lo congiunse con i mottetti volgari : Triplis , et motettis vulgaribus nonnumquam inculcant, ne' quali era usitato. Che se taluno volesse ad ogni costo intendere il triplis di Giovanni XXII. della misnra, o ritmo ternario, dico che non a torto il Pontefice avrebbe affermato essere guasto il canto piano da cotal misura; perciocebè essa, siccome abbiamo accennato nel postro saggio sopra l'identità de' ritmi musicale e poetico, Firenze, 1820. pag. 7. per attestato del Cartesio seguito da quanti v' ha musici e poeti, tripudia di più, si appartiene ad una musica strepitosa e sonora; e meglio si confa al ritmo dei ditirambi, che ad altra specie di poetici componimenti. Lo che nou pnò in conto alcuno aver luogo nelle melodie del canto piano , e nelle sagre parole della liturgia .

(261) Motettis vulgaribus nonnumquam inculcant. G. G. Roossean nel dictionaire de musique afferma, esser servito ne secoli XIII. e XIV. il vocabolo motetto a significare la parte del concesso chiamata modernamente contralto. Les musiciens du treisieme et du quatorzieme siécle donnoient le nom de motetus d la partie que nous nommons discanti (162); cioè accoppiando alle melodie del canto piano altre melodie già adatate a lubriche canzoni, per le quali davasi melle chiese occasione d'inciampo: poichè la debolezza e fregilità umana, siccome si espresse il Pontefice medesimo, in udendo quelle melodie, e in rammetado dosi le lascive parole, era portata a ladie rammemozzioni: dascivusa enim animus vel lascivioribus delectatur modis, vel cosdem sacepe audiens emalliur. et franciur.

A fronte però di queste, e di altre simili proibizioni di zelanti vescovi, di sinodi provinciali, e massime del concilio di Basilea, che tornò a replicare: ne in ecclesiis cantilenae saeculares admiscean-

anjourd' ful hout-contre. Ce non, et d'autre auxi étranges, exuent souvent bien de l'embarrad e une qu'i a pupiliques d'échiffére les actions manuscrité de muzipue. Checché si di queus crudicione del Rousseus, certo si è che Givenni XXII. serirendo un bil principle del XIV. seccio non intese di prolite le parte del contratte, esa sil-buc qui pezzi di masica horosti sopra parole, fossuere latine fissere velgori , in verso in prosa, d'eran parol di privete persone ri ciencus il Cedeno lapsavai che sussere a suo tempo in Castantinopeli (nota 55/p. 3 iccome il oncilio di Treveri vistelli in Germania sutto il mondi everi compositi de gallari (no. 55/5, 55/5, p. iccome il Darrado sul finire del recolo XIII. seven inimato essere cosa dovernos di prolibili, chiamadoli spertamente cantari indeveni, et inordinati manetoroum, (tota 55/6).

(262) Discantibus Iubricant. Non proibl il Pont. Giovanni con questa espressione i discanti, ma la lubricità o delle melodie, o delle perole. Lo dimostro. Il discanto (siccome abbiamo vednto no. 198. 201. 202. 260. ) non era che il contrappunto a due , o a più voci : ma il contrappunto a due, o a più voci permisa Giovanni XXII. nella stessa costituzione, contentandosi, che si usassero le consonanze di quarta, di quinta, e di ottava ( not. 197. 204. ) dunque la di lui proibizione non feriva il discanto , ma o le parole lubriche, che mescolavansi nel discanto con le sagre parole, ovvero le lubriche melodie, che facendo il discanto, si accoppiavano alle melodie del canto piano. Ora poi che il Papa vieti precisamento per la citata espressione non le parole, ma le melodie, io credo esser chiarissimo. Difatto le lubriche parole ci le proibl con il mottettis vulgaribus : onde con il lubricis discantibus vietò le profane melodie; e perciò sogginnse poco appresso, non essere sua intenzione di proibire ogni maniera di contrappunto, ma che permetteva liberamente nelle feste solonni l'uso delle consonsaze perpetue di quarta, di quinta, e di ottava, le quali consonanze come non toccavano punto le parole che cantavanai, così toglievano onninamente ogni sorta di melodie capricciose ; poichè per la loro successione continuata formavasi necessariamente un canto armonico di tutte melodie simili , anzi tali quali, negl'intervalli e nella misura, alle melodie del canto gregoriano.

tur (263), la musica continuò nelle sue s'acciataggini, ripetendo poco appresso lo stesso artifizio stato gia in Sparta negli antichi tempi, quando dopo essere stata condannata all'ammenda nel musico Terpandro per le sue seduttrici maniere dai severissini Efori, trovò pure il modo di continuarle (261): vedendosi quindi shandita dai confini della Lace-

(263) Oncilierum generalum a Jucobo Melino editor. To. s. Colosius ex aelibus que estentiani, una 1526. no. 618 artes, Seulo n. 1 conditi Bullentia elebratus di torius non measis lunii uno domini 1435. . . . Abamm aliquarum ecclesiarum, in quibus Credo in unam Daum, quod ast ymbolum et confessio fidei nostras non complete suque ad finam ontantu y ani prafatio, seu ornio dominica osinitario rel in ecclesia cantilenae succulares voca edminentur . . . abolentes stantunus, st. qui in his transgressor inventua farsit a un omprierio debite cantilenae.

(264) Terpandro di Lesbo a sentimeoto del Kalkbrenoer ( Histoire de la musique, a Paris 1802. To. 1. pag. 182.) fo il primo, che in Sparta fosse condannato all'ammenda per aver aggiunto all'antica lira di quattro sole corde la settima corda, mentre gia Hiagni frigio vi aveva aggiunto la sesta ; e Corebo la quinta. Plutarco negli apostegmi, e precisamente nel laconica instituta così ne parla: Quod si quis ex prisca musica quid transilisset, Lacones non connivebant: sed et Terpandro, qui magis antiquarius, suaeque aetatis citharoedus optimus erat, gestorumque celebrator heroicorum, mulctam Ephori dixere, ae citharam ejus in palum illiserunt, quod interpolandae vocis gratia chordam tantum unum intendisset supervacaneam ( Plutarc. loc. cit, interpr. Cruserio Francof. ad Moen. 1580. pag. 213.) Questo si fu la condanna : ma se debbesi prestar fede ai marmi d' Oxford. fu Terpaodro assoluto per i suffragi del popolo, e quindi adottate nella lira sette corde in luogo delle antiche quattro. Terpander lesbius nomos lyricos primo invenit; et tibiis cecinit; et Lacedaemone in jus vocatus quod antiquae tetrachordi lyrae tres nervos addidisset, populi suffragiis absolutus fuit, archonte Athonis Dropilo ( Joan. Seldenus appar, cronolog, ad epoch. marmor, pag. 246. ) Sottoscrive a questa assoluzione di Terpandro anche il P. Corsini (fastici attici olymp. 34.) quantunque altre volte si noisca al Petavio, al Marsamo, al Rikio, e ad altri nel notare gli abbagli e la contraddizioni del cronico ridetto Arundelliano. Itaque Terpander, quum lyram quatuor solum chordis hactenus instructam invenisset, septichordem fecit, adeoque Lacedaemone accusatus fuit quod severioribus musicae legibus abrogatis molliorem invexisset. Plutarchus quidem Terpandrum a lacedaemoniis mulctatum memorat; sed Oxoniensis cronici actor absolutum dicit. Ac certe quidem septichordis Terpandri lyra semper a lacedaemoniis recepta, ipseque lyricus maximo in pretio habitus fuit. Anche l'autore dell'essai sur la musique, Tom. 3. pag. 117. inclina a divisare, che Terpandro fossa assoluto. Plutarque prétend qu' il fut condamné d l'amende par les Ephores, pour

demonia in Timoteo milesio, sotto una larva di religione ottenne di rimanersi a danno dell' incauta gioventù (265); e dopo essersi salvata da questi due più gravi pericoli, in pochi accenti si liberò dalla censura ricevuta

awire augmenté d'un seul corde le nombre de celles qui compusiont la lyre, et que la sieme fix supermée du mi celle. Le la déchinoire n'éprouvers pas sans dout con jugement de leurs aphores ; con ils surent toujours pour Terpandre la plus grande cities, et l'élage le plus fateur qu'ils passent donner de un excellent muistien, était indicettine, et l'élage le plus fateur qu'ils passent donner de un excellent muistien, était indide de Papeler, le seconde chantre de Lebos 3 più finalmente vedere uns langs éterris del motire out l'Expandre fonse secondes est forte de l'état de l'archive si différence unit saggi sui ciriabilimente dell'archive armonice di l'êne. Requeno, Parms 1798. 10. 1. Part. 1. 0p. 12-9p. 101.

(265) Il Kathérenne und longo aopraciation pag. 18 f. e ug., afferma, che adottate calls lin le sette corde di Trapando, per attentate di Nicomaco, Pintagora vi agglouse l'ottava, Simonide la nona, e Prafeste la docima: l'antrep però dell'essat ure la munique, To. 3, prag. 119, diese Nicomaque donne l'unwestion de la bulletime e Byrchagore, la neuvienn d'Ethophraste de Pierie, e la dixime el Hystil de Celephon) nue che poi evande vaturo du'iri Timono missolo diagginereri sucre la undestina fa shandito dagli cheri; la quattre corrè agginate da esso alle este dell'ordisarie cetts funos commente d'iridinente; a la cart dal la cont massa desere applecta la longo emborate a perpetus infamia. Centa rigida sentena contro Timotro turrasi prasa gli antiche serie de la contrata el ascingo Timotro vi protente ne gli altri de Restri de materia del la contrata el ascingo Pintono vi protente ne gli altri de Restri de materia il forma de la contrata el ascingo el filo escona contro de la contrata del ascingo del la contrata d

Se però debbesi credere să Ateeso, che rece la prunva del mo dire la testimonima, ad Arteneso, el flato ando ha differentemente percebele, mentre șii il ministro della giuntini recidera le corde pescrite. Timoteo tesso, dobligato ad eser present alte secralme della senciana contro has na lire, maour ajul sandi ma pietenh stara di Apollo che quiri trevavasi, nella cui lira crana altrettante carde col modulmo ordine, e asi sino tateso disposte, sicceme nalla sua; conde fa totus sospera l'esecusiva, ed eji in assi lira in fina susoluit Admend delsprosphitarum ilio, quindecim au micoldi Dateslampii il att. interpret. et cecus. Imaci Caramboni, Lagdeni (31.1 lib. 14, pag. 635. Artenna libro primo de bacchica intelligentie, et stando, orribit Timoteme mitesium opinione multerum magadidem in una shabitus, austam fidium numero, ejuspe er di causa accustant ultim apud lacodomomios, quod vestera musiana ladputaret a

nel musico Frinide (266), e compl interamente le sfrenate sue voglie. E tali astuzie appunto rinnovò in Europa a'tempi di cui ragio-

corrumpiere; et cum fides supervacement practière jum ente pareitus quidam, estimditus attaient qual ipsus exiguam depolituit innegimem, in cojus lyra tot ennet fider, ac codens titus, et ordine porrecteut ; tonoque assurere. Minri l'aptratil: La maliuteas venerazione per quelli divisida statumente quivi nascosta con in mano la lin controvera le bres alla innocente giorenti il l'epperativo vieno in na munica mole el effeminata. Quindi Plutarco (de musica) riporta il segueste tratto del comino Fercente, in cui la buona musica tutto pera la membra della battiture coll leguati coa la giutti pera

Mus. Ast Timotheus totam obruit

Me, laceratique amnito featinine.

1217. Qui its Timothen's Yans. En Pirrhas quidam
Miesius, qui afficit me. Superavit hie
Ques commonava tomas et investi eruses
Diraque, perversasque. Qui it insiderit
Mea via in soam incochemen, me abevit
Chactique disceptii mierom duodenti
Raphonique controques modo totam senal
Enharmoniti referat, nee non impit
Hrestbolici, addidit anome niclares;

(260) Frinide agginne eziandio nuove stravaganze alla musica già corrotta, e gli spartani tornarono con la stessa severità a condannarlo, ma con la debolezza stessa ad assolverio. Onde Plutarco ne ha lasciato nel tratto anzidetto del comico Fercerate i lamenti della buona musica anche contro di esso (Plutar. de mur.)

Phrynis strobilo intexendo quodam suo Flectensque me versansque totam perdislit. Qui quinque chordis bissenas harmonias Expressit; at tamen olerabilis hie erat: Nanque illico reparabat, cum titubaverat,

Di queste tre conduane contro i tre nominati mudci Terpander, Timotes, e Frindé gorierans gil sprassin, i alecone attens d'ateno nel lib. 14, pag. 893. dell'edit. cit. dicendo i Solti gleriari Lacelamonii îter a se muitos este correitos, qui în emendanda veterir musicea hamonia pervera fuerant ingenioi. Retes seriptum rest consentiene historia, qua in tres musicos Terpandrum, Timotheum, et Phyvidem similem de causam animadormu testatur. La gloria però di verve emusta queste tre condune non adro punto la Lacelemonia dalle triste consequence delle tre simili suoluzioni. Si avvidero in fine glicusti Efris toti le rego di Closuese calle guera castoro i macodio, i ma intuitinente

VOLUME 1.

niamo: repressa dal concilio di Treveri si celò per poco; ma tornata pubblicamente ai suoi scandali, udendosi sbandire dal Pontefice Giovanni XXII. negli ochetti, ne'mottetti volgari, ne'lubrici discanti, ottenne pur dallo stesso Pontefice per aumento di culto esterno, e per conforto della umana fragilità nelle feste solenni di poter rimanere al servigio delle chiese, nelle consonanze di quarta, di quinta, e di ottava: le quali blandiscono l'udito, eccitano la divozione, ed allontanano dal cnore de' supplicanti il freddo torpore (no. 204); e questo sol le bastò per aver campo di tornare indi a poco ai suoi prestigi; e così ricevuti in seguito con una tal qual non curanza gli ordini del concilio anzidetto di Basilea (perchè celebrato nella sua continuazione fra' torbidi di usurpata autorità, e disciolto assai male in Losanna) fra brevissimo tempo non fu contenta di lusingare l'udito con le accennate consonanze, ma solleticò il cuore con un contrappunto artifizioso, tornò alla mescolanza delle profane parole con le sagre, vesti le une e le altre con melodie seduttrici, senza più eccitare la divozione, si sforzò di assonnarla, portando per fin uella chiesa le canzoni da ballo, e fe' divenire il luogo dell'orazione luogo d'incentivo alla impurità, e alla lascivia.

Ora stando in sifiatis guiss le cose circa la metà del secolo XVI.

siccome le abbiano dichiarzo, pose avvedutamente il Doni giuniore la
poca onestà del canto fra le cause del bando, cni voleva condonassa:
la musica ecclesiastica: e ben a ragione i padri tridentini autorizzarono
i vectori ordinarii de'luoghi ad invigilare, che nelle loro chiose mai più
non si ndisse o canto, o suono lascivo, affinchè la osas di Dio fosse
veramente il longo dell'orazione. Quindi ne viene, che il Pierbiugi nemmen per questo capo ebbe da fattearsi, affine di patrocinare la causa della
musica ecclesiastica, ma dovette anore sesso biblidire alle giustissime ordi-

quanto la loro gioventà fonce diversa. Immallo qgii Cleomese, come re, innani alla battajii il comussa negatiino ille mare (Petater. in initali, Lonce.), ma i suoi obbati in lungo di asioni gloriose e mamorendo, degua di esser cuntate da sucreboti porti, molli lungo di asioni gloriose e mamorendo, degua di esser cuntate da sucreboti porti, molli lungo di canoni esserva della mattio, achi il roco contanti esser diffinanti per trii della mattio, achi il roco contanti esser diffinanti per conti al forcero vincere edi interamente seggiogue da Antiquos Desone tutore di Filippo figliad di Dumetrio II. re di Maccolonia.

nazioni degli ecclesiastici superiori, servendosi a tema delle sue composizioni di melodie sane, pudiche, temperate, divote, degne di risuonare nel tempio dell'Altissimo, e di far eco al cantico ineffabile degli angelici cori.

## CAPITOLO VI.

Si riprovano le diverse opinioni di coloro, i quali attribuiscono al Pont. Marcello II. la risoluzione di riformare la musica ecclesiastica, sia nel concillo tridentino, sia giusta la mente di esso concilio, sia di proprio consiglio. Si nega, che il Pierluigi s'impegnasse in quest'epoca a favor della musica.

Discusse ne capitoli precedenti le vere cagioni, per le quali meritava la musica ecclesiastica circa la metà del secolo XVI. di essere onninamente assogettata ad una seria riforma, passiamo ora a cercare chi precisamente vi si applicase.

Il dottissimo abbate di Selvanera Martino Gerberto afferma essere divolgatissima opinione, che nel concilio tridautino sotto il Pontefice Marcello II. si trattasse di abandire la musica figurata dai sagri tempii: e per appoggio al suo die reca l'augusta testimonianza del Pontefice Benedetto XIV. nell'enciclica per l'anno santo del 1750. Pervulgatum est in concilio tridentino sub Marcello II. actum fisize de abroganda musica: Benedettox XIV. in encyclica il legi testatur (657). Sia detto in buona pace dell'abbate Gerberto il Pontefice Benedetto XIV. non era capace di scrivere, nè di seguire si gran sceptellone: troppo sarebbe stato vergognoso per un sommo Pontefice il non sapere, che il concilio tridentino rimase per la seconda volta sospeso dapo la decimasesta sessione dei 38. Aprile 1552. sotto il Pont. Giulio III. e di Pao. Di V. per le solculeix cue del Pont. Fio IV. Il il S. Gennajo 1563, Di fatto IV. per le solculeix cue del Pont. Fio IV. Il il S. Gennajo 1563, Di fatto

<sup>(267)</sup> De cantu et musica sacra a prima ecclesiae actate usque ad praesens tempus auct. Martino Gerbert To. 2. lib. 4. cap. 1. §. 24. pag. 230.

ecco le precise parole di Benedetto XIV. scevre onninamente d'errore (268): Del gran Pontefice Marcello II. si legge, ch'era risoluto di levare la musica dalle chiese, riducendo il canto ecclesiastico al canto fermo, come può vedersi nella di lui vita scritta da Pietro Pollidori. Ma forse, dirà taluno, questo Pollidori citato dal Pontefice riunì il concilio tridentino con Marcello II? Rispondo: non è egli vero: il Pollidori anzi espressamente afferma, che il concilio tridentino dopo la morte di Marcello II, e sotto il Pontificato di Pio IV, emanò il decreto proibitivo della musica scandalosa (269). Post Marcelli II. obitum Pio IV. summo Pontifice concilium tridentinum sessione 22. arceri jussit ab ecclesiis musicas ec. Liberato il Pontefice Benedetto XIV. da siffatta imputazione, torno all'opinione divolgatissima del Gerberto . Se io debbo dire il vero, mai non ho letto in alcuno scrittore il citato sentimento. Sia però egli divolgato quanto si vuole, non cessa per questo di essere un errore solenne; troppo essendo noto, che il tridentino concilio rimase sospeso sotto il pontificato del predecessore di Marcello II. e non fu ricongregato se non dal Pontefice che succedette al successore dello stesso Marcello. In conseguenza non è affatto vero, che Marcello II. si applicasse alla riforma della musica ecclesiastica nel tridentino concilio.

Un'altra opinione sim mente erronea ci presenta il Doni giuniore nel popera dell'accellenza tella musica antica, dicendo che il Pontefice Marcello II. si applicò alla riforna; della musica, giusta la mente del concilio tridentino: che val quanto dire, inerendo alle determinazioni già emanate da esso concilio in alcuna delle sedici sessioni celebrate sotto i due suoi predceessori Paolo III., e Giulio III. (20):

<sup>(208)</sup> Lettera circolare della Santità di N. S. Benedetto Papa XIV. a tutt' i versioni dello stato ecclesiastico sepra alcuni provvodimenti, che essi debbono prendere per l'occasione del prossimo anno santo 5, 5.

<sup>(169)</sup> Petri Pollidori Frentani de vita, gestis, et moribus Marcelli II. Pontificis maximi commenturius, Romae, Mainardi 1744, pag. 125.

<sup>(270)</sup> Ioannis Baptistae Doni patricii florentini de praestantia musicae veteris lib. 1. inter ejus op. To. 1. pag. 111.

musicorum licentiam cum reprimere, ac receare juxta sacri tridentini concilii sententiam Marcellu II. aspientissimus Pontifex statuiste, etc. Ora io ostengo che ilucotici oli trento nelle prime sedici sessioni mai non trattò la riforma della musica. Leggansi pure il bugiardo
fi Paolo, e l'accuratissimo Pallavicino nelle loro storie: leggasi il concilio stasso nei decreti della riforma, non si troverà affatto nel in questo, nei in quelli parola di musica. Il Dopi in conseguenza si contentenò
di ritrattare la aux inaveducteza y e coi porth risparniare a quel Pontelior supientissimo la taccia di debole, per esseris fatto ingannare da
no cotal musico, e togliere la 'palma di unto gloriosa riforma (3/11):
percioccichi Marcello II. ne'ventuno giorni del suo pontificato (3/2)
non.venne a consultaziolte con aleun musico, ne fecesi imporre da veruno che' ossesse di attivavente e vera isne determinazioni.

Ma sento oppormi. Creo Paolo III. una congregazione di quattro cardinali, e cinque prelati, i quali dovessero fissare le materie meri-

(370 Deuil lose, du Quan inniverem literatum deur reprinter, ae resienze justet neues tridentifi conditi stratențium Mercellus stratului aspectului sunt aspectului sur sensit septembri se strate in specia de mațiu amiției antata înspect silv pastru est, antițius fechanti petriu de mațius arției, 1 Politaire aiu lapog seprese, nos queste trattu cul Probate respunțum petrumur quoi leanner Reptitu Depriut în lib. 1 de present mut vert produit pretive din mutici artisti ad Ascerbit importuti, et de exemputur anna teatre în mutici artisti deverate non postii est qual past șiu sătintiti concilii sostena na a antere lus singificat, pretant non postu qual past șiu sătintite în Pat IV. umn. Petra, sets, 221, în devr. de observant, în seletr, mit, vereri justi de octet in spatia, suricia, sui sir organe, spice constituiteire articului minuricui, siri de organe, spice constituiteire articului in muticia, siri de organe spice constituiteire articului in impurum alțiului disciere. Non attigiare cer vir destau mexico, quaester, et abstec, quod Marcellus en deceptus ful-leate anta fecturii glorigui de numiles seriți pasun ministe seripi pasun de maniste seripi pasun de maniste seripi pasun de maniste seripi pasun alternite seripi devenite serie serie devenite serie devenite serie devenite serie devenite serie serie devenite serie serie devenite serie devenite serie devenite serie devenite seri

(272) Y ha chi attribuice a Marcella III. centung giurul di pontificato s 'ha chi gile en aceque ventidas. Marcella III. fe desto sommo Peat. La sera del 9. di aprile 1555. communiti già li den cerutinii della mattina del giome (V, man 278). E panò quindi agli estrai riquii alle cur estre s:nezza (crologio romano) del di 30. Aprile, vale a dire all'a servica della mattina (crologio attromonio redgermente alla francese) del di 1. Maggio. Coloro i quali non contano ali 19. di Aprile, nel 11. di Maggio Giomonio celloro che common. o l'a non e l'affre, diecon ventidos e cel per regione di spatità direi che si dovasero contare giorni centire. Tattaria ni è jeticatio con la comme che a Marcella III. vantuno giorni di ponificato.

tevoli di riforma, e presentargiele sommariamente, affine di proporle nel tridentino concilio. Similmente Giulio III. predecessore di Marcello II. un' altra congreszione stabili per lo stesso oggetto di riforma. Ora non potrebbe egli Particolo sulla riforma della musica essere stato accumato o dall'una, o dall'altra di queste due congregazioni, e presentato al concilio sia dall'uno sia dall'altro de'dan Pontefici, e quivi discusso nelle congregazioni o particolari, o generali, benchè per la sospension del concilio non ne fosse stato formato deereto in alcina delle sessioni, e ciò appunto essendo a notiria di Marcello II. volesse quindi egli stasso essenire la volonti del concilio?

Rispondo. Lo scritto presentato al Pontefice Paolo III. dai quatro cardinali, e cincupur perlati può vedersi utella storia ecclesiastica di Natale Alessandro la ove parla del pontificato di Paolo III. Molti farono gli articoli che que dotti, e probi ecclesiastici credettero doversi solicitamente riformare. La musica però non 6 mi nesi compresa (273). Quanto poi alla riforma meditata da Giulio III. rispondo, che ciò avvenne due anni dopo la sospeasione del tridentino conadilo-se avendo quel Pontefice proposto al asgro collegiò degli EE, cardinali mel concistoro del di ultimo di Novembre del 1554; Pesante degli articoli già preparati: ne quali per altro contenevani, materia di molto maggior interesse, che non era la musica (275). Laonde non può lo veruna ma-

(273) Matalis Alexandri Hitaria Ecolomitica (Paritiris 1740. To 8) figs. (In 1876) (175) II aliaha nala per s. and di Crost'i (c) proteina yldin colitarianismo des fid Amadi del Barcain all mon \$555, accomo Invermense l'aggretto delli Hitarianismo des galts da Gialio III man. 33. Expellendone, valque si involteron primari religiondor disciplinas ecciantatica hoc anno a Julio navesta civiquera, ut referent acta consistente production i partie a S. D. N. ricerconditinista, ut ipri mature consistente positivi i qui dai occurrenti. Inter data ha corresponditario qui del soccurrenti. Inter data ha corresponditario della productiva disciplinas della moderna della productiva della soccurrenti. Inter data descriptiva della consistenza positivi i qui dai concurrenti. Inter data descriptivi interpreta della productiva di partie della confidenza della productiva della consistenza della productiva della consistenza della consista della consistenza della consistenz

niera sostrueris, che il Pontefice Marcello II. rivolgesse le sue cure alla riforna della musica giusta la mente del concilio tridentino, o vogliasi intendore significata in alcuna delle sedici sossioni già celebrate, o soltanto proposta nelle precedenti congregazioni.

Rimane ora a vedere se il Pontefice Marcello IL il quale per le cose fin qui dette non potè applicarsi alla riforma della musica, nè giusta la mente del concilio tridentino, nè in esso concilio, avesse almeno di proprio consiglio risolato di riformare la musica, siccome pretendono Angelo Berardi, Antimo Liberati, Andrea Adami, Pietro Pollidori, il Pontefice Benedetto XIV. Pompilio Rodotà, il Dottor Burney, Antonio Eximeno, ed altri. L'autorità di cotanti scrittori prepondera all'opinione di chiunque loro volesse opporsi. Giò nulla ostante io mi credo in dovere di esporre il mio sentimento, qualunque siasi. ed affermo; che le particolarità recate su tal proposito da' ridetti scrittori sono onninamente false; che per mancanza di prove non costa essersi il Pontefice Marcello II. applicato alla riforma della musica: che anzi per gli aneddoti da riferirsi può a buona ragione affermarsi non avere il lodato Pontefice ne' ventuno giorni del suo pontificato discusso in maniera alcuna cotesta causa: ed in conseguenza che le cure del Pierluigi a pro della musica ecclesiastica debbono trasferirsi ad un'epoca posteriore .

E qui prima di entrare nella disamina de varii particolari, premetto, che tutt'i citati scrittori sono distanti siffattamente dall' eta di

ammo Ponifici int. náject. Ut libere constitue sine aliquo respeta deus. Titulos, et alias exclusia sité comminas frequester visitent, et si qua reparationi indigist, resurciant, ac restaurent. Familiam moderam habore itadeaus dont. Beneficia benemeirit conferent, et praescrim curata. Nee do ld. quod cordinates inti, pusche si un magis transprell legas licres. Ach in in popunase la parele del Rainaldo, esc claiamente si vete, de il card. Cervini a applico d'ordine di Gialio III. agli articol della ridore, rispondere come sopra, che de in quata stedello mos fa compessa la musica : e che quantumque vi fasse stata incluse, escendo cià avvento cal 154, mai non i vercificerebbe, che Narcello III. avasca tabos alla riforme della musica, giusta la mente del concilio Tridentio : na solo potrobbe d'ari, che vi a fosse applicato a tenore della riforma di Giulio III. pateriore di de sani alla soprassione del concilio.

Marcello II. che non poterono sapere quanto scrisero di propria scienza; imperciocchè il più antico de nominati si è il Berardi, che compose i ragionamenti municati il 1081. Centoventaie anni dopo il pontificato di Marcello II. Inoltre avverto, che i medisimi scrittori o si citano vigenti devoluente l'un Paltro, ovverto non retano verun monumento in prova di ciò che asseriscono; laonde qual critica pnò menar per ripmono, sche prestisi ampia fede, sia all'autorità di persone, che fra tutte riduconia sia duna, sia alle mere assersioni di uomni lottanismini dall'epoca di cui ragioniamo? Ma entriamo ad esaminare le particolarità recate da' nominati seritori.

Angelo Beardi (175) nel secondo dialogo de' suoi ragionamenti musicali afferma, che Marcello II. per diversi abuss si era risoluto di levare la musica dalla chiesa è the il Palestrina difese bravamente il contrario, provando ch'era vizio de compositori e non della scienza: e che in sale occasione fece la messa, che initiolo Papae Marcelli, Termina però il racconto, dicendo: lascio la verità al suo luogo: gomeno creda a chi gli pare. Il Berardi ricusa di entrare in disputa, ed io non voglio essere cotanto indiscreto di obbligarlo a batteris. Verrà occasione di confutare le citate parole in coloro, che abussando del suo nome, le spacciano per indubitabili.

Antimo Liberati (276) nella risposta ad Ovidio Peraspegi stampata i 1685. aggiugne alla relazione del Berardi, che Marcello II. voleva proibire la musica sub anathemate: che il Piertuigi compose a bella posta una messa, la quale fi cantata alla presenza del Papa, e de cantinali; e che cost Marcello II. cangiò opinione. Questa relazione è falsa. E primieramente come potè il Liberati sapere che le intenzioni di Marcello volevansi estendere fino alla scomunica 70 il Pontefice dichiario la sua mente, e perchè non indicare, ove ciò è registrato 70 il Pon-

<sup>(275)</sup> Ragionamenti musicali coniposti dal Sig. D. Augelo Berardi professor armoco, e maestro di cappella nel daomo di Spioleti. In Bologna per Giacomo Monti 1681: dialogo a. pag. 77.

<sup>(276)</sup> Lettera scritta dal Sig. Antimo Liberati'in risposta ad una del Sig. Ovidio Persapegi. Roma pel Mascardi 1685: pag. 23.

tefice, cambiandosi di parere, non ebbe luogo a palesar le sue idee, ed è da ariolo il pretendere dopo cento trent'anni di risaperle. Che poi Marcello volesse riformare la musica: che ne giugnesse la notizia al Pierluigi, che questi componesse a bella posta una messa: che tal messa si cantasse innanzi al Papa: e che pel merito di siffatta composizione fosse liberata la musica dalla prossima scomunicazione, egli è questo un aggregato di capricciose invenzioni, alle quali risponderebbe il Fontanini (277) tutto sta che vi fosse bastato il pontificato di ventun giorno. Io però voglio che la falsità dell'esposto conoscasi anche viemaggiormente, riflettendo, che non in ventuno, ma in soli sette giorni, e questi pieni di occupazioni, dovrebbonsi essere eseguite le ideate novelle del Liberati. Marcello II. fu eletto Pontefice la sera dei 9. di Aprile, ed era il martedì santo: la mattina del mercoledì santo volle essere consagrato vescovo, e coronato, affine di potersi tutto impiegare in que' giorni cotanto santi ne' divini uffizi; siccome leggesi nel diario MS, di Gio. Francesco Firmano, che ndillo dalla sua bocca (278). Di

(277) Biblioteca dell' Eloquenza Italiana di M. Giusto Fontanini con le annotaz. di Apostolo Zeno, T. 2. cap. 13. musica, num. 1. pag. 418.

(278) Diario MS. di Gio. Francesco Firmano, e Ludovico Branca di Nepi maestri delle ceremonie della cappella apostolica, e conclavisti nella sede vacante per la morte di Giulio III. Die q. Aprilis 1555. . . . . Cum hora esset jam vigesimatertia dictum cardinalom S. Crucis ad dictam capellam conduzerunt, ubi congregatis omnibus cardinalibus, in praedicta capella, in cuius medio locata erat sedes pontificalis, in qua de omnium illustrissimorum voluntate et consensu ill. cardinalis de S. Cruce sedens, omnibusque cardinalibus circumsedentibus, electus fuit summus Pontifex, nemine discrepante . . . . Expeditis praemissis , illustrissimus electus adhuc sedens dixit aliqua verba latino sermone pro gratigrum actione Deo, et illustrissimis de sua electione. Deinde dixit praesentibus illustrissimis, quod si eis placeret, ipse cupiebat quantocitius coronari, ut in hebdomada sancta, et proximis diebus sanctis ipse posset in suis paucis diebus remanentibus , suum officium in servitio Dei exercere ; et si esset possibile , ipse vellet in die crastino coronari . Tune illustrissimus cardinalis s. Jacobi dixit, quod esset impossibile hoc facere, cum ipse adhuc non sit in episcopum consecratus, cui ego dixi, quod summo mane poterat in capella Paulina consecrari antequam descendat ad S. Petrum, et sic conclusum fuit . Mi permetta qui per un momento il lettore, ch'io gli ripeta le parole di Marcello : Ut possim in meis paucis diebus remanentibus meum officium in servitio Dei exercere: giacchè per esse mi sembra che rimanga totalmente

VOLUME I.

fatto non manco a veruna delle funzioni sagre nella cappella apostolica, tanto la mattina, quanto il dopo pranzo dal mercoledi delle tenebre fino al martedì di Pasqua 16. di Aprile (279). Il sabato in albis 20. Aprile

confutato F. Paslo Sergi, Il quale nelle notes del conc. Tel. si belle di Marcello perché, die "qui," si répensio per mano di servalquiste averrateuri molti sina di positione perché, die "qui," si répensio per mano di servalquiste averrateuri molti sina die positificato. So che il Palliarizio nel the 1.3 cap. 11. della storia del conc. Trial, so che Nusia Alexandro calin sinopia di To S. della storia cestera, so che il Palliagiri nel cap. 63, pag. 137. della vita di Marcello risposiono vizzionamenta quale recuminato in ma anne e melhono le citto reprete conserce una forta anche margiore delle prove indirette restate di tre voluvai scrittori, el un argamento diretto el invincibile, che lascia di l'agenno lettore.

(173) Diario NS. sepreciato del Firmano , e del Bernas Die 10. Aprilli queste freia majorio habiomata ammon man horn desima compressiti omalita cardinalitar in capilla Paulina, more nolto, absque mians celebratione faerunt seruntimin, in que praeditura elettra confirmato fait . Translettus elettra confirmato fait . Translettus elettra confirmato fait . Translettus elettra compiti parametris in falditatrio ini ad altare etc. et consecrati Domana Apostellum, nomalague exta fuerant prost in libro aeremonial de consecratione Papas. Quibta absoluti delatus fuit ad S. Petrum, abi more sotto prostas fait titi obcustia, postes accepti comia parametas postificatis, et estiman placum colderati, cantistantibus cardinalibus conclus com parametti, et reliqua servata fuerant more incis. Adoltas mism, Postifica accoment ad tilium fait coronatus al Historiation Priori Diaconorum more solito. Quando Postifica consecratus fuit in capilla Paulina accepti.

Diaconorum more solito. Quando Postifica consecratus fuit in capilla Paulina accepti

11. Aprilli, die invis. In Coma Domini. Minn in capelle Paulina celebrate plat per illustriations card. Carposens. Post minne Paulific alexandi di alexe, incensaria Saeramentom, et processionaliter illud portavir. Deinde delatur fitti practicosaliter di loma bonediciriosi, sidi propter tempus pleviosum fuit lettum intermendo ex bulla in Coma Domini principione, et alata. Tum rediena fecit mandatum, un mosi est. In new venit al materiatum.

 Aprilis, die veneris S. 13. Aprilis, die sabati S. tam in mane quam in sero ad matutinum semper Pontifex fuit praesens.

14. Aprilis, în die resurrectionis domini Pontifex missam celebravit in busilica S. Petri. Absoluta missa Pontifex cum omnibus cardinalibus poratis fuit ad pulpitum benedictionis in platea, ubi dedit benedictionem populo.

Aprilis, die lunae, 16. Apr. die martis missa in capella Paulina praosense.

Pontifice.

Afferms lo stesso Francesco di Montalvo segretario del collegio dei capp. cantori pontificii nel diario MS. del 1555. - 10. Aprilis; die mercurii tenebrarum. Fuit consecratus, et unico era già infermo in letto, e non potè assistere alla cappella (280). Il di 30. Aprile ad ore sette e mezza di notte, ossia circa l'aurora del primo giorno di Maggio passò agli eterni riposi (281). Ora se fosse vero, come

contextu coronatus Papa veverendiss. de sancta Cruce, et non mutavit nomen suum primum vocavit se Marcellum secundum, es fuit transportatus in basilicam s. Petri, et contavinus de capella parva usque ad s. Petrum: Eces socretos magnus; et postes Te Doma Indonus. Et illa celebravit misson summisso voce. Habsimus prandium is tinello.

- 11. Apr. die iovis celebrawit missom Rev. de Carpis coram Sanctistimo in capella per a posten dedit benedictionem populo. Habsimus colationem in domo Rev. de Cicala. Habsimus assoro collegó ducates quature. Papa lawasit pedes paspreibus ut moris est. Cantaviruss matutinum praesente Postifice. Habsit seatulam confectionum D. Level.
  - Apr. die veneris S. eelebravit officium Rev. Sarracenus coram Sanctissimo.
     Apr. Die sabati S. Rev. de Veraldo dixit missam coram Sanctissimo.
- 14. Die dominico resurrectionis Papa celebravit missam in 1. Petro, et postea dedit benedictionem populo.
  - 15. Die lunge celebravit missam Rev. de Messina praesente Pontifice .
  - 16. Die Martis. Celebravit missam Rev. de Minnanelo praesente Pontifice ec-
- (280) Il sahato in albis si tiene ogni anno cappella dal sommo Pontefice nel palazzo apostolico per la distribuzione che oel primo anno del postificato, e quindi ogni sette aoni si suol fare degli Agnus Dei, i quali consegra antecedentemente lo stesso sommo Pontefice nella sua cappella privata in un de giorni dopo la domeoica di Pasqua. Vedi il Ceremoniale di Marcello vescovo di Corfà dedicato a Leone X. lib. 2. tit. 7. de consecr. Agnus Doi ; e lib. 2. tit. 2. de sabato in albis. Marcello II. consagrò gli Agnus Dei nella sua privata cappella il giovedì 18. Aprile : eccone la notizia del diario MS. del Firmano, a del Branca : Die 18. Aprilis Pontifax consecravit Agnus Dei cum solitis caeremoniis ( e coo ciò potrà correggersi il Pollidori, che nella vita di Marcello dice averli il Pont, consegrati il giovedi santo); la mattina però del sabato in albis 20. Aprile con potè dispenanti , giacendo malato in letto; cost li doe citati cerimonieri : Die 20. Aprilis in sabato in albis propter infirmitatem Pontifex non venit ad capellam, et non fuerunt distributi Aznus Dei: missam celebravit illustrissimus card. Augustanus, In egual maniera esprimesi Francesco di Montalvo nel diario MS. della nostra cappella: Die sabati in albis 20. Apr. celebravit missam Rev. de Augusta absente Pontifice. Habuimus ducatos quatuor a sacro collegio, et prandium in tinello. Papa consecraverat Agnus Dei, sed non fuerunt distributi, quia Papa tunc aegrotabat.

(a8s) Diario MS. sud. del Firmano, e del Branca. Die martis, ultima Aprilis, hora septima cum dimidio noccii sequentis, scilicet die mercurii, Marcellus II. ex hae vita migravit. Il diario MS. di Frascesco di Montalvo dice : Die mercurii, prima monsis

asserisce il Liberati, che per una messa composta a tal fine, e cantata alla presenza del Papa, e de'cardinali avesse Marcello II. cangiato opinione, ciò sarebbe dovuto accadere ne'sette giorni che corsero dal mercoledì santo, giorno della di lui consagrazione e coronazione all'ultima cappella del martedì di Pasqua, cui Marcello fu presente. E sarà egli credibile che in tali giorni impiegati dal Pontefice, e da tutta la corte ne'divini uffizi, e quindi nelle indispensabili cure del novello pontificato si potesse applicare Marcello alla riforma della musica? Che esternasse la sua opinione, che ne giugnesse la notizia al Pierlnigi, che questi osasse di concepire l'idea di far sospendere al Papa un decreto; che trovasse persona, cui fosse libero l'accesso al Pontefice, e cui non disgradisse il portare simile preghiera? Che Marcello si contentasse, udita l'istanza, di accordare la sospension del decreto, che il Pierluigi, ricevuta siffatta risposta ed allestita a un tratto la messa, la facesse provare e giudicare dal collegio de' cantori, prima di poterla far trascrivere? E che approvata sosse trascritta (come di costume inviolabile della cappella apostolica) ne'grandi libri corali, e che finalmente per la felice esecuzione si cangiasse il Papa di sentimento? E tutto ciò in sette giorni? Ed in sette giorni soprappieni di occupazioni sagre, e civili? Gredalo pure il Liberati se vuole: che io non so farmi tanta violenza.

Andrea Adami (283) nella prefazione delle sue osservazioni che fi imprimere il 1711, parlando della riforma della musica immaginata da Marcello II. cita il Berardi, ed il Liberati: ne precisa però alquanto più dei medesimi le circostanze, aggiungendo, che il Pierduigi maestro di cappella della basilica vaticana di a. Pierto, risaputa l'idea di Marcello, fecelo pregare a sopendere il decreto, fintantoche gli finecuse esso sentire una mestra da se composta secondo il vero stile

Maji 1555. Papa Marcellus secundus functus est vita, obiit hora septima eum dimidio, ruapente luce. Cantavirus missum in capella parva et hora vigeima portavirus corpus eju ad adu consistorii supea de capellam majorem, canendo; Subvenite: ibi reli, quimus eum ces statim venit capitalum 8. Petri, et transportavit illum in capella Sixti, ut mori est.

(282) Osservazioni per ben regolare il coro dei cantori della cappella pont. di Andrea Adami, Roma, per il de Rossi, 1711. prefizione storica peg. 11.

ecclesiastico: che accordogli la grasia il Papa, e che nelle fiunzioni di Paqua di resurre sione fu cantata la suddetta messa per la quale restò ristabilita la musica ecclesiastica. Suppia l'Adami che il Pierluigi nel pontificato di Marcello II. era l'ultimo de cappellani cantori pontificii, avendo rinnusita o la majestro della basilica vasicana, per estere aggregato nella cappella apostolica fin dai primi giorni del mese di Gennajo i 155. sotto il pontificato di Giulio III. (V. il cap. 8. della sez. 1.) ond'ei prende abbaglio chiamaudolo maestro della basilica vaticana (833). Asgiungo poi in rispotata quanto ei sottiene, oltre tutto ciò che di sopra è stato rilevato contro il Liberati, anche la seguente riflessione. Il ripetuto succedersi delle prolises sagre funzioni ne' giorni soprindicati abbatta diffattamente la gradilisima complessione (243) di Marcello, cui sempre piacque di assistervi, che al dir di varii scrittori da ciò fa originata la sollectia tas su morte (285). Anche

(283) Nos contento P Adami di avec chiamato II Principi mastro della desilico vaziona sotto il posificato di Marcollo II. nella predazione norica ripeta Instituto vaziona sotto il posificato di Marcollo II. nella pega 1971, della meseruazioni, citatoda in amperdazione como abbium daton nella profizione signale con nella pega 1981, suanda etco nella pega 1981, su

(a36) Oria uso quadium non vulgore sirique parenti Maccellas poperii. Ai vero un lac persore, ne ciu ne motesti angres; cinentime purulus agrostatal. Acciti ad open molici incassum adhibuere remedia. . . . (Quamvis autem divino beneficio , o cub. sidairio alborum usu vita languenti servata sit, temperatito inhilominus corporis ita evasti inhecilla, ast deiscopa mali frequentibus fueri conostia. Indo vultui colos free intermostrus, corpus macilentum, vires tennes, et languor astiduss. Petri Poliidori de vita Marcelli II. P. M. §. II. pg. 5.

(285) Marcello per le straordinarie fatiche della settimana santa superiori alla

i cappellani cantori stanchi da' laboriosi uffizi non richiesero di baciare il piede al novello Pontefice in udienza perticolare: e si contentarono di prestargli quest' omaggio il lunedi di Pasqua nella circostana che doverano (giusta il solito) cantare i mottetti alla mensa pontificia. Si troarono pertanto il lunedi iditotti di Pasqua all'ora prefissa nella camera preparata, e depoichè il Papa ebbe bevuto la prima volta cantarono un mottetto: terminato il canto furono ammessi al bacio del piede; e fattisi coraggio dimandarono la grazia di essere solletiamente soddisfiati delle propine loro dovute per Pelezione di sua Beatitudine. Marcello benignamente promise loro di consolarli, e colla benedizione li congedo. La relazione di questo aneddoto è di Francesco di Montalvo segretario del collegio de'esppellani cantori pontificii nel suo diario MS. del 1555. (286). Possibile I lo qui rifletto, che se Marcello avesse avuto in

virtà del suo corpo, ma non del suo animo, contrasse una infermità, la quale con un accidente di goccia il tolse di vita : Storia del cone. di Trento scritta dal P. Sforza Pallavicino par. 2. lib. 13. cap, 11. §. 7. Magnam de Marcelli pontificatu lactitiam, spem longe majorem extinxit, praeciditque immatura mors ex assiduis sanctioris hebdomadae laboribus contracto morbo, qui apoplexiae ictu illum perculit. Nat. Alexandri hist. eccl. To. 8. pag. 50, edit. parisien. Quando totus intentus erat bono publico totius ecclesiae, non praetermisit sacra munera majoris hebdomadae, neque consueta religionis, et pietatis opera cum rigido jejunio. Quum pedes tredecim pauperum de more ablueret, insueto correptus frigore, languero praeter modum visus est ; vultus etiam colore mutato, et oculis prope calizantibus. Receptus cubiculo aliquanto convaluit. Nocte tamen sequenti vigiliam passus est, coepitque laborare molesta pituita : pituita deinde tussim, tussis febrim peperit. Postridie morbi emisso per apertam brachii venam sanguine, febris cum tussi imminui visa est, ac pene sublata. Aegrotans negotia non praetermisit . . . Ubi tamen decubuit, se moriturum sensit, et nuntiavit universis. Religiosissime idcirco comparatus ad mortem, semper hilaris, suique similis, consuetis sacramentis ad extremum certamen se instruzit. Apoplexia demum correptus . . . . ad meliorem vitam migravit nocte praeterita, sub auroram, magno cum omnium dolore. lacobus Riballus familiaris in epist, scripta Romae Kal. Maji ad Alexandrum germanum fratrem Marcelli, paucis ab ejus obitu transactis horis apud Pollidori , in vita Marcelli II. S. 44. pag. 134.

(286) Die lanae 15. Aprilis... Habuimus prandium in tinello; et post prandium cantavimus Pontifici unum motetum ja spostea magsiser una cum collegio osculatus ust pec (leggasi pedes) ejus, promistens nobis petentibus omnia regalia nostra. Et postea congregati caistores deputavarust quaturo rocios deputava, videlicat D. Antonium Cala-

mente di riformare la musica, e significando tale disegno avesse sospeso il concepito decreto alle istanze del Pierluigi, ed avesse finalmente cangiato consiglio in udire la messa dal medesimo composta; vedendo ora per la prima volta ai suoi piedi questo medesimo Pierluigi, e tutti gli

sanz, et Jerselinum (Ghiselino D'Ankerts), et mastrum Carolum (Carlo D'Argentil), et Joachinum Carrotam qui debeant sollicitare omnia regalia de creatione nové Pontificii.

Mi permetta il lettore un brevisirino como sopra lo stile di caotare alla menas del Papa. La tutte le fessi solunti dell'anno semper il acuto collegio ha sastito alla mena del Papa, e dopo acres il Pontefice bertuto la prima volta tosto si dava piasipio al austo dei mettetti illusivi alla solumitità, ovvero alla circostanza di alum personaggio di primo ringa, o rra, o altri, che sedese alla menas con il Pontefios. Solevansi dire per lo piat tre, o quattro mottetti. I disrii MS. della esppella sainerano esere stata in vi-gore queste contennana dal fine del secolo XV, fine ol pontificato di Ciententa XVI. cido fin oltre il nietà del secolo XVIII. Pio VI. di S. M. ricerzato se bramava i mottetti alla sua menas , ringuisto. Pio VII. di G. ric. non gli la diamandati.

Se però i diarii della cappella brueiati quasi tutti nel sacco di Borbone non vanno più in dietro del fine del secolo XV. è certo per altre memorie, che assai prima già costumavasi di cantare alla mensa del Papa nelle feste solenni. Recherò un solo monumeuto del secolo XII. e non è il più antico, ma lo trascelgo perchè di un nostro cantore, ehe scriveva di propria scienza. Benedetto canonico di S. Pietro , e cantore della chiesa romana nel ceremoniale che dedicò sotto il pontificato d' Innocenzo II. a Guido di Castello cardinal di S. Marco , il quale poi creato Papa nel 1143. nominossi Celestino II. cost descrive la ceremonia della mensa del Papa nella solennità del S. Natale (Ordo Romanus XI. S. 23. apud Mabillon mus.italici To. 2. pag. 129.) Dato presbyterio a Pontifice, intrant ad mensam praeparatam. Episcopi et cardinales sedent in dextra parte; archidiaconus, et diaconus, et primicerius, et prior basilicarius, et prior regionarius in sinistra : omnis ordo in suo loco. Ostiarius ponit lectorium cum libro homiliarum in medium. Circa medium convivium ex praecento archidiaconi surgit diaconus, et legit lectionem: ipse vero archidiaconus imponit finem. Tunc Pontifex mandat acolythum, ut surgant cantores, et cantent sequentiam modulatis vocibus : Laetabundus ec. qui surgentes faciunt imperata. Finita sequentia, vadunt, et osculantur pedes Pontificis, et accipiunt a sacellario unum bizantium, et dominus Papa dat eis coppam plenam potione ex ore suo; et bibunt . Nella sesione 3. avremo di nuovo cecasione di parlare de mottetti, che forono cantati il 1658. nella solennità de SS. App. Pietro e Paolo alla mensa di Alessandro VII. per un certo anedotto riguardante le opere del Pierluigi .

esecutori di una composizione cotanto stimabile, non avrebbe in tal congiuntura motiva alcuna cosa analoga al suo divisamento, al pregio della composizione, al merito dell'antore, alla desiderabile continuazione di siffatta maniera di comporre, e di cantare? Eppur non si parlò che del sollecito pagamento delle dovute propine. Vada ora l' Adami, e venda pure se può le sue fole.

Pietro Pollidori scrittor gravissimo della vita di Marcello II. la quale dedicò al Pontefice Benedetto XIV, il 1744, afferma semplicemente, come aveva quel Pontefice deliberato di vietare con espressa legge la musica figurata; ma non giunse ad effettuare il suo pensiero impeditone dalla morte: sed quo minus impleverit, effecit properatus eventus (287). Ora io domando al Pollidori, se la morte impedì a Marcello di significare il concepito disegno, come mai dopo quasi due secoli lo ha potuto egli risapere? Ma il Pollidori non contento della sua ispirata notizia, si rivolge tosto contro il Doni giuniore, e lo rimprovera, perchè fa comparire il suo Marcello debole agl'inganni di un cotal musicastro, siccome è stato anche da noi rilevato, dicendogli « Non v'aveva già « d'uopo di fare una legge per impedire gli abusi della musica figurata: « sarebbe bastato l'esempio della cappella pontificia, dietro cui per ogni " dove avrebbe trovato il male la sua correzione: opus scilicet in illo malo eliminando non fuisset lege, sed exemplo. Hoc in pontificia capella ex artis regulis mox exhibito, recta in aliis locis futura omnia. Ed io interrogo di nuovo il Pollidori; se non v'era d'uono d'una legge parziale per correggere questo abuso, e perchè ha egli detto poche righe indictro che Marcello peculiari lege vetare deliberaverat, aveva

(58) Prefamm ac levem casendi modum, molliores cantus, theatraleus vocum, emulcorum intermaterum consciaiemen in templic accous, pendiari que vetare, pritamque resitiures sacres muitae sum delibrevovas. Sed quo ninus tid imploveris, pricamque resitiures sacres muitae sum delibrevovas. Sed quo ninus tid imploveris, decid propressas interitus, Pet. Pollidori de vita Marcelli II. 5- 40. pag. 134. Le con dette nei capit. 2- 6 di questa 2- sezione famo beuntamente conoccera quanto nobe e ingenti il Pollidori nell'affermare, che Marcello II. per iloraner la muitea avera deliberto di vistere tevem camendi moderni molliores cantus trestatatum comme et municationem. Quando si vuol for dire alla storia ciò che nod di visinano, e non ciò chè accadito, si presodono milla shabeji.

deliberato di proibire la musica con una espressa legge? La causa quando è cattiva disonora mai sempre anche i più esperti avvocati.

Il Pontefice Benedetto XIV. seguì nel \$\frac{1}{2}\$. della sua encicica per Panno santo del 1750. il divisamento sopracennato del Politlori aggiugnendovi, come nel concilio tridentino sotto Pio IV. era stato formato il deereto coerente all'idea di Marcello II. di abolire la mnsica dalla chiesa e nel \$\frac{1}{2}\$. 6. si riportò interamente alla opinione sovrindicata dell'Adami, autorizzandola come ricavata da monumenti antichi. Il medesimo Benedetto XIV. però dottissimo com'era ed eruditissimo, nell' edizione del sinodo diocesano da se corretta ed accrescinta espresse il vero suo sentimento , lasciando del tutto il nome di Marcello II. e riferendo soltanto, che alcuni vescovi zelatori dell' ecclesiastica disciplina volevano nel concilio tridentino proibire la musica figurata (de Syn. Dioce. lib. 17: cap. 7.) Cum in concilio tridentino a quibusdam episcopia ecclesiastica disciplinae studiosis propositum fuisset, ut cantus musicas ab ecclesiis omnino tolleretur, etc.

Pompilio Rodotà ne'commentarii alla sopraccitata enciclica di Benedetto XIV. segue estatamente le parole di Antimo Liberati che cita; ed intessendovi alcuna cosa dell'Adanni, aggiugne del suo che (288) la nessa composta dal Pierluigi per rimuovere il Pontefice Marcello II. dalla riciosa, fin cantata preciasmente la domenica di resurrezion del Signore. Non occorre faticarsi ond'esaminare di nuovo sifiatte notizie già bastantemente di sopra confutate. Giova solo riflettere, che se non poterono bastare in questo megozio li primi sette giorni del pontificato di Marcello, siccome abbiamo veduto contro il Liberati, molto meno sarebbero stati sufficienti li primi soli quattro giorni, cioò il mercoledi, il giovedi, il venerdi, ed il sabato della settimana maggiore; quando si voglia, che la messa soli sabato della settimana maggiore; quando si voglia, che la messa soli sabato della settimana maggiore; quando si voglia, che la messa soli sabato della settimana maggiore; quando si voglia, che la messa soni

(288) In epistolam encyclicam a SS. D. N. Benedicio XIV. datum ad omas episcopos dition. eccles. die 19. Febr. sund 1749. Petri Pompilii Rodotà commentarius Romas, Poccinelli, 1749. N. s. 1925. Missam ad planam gravmque modulationem a Joanne Petro Alvysio Praenstiino compositam eccinit schola cantorum sacelli pontificii de resurrectioni Cirtuit Domini sacra.

VOLUME I.

stenitrice della musica fosse stata cantata la domenica di resurrezione.

Il Dottor Burney nella storia generale della musica riferisce questo fatto giusta le notizie precise del Berardi, del Liberati, e dell'Adami, i quali cita: se non che egli v'innesta del suo (289), che il Papa ed il conclave essendo rimasti offesi e scandalizzati della cattiva maniera, onde cantavansi le messe, determino di sbandire la musica: The Pope and Conclave having been offended and scandalized at the light and injudicious manner in which the mass had been long set and performed, determined to banish Music in parts entirely from the church. Sarei troppo rigido se volessi prendermela contro questo dottore ellenista, il quale non era tenuto di sapere, che non v'ha il Papa quando è conclave, e che perciò la riunione di Papa e conclave repugna, ond'ei merita condonazione; come pure lo scuso per la indeterminazione del nome solo di Papa e di conclave. Qua' Papa, potrebbe domandarglisi, ed in qual conclave i cardinali offesi dalla cattiva maniera del canto (che mai non ascoltano stando in conclave) stabilirono di sbandire la musica ? E così in ultimo gli condono che il Palestrina pregò il Papa Marcello II. nel breve suo pontificato a sospendere l'esecuzione del disegno: che gli fu accordata dal Pontefice la grazia, e che fu cantata la messa Papae Marcelli nella Pasqua del 1555. Cosc tutte pienamente di sopra confutate in ciascuno degli autori ch'ei cita, ne quali per altro come italiani, ed egli inglese,

(38) Of this production miss Papes Marcelli it has been related by Antimo Liberati, in the letter adove cited, and after him by Adami, Borardi, and other musical writers, that the Pape and Canclave having been affended and coundalised at the light and injudicious manner in which the mass had been long reand performed, determined to banish music in parts entirely from the church; but that Palestrina, at the age of townty-siz, during the short possificate of Marcellus Certinus, interacted his Idenses to suspend the execution of his delign till he had hard a man, composed in what, according to his ideas, was the true ecclesiation layle. His request being granted, the composition, in his parts, was performed at Easter, 1955, before the Pape and college of Cardinals; who found it to grave, noble, elegant, learned, and pleasing, that music was restored to favour, and again established in the celebration of secred rise, see. A General History of music by Charles Barrey Landou 1959, vol. the third, chap, 2. Reman School of composition pag. 1890.

doveva porre la sua fiducia parlando di cose d'Italia: nè punto gli conveniva di sospettare tanto da lungi della veracità de'loro racconti (200).

Antonio Eximeno finalmente l'ultimo de' nominati scrittori nell'operra dell'origine e delle regole della musica impressa il 1774. In spaziare la sua immaginazione inventando a capriccio, che il Pierluigi (297) compose una messa la quale initiolò di Papa Marcello, per far vedere al Pontefico Marcello II. come la semplice e natural dolecza della musica non pregiudica punto a'sentimenti di religione: che in vista di questa messa, il Papa Marcello confermò la cappella pontificia, purchè si cantasse uni gusto del Palestrina: e che questo decreto fi religiosamente osservato. Se l'Eximeno ci saprà contare i fonti, onde attinse queste pellegrine notizie, noi avremo la cura di essminare la chiarezza di tali se-

(292) Giò che non posso meant honon al Dotter Burney si è l'auscronisme ch' ei commette, diemed che dopo il Liberatt riportane quesso futo l'Adami, ed il Berardit, of this production (In messa di Papa Marcelle) it has been related by Antimo Liberati, and after him by Adami, Berardi, and other etc. Ad non stroic tonto extute quanto il Burney, checchè me dica il Requeso nella profuzione a'usoi saggi (pag. 34.) or echiamule tarciò d'inaggen, e neconoglistaro, in cretol di non dover passare questa vitaz quantanque di pieciol momento. Il Berardi fa il primo che propose la sortesposa sentensa, lo segul il Liberati, i possini l'Adami. Che antil 'elizione da me sorpraecitat di Bologua del 1681; dei ragionamenti musicati dat Berardi non è nemmen la prima, benchè sia rivedua, corretta, ed ampliata dell'autore, e pericò da me preseche : ne aveva egli fatta antecedentemente un'altra elizione il iôpo. In Viterbo quando erra mestro di espepila del duomo di quella d'ut) Lunno è vero che la notini recusta dille rardi precede la kitera di Antimo Liberati stampata il 1685, e le osservazioni dell'Adami impresse il 1771.

que. Intanto ci vediamo obbligati di rispondergli, ch'egli fantastica in tutto. E primieramente la messa intitolata di Papa Marcello non fu composta, nè cantata sotto il pontificato di Marcello II., e ciò tanto per le cose dette contro il Liberati e contro l'Adami, quanto per quello che si aggiugnerà su tal proposito nei cap. 8. 9. 10, di questa seconda sezione. Inoltre il Pontefice Marcello II, non emanò verna decreto, nè a favore, nè contro la pontificia cappella, siceome vedesi nel diario MS. del 1555. di Francesco Montalvo, il quale lo avrebbe dovuto registrare per il suo uffizio di segretario, a tenore dello stile immemorabile della cappella. Finalmente al decreto sognato dall' Eximeno si oppone l'argomento di fatto; esistendo tuttora nell'archivio della lodata cappella apostolica molti volumi scritti per servigio de' cappellani cantori dopo il pontificato di Marcello II. contenenti le opere di parecchi autori, che precederono il Pierluigi, e che in conseguenza non possono aver composto sul di lui gusto; come sono Iusquin del Prato, Melchiorre Robledo, Giovanni Mouton, il Richafort, il Verdelot, Clemente non papa, Bartolommeo Escobedo, Costanzo Festa, Andrea de Silva, Firmino le Bel, Pietro Moulù, il Jachetto, il Maillard, il Claudin, Noel Baudouyn, il Rosso, Cristofano Morales ec. (292)

(2)3) Nel volume del notro serbirio segunto num. 38. errino il 15G3, siccome legui culla prima pagina i solanare previ sergitor cappella 55. D. N. P. hance lidrom scriptit tempore Pri IV. Pent. Max. anno Domini 15G3. anno glui IV. vi 2000. n. (o. Mettetti di Jusquia del Princ. qi Michierre Robbelo, di Giornani Montane, dal Richafort, del Vardato, di Clemanie 2000. ped il Moreles, del Moreles, del Moreles que Silva, dal Indexine, e di Finicia lo Bel.

Nel volume segnato unm. 39. scristo come sopra da Giovanni Parvi il 1563. vi sono n. 6. Masse di Giovanni Mousou, di Pietro Moulu, del Jachetto, e di Bartolommeo Escobedo. Nel volume segnato uum. 22. scritto parte il 1565. a parte il 1568. vi sono nom. 6. Mezze di Noel Buddoura. del Robledo. a del Rosso.

Nel volume seguato uun. 11. seritus II 1576. come leggui nul fine I Jonness Parves teriros silvamenten. Gallas seripten expelles S. D. N. P. Gregorii XIII. hoquas manu propria ad laudem Dei omnipotentis fideliter soripsit anno salutis 1576. Rev. D. D. Antonio Boccopalalase magistro capellas, ac D. Artonio Galassuus prasdictas capellas decono, casteriopse allic canteriosa; vi svos Qi Fini, el Magnificat di Costuno Festa, II Magnificat di Cristolino Morelles ş e des Benedicannus Domino del rid. Gustuno Festa. Ond'e forza conchiudere che l'Eximeno capricciosamente, e a danno della verità riunì in questa parte della sua opera un ammasso di fanfaluche.

Mi sembra di avere fin qui sufficientemente dimostrato e direttamente e indirettamente la falsità di quanto affermano gli anzidetti scrittori. Ora su qual fondamento potrà egli dirsi, che il Pontefice Marcello II. si applicò ne' ventuno giorni del suo pontificato alla riforma della musica? Non v'ha scrittori coevi, non v' ha decreti, non v' ha prove convincenti, non costa: che anzi tatti quei che ne parlano, essendo ora fra loro differenti, ed ora opposti, ne somministrano quello stesso argomento di cui si valse il giovanetto Daniello contro i vecchioni (Daniel. cap. 13). Ed io conchiuderò dicendo, che il Pontefice Marcello II, non si applicò alla riforma della musica giusta la mente del concilio tridentino, che ancor non avevala esaminata: non vi si applicò in esso concilio, che nel di lui pontificato era sospeso; non vi si applicò di proprio consiglio; perchè le ragioni solite recarsi sono evidentemente false. Onde il Pierluigi ultimo de'cappellani cantori apostolici sotto il Pontefice Marcello II, non ebbe a faticarsi per giovare la causa della musica ecclesiastica; e le di lui cure debbono attendersi quando si sarà guadagnato con lo sviluppo ulteriore de suoi talenti abilità maggiore, e rinomanza più illustre.

Nel volume segnato num. 32. scriilo II 1585: come leggesi nel frontispisio: anno Domini 1585. SS. D. N. Gregorii XIII. Pont. Maz. anno XIII. Antonio Boccapadulio magistro capellae Lucas Fanemis scribebat, v. è fra le altre una Messa del Morsles.

Nel volume segnato num. 76. scritto dall'auzidetto Luca Fanense sotto il postificato di Clemente VIII. l'anno 1599. v'è una Messa del Maillard; od alcusi Mottetti del Monton, e del Clendin.

Soppia in fine I Eximene che il mottetti Geroma aurea di Giocano Artabelle, e famentabatur Jacob di Grindano Mortes ei sone cantal nels noura cappila fino a pochi suni in dietro; e che si cantaso tuttore, e si canterano anche in arvanice ii Rdapplicat del Carpetturoso, e del locale boltorele, come pere il Te Deum, e di Ilamendar evolutionem gentium di Contazo Fetta see. tutti compositori che han preceduto Giovanna Pietnigi de Paleutria.

## CAPITOLO VII.

Si espone in quali sessioni, e con quai termini l'ecumenico tridentino concilio discutesse la riforma degli abusi della musica ecclesiastica. Si nega che il Pierluigi concorresse a patrocinar questa causa.

 ${f E}_{
m scluse}$  le opinioni di tutti coloro, i quali pretendono essersi disaminata la causa della musica ecclesiastica dal Pontefice Marcello II., ne chiamano a se altri scrittori, i quali schiamazzando in ogni brigata, hanno finalmente resa comunissima la sentenza; che il Pierluigi col valor suo singolare nell'arte, e nella scienza musicale facesse argine sotto il Pontefice Pio IV., alla volontà de'padri tridentini risoluti ad ogni costo di sbandire la musica dalla chiesa; e persuadesseli col robusto argomento di sua maravigliosa produzione fornita delle doti desiderabili nella musica del santuario a contentarsi di correggerne gli abusi , anzi che di proibirla. Una turba di scrittori d'ogni maniera protrebbesi qui citare a favor di siffatta opinione. I soli più antichi, perchè meno distanti dall'epoca e del concilio e del Pierluigi, saranno disaminati nel presente capitolo; in cui per amore della verità (cui sempre debbe avere in mira la fedeltà di nno storico) io mi accingo a dimostrare che il concilio tridentino applicossi nelle sessioni vigesimaseconda, e vigesimaquarta alla musica ecclesiastica: che determinò in esse, senza cedere punto alle altrui intercessioni quanto credette opportuno ed efficace contro gli ahusi della medesima, e che il Pierluigi non ehbe luogo a patrocinar questa causa disaminata da giudici probi, istruiti, imparziali, ed inappellabili. Ma udiamo innanzi i più famosi difensori della sopraccennata comune opinione.

Lelio Guidiccioni oratore e poeta insigne in una sua lettera dei 16. Gennajo 1637, a mons. Giuseppe Maria Suares vescovo di Veson si argomenta di precisare tuttociò che riguarda il concilio trideatino, ed il Pierluigi nel fatto della musica, esprimendosi enfaticamente (293): Cost

(293) Joseph Maria Suaresius Episcopus Vesionentis. Praeneste Antiqua. Romae 1655. Mantissa cap. 18. pag. 285. Inserv hie epistolam, quam olies ad see scripserat Laclius



è siccome dicevamo si riunizono i padri tridenini nella rialazione di prolitre con espresso decreto la musica nelle chiese, riosiioni argomento, dalle leggiere diminuzioni usate nel canto, reppa chine dalla santià del divini agrifisi. En prefuso il giorno della sessione. In quel di si canta una messa spedita colìa a bella posta dal Pierluigi per comandamento del Legato di Carpi, il quale opinando diversamente sotteneva le parti della musica. Sifiata industria di quel pio padre, la maniera gastigata dell'arte unita e' consistini concenti dell'avveduto musetto e' unanime impegno degli esecutori tutto giorò, e sorresse la musica. Imperiocche iudit appena i dolsi suoni di quella squista ed ordinata armonia, tosto cambiana il padri di sentimento, si resciude il decreto, la musica rinuigoriace, propagasi mirabilmente per gli nifusi prenestini nell'orbe cattolico. Più moderatamente, ma con egual fermeza divisò l'erudiro Pietro della Valle detto il viaggiatore nella dissertazione intitolata della musica

Guidiccionius vir int. ad poesin et rhetoricen ambidexter , inque viride senecta sidus mosarum cultor. " Ita res est, uti dicebanus (vir quocumque nomine praestann tissime) Tridentini Patres conveniunt decreto prohibituri sacris oedibus concentus " articulatos ( credo ) permoti tam multis , tam fractis , explicatis , imminutis vocum " impressionibus, quoe plus nimio diversae traducebantur ad rem divinam; diem den cernendo dixerant, ca die inter sacra notae adhibentur ideireo transmissae a Ioan-" ne Aloysio Praenestino Carpensis Legati justu contra deliberantis, et partes musicas " sustinentis . Haec pii patris industria, casta et castigata magistri lex ad suavissi-, mos excitata concentus, unanimisque cantorum alacritas, et contentio, id omne , subsidio fuit, id nobis, scilicet cantando, restituit rem . Dulcibus enim auditis con-" quiritissimae et aequabilis harmoniae sonis, statim sententiae in contrarium mutan-" tur , decretum reseinditur , res musica coalescit , et praenestino semine per christia-" num orbem mirifice propagatur . Haec ille Romae XVII. Kal. Febr. an. sal. 1637. Questo pesso cufatico dell'umbidestro Goidiccioni fido alle muse anche nella fredda età mi suscita nella mente nna capricciosa idea , cioè : che molto più a ragione potrebbe chiedersi ad esso ciò che dimandò all'Ariosto il Card. d' Este dopo aver letto l'Orlando; percioceliè quel poeta in fine aveva seminate mille fantasticherie non in na poema epica, ma in un poema romanzesco (Tiraboschi stor. della letterat. ital. To. 7. par. 3. pag. 130.); laddove questo versificatore ha acconciate poeticamente tante baloccagiui non in rime burlevoli , ma in una lettera offiziosa scritta apparentemente da senno . Oh! quanti romanzi ingoja la posterità in luogo di storie l

del tet nostra de' 16. Gennajo 16/0. in cui dirigendo il discono al nominato Lalio Guidiccioni el seprime cod (29/1) Quanto alle compasizioni ecclesiastiche, giacché sono entrato a ragioname, ammiro ancor io quella famosa messa del Palestrina, che tanto piace a V. S. e che fu cagione, che il concilio di Trento non isbandisse la musica dalle chiese.

Distro relazioni cottanto rispettabili non occorre citare altre testimonianze, le quali a giustamente riflettere non sarebbero in fine che usola autorità con le sopracciate. E qui per venire in chiaro della verità, to prego i miei lettori a pasientami nella seguente sposizione di storia dell' ecumenico tridentino concillo, senza la cui cognizione troppo ri marrebbe involuto il moi discorro, e convertebbe ad ogni passo arrestaris, onde chiarire e con autorità e con ragioni, direi quasi ciascama espressione. E da finche deglino m' abina per fedele storico, sono anche in obbligo di avveririti, aver io ricavato questa narrazione, consultando postamente il disirio MS. di Ludovico Bondoni masetto di cerimonie del concilio tridentino; le ducento trentassi lettere MS, di Musico Galino Arcivescovo di Zara scritte da Tento a Roma al cardinal Corarso camerlengo dalli 3. Ottobre 150s. alli 6. Decembra 1508. la storia di esso concilio del P. Sforza Pallavicino: ed il continuatori degli annali ecclesiastici del Baronio il Rainaldi, e lo Spondano.

Dalla prima sessione fino alla vigesimaprima inclusivamente mai non si era fatta nell'ecumenico tridentino concilio parola alcuna di musica. Tenutasi la sessione 21. il di 18. Luglio 1562, s'incominciaron tosto

a distribuire dai Legati le materie per la sessione 22. la quale era stata aggiornata li 17. Settembre 1652.

Il dì 19. Luglio furon proposti tredici articoli sopra il sagrifizio della s, messa da esaminarsi dai teologi minori.

(205) Della musica dell'età nostra che non è punto inferiore, anzi è migliore di quella dell'età pansala al Sig. Lelio Guidiccioni, discorso di Pietro della Fatte sega. di casa li 16. di Gensajo 1650. Trovasi nel To. 2. de' Frattati di musica di Gio. Battista Doni peg. 260. Il di ao Luglio nella congregazion generale l'Emio. di Mantova Legato e presidente del coneilò ricordo à palti, che facessero nel de putazione di que' padri, che dovessero formare la dottrina, ed i canoni sopra gli articoli del Sagrificio già proposti ai toologi; ed un'a lar depotazione pur di padri, che avessero a raceogliere gli abusi introdotti nella celebrazion della messa. Avvertuno i lettori, che fra questi abusi fin compresa, siccomo evdrassi, la esusa della musica. Evendo stati interrogati i padri del loro parere, quanto alli deputati, si rimisero all'arbitto dai Legati i

Dal di 21. di Luglio fino al di 6. Agosto si tennero quotidianamente le dispute de teologi sopra li tredici soprindicati articoli, e non si parlò affatto degli abusi.

Il dì 6. Agosto si mandò da' padri per la dottrina, e canoni formati dietro le dispute dei teologi, onde potergli esaminare, e poi dar principio il dì 11. Agosto a dirne ciascuno la sua sentenza,

Il di 11. Agosto incominciarono i padri a dire nelle congregazioni le sentenze loro sopra la dottrina, ed i canoni del sagrifizio della messa; e continuarono quotidianamente fino alla mattina delli 27. Agosto.

La mattina stesia del dì 77. Agosto, stanti le premure ripetute degli oratori cesarei s'incomineià a trattere l'articolo della comunione sotto ambedue le specie, non determinato nella sessione 21. e si duró in questa dismina fino alla mattina del dì 7. Settembre: ed ancora non si era mai parlato degli abusi.

Il giorno del 7. Settembre furon proposti di nuovo ai padri la dottrina ed i eanoni del sagrifizio della messa a norma delle osservazioni fatte nelle eongregazioni già tenute dal dì 11. al 27. di Agosto.

Ne' giorni 8. e 9. Settembre non si tenne congregazione per diversi affari del concilio, ehe occuparono seriamente i Legati.

Giovedì 10. Settembre nella congregazion generale del giorno si parlò la prima volta dei canoni della riforma, e degli abusi della messa; e si tennero su questo particolare le congregazioni dei giorni 11. e 13. Settembre. Al dire dell'areiveseovo di Zara (295) tanto riguardo ai canoni

(195) Lett. MS. di Mont. Calino 10. Settem. 1562. Oggi si va in congregazione VOLUME I.

della riforma, quanto riguardo al decreto circa gli abusi della messa le cose passarono quietissiniamente; e poco dopo: tutt'i padri si passarono assai leggiermente . Il Pallavicino (206) citando una lettera dei Legati al card, Borromeo dei 13. Settembre narra precisamente tutta la discussione spettante agli abusi della messa. Ecco le sue parole : Furon proposti ancora gli abusi (benchè nel decreto s'astennero da quel vocabolo disonorato) che notaronsi in varie parti, introdotti nel sagrifizio della messa. I quali prima eransi posti diffusamente: indi ristretti a nove capi. Ma tuttavia non pareva universalmente dignità del concilio il discendere a ordinazioni così minute, e più dicevoli alla privata cura di ciascun Ordinario: potendo anche avvenire, che non tutte fossero per tutto opportune. Replicavano altri. che l'autorità del sinodo molto aggiugnerebbe loro di venerazione e di forza; e che quanto apparteneva alla spezial condizione di qualche luogo, a ciò si provvedea sufficientemente con lasciar in arbitrio degli Ordinurii il temperarne l'esecuzione. Vinse con tutto ciò il parer dell'Aiala vescovo di Segovia, che si riducessero sommariamente in un sol decreto a tre punti; all'avarizia, all'irreverenza, e alla superstizione . . . . A fin di torre l'irreverenza . . . s'interdisse ne'suoni e ne'canti qualunque mistura di lascivo e d'impuro. Si trattò ancor di bandire affatto da' sagrifizi la musica: ma i più, e massimamente gli spagnuoli, ve la commendarono, si come usata dalla chiesa per antichissimi tempi, ed acconcio istrumento ad infonder per dolce modo negli animi i sensi della pietà; ove e il tenore del canto, e il significato delle parole sia divoto, e quello ajuti e non impedisca l'intendimento di queste. E ciò è quanto fu discusso intorno alla musica ecclesiastica, nelle congregazioni dei tre soli ridetti

alls no. ow, reads per die i voei impra i cannal della riforma, et degli abui della mean, ada anno stati proputi... viona tornata di congengazione, e ne reporte quesio... si è cominante a dir i vodi oppre i cannal della riforma, et le case passano il quitamento, che si può sperre di core finito forse per tatto domani. Tutti gli alti padei i sono panati assui laggiermente rom si partendo della materia proporte.

117 page: 11 2010 passast anni teggermone inter a part anni 15. 17. page 472. ediz. (136) Istoria del concilio di Trento lib. 18. cap. 6. num. 15. 17. page 472. ediz. di Angelo Bernabò, in Roma 1657.



giorni da un numero considerevolissimo di padri, i quali applicaronsi eziandio alli quattordici articoli della riformazione, ed a tutti gli altri capi del decreto contenente gli abusi della messa.

Nella congregatione del di 14. Settembre furon lette le lettere del card. Amulio ai Legati per informazione delle qualità e dottrima di Abdish monsco di S. Antonio cremita eletto dal clero e dal popolo assiro Patriarea dell' Asiria orientale presso il Tigri: il giuramento di sono patriarea; e le proteste di suggestione al cononito. Appresso il segretario lesse i canoni della riforma, ed il decreto sopra gli abusi della messa emendati secondo le osservazioni della maggiore parte del padri correro i voti, i quali comunemente approvarono le sorie ture proposte, siccome si espresse il Calino nella lettera MS. dei 14. Settembre.

Ne' due giorni 15. e 16. di Settembre fu nuovamente discussa la richiesta de' cesarei per la comunione del calioe. Li vescovi spagnuoli, e massime il vescovo di Sugovia, e l'arcivescovo di Granata mossero altre difficults sopra la dostrina, ed i canoni del sagrifizio della messa e nulla si disse del decreto circa gli cabusi.

La mattina dei 17. Settembre si celebrò la sessione 22. Fu letta dapprima la dottrina ed i como il dei aerofizio della menta: a edici rusubio il decereto sopra gli abusi che si commettono nel celebrare e nell'udire la messa (ove, sicome è stato sopra veduto, contenca sia triforma della musica) delle quale definizioni si domandò insieme il PLACET. Fin qui l'arcivescovo di Zara nella lettera MS. dei riginato della musica) aggiune (207) che intorno all'emendazioni nella celebrazion della messa uno solo mouse difficoltà, ma teggierizsime. Io non saprei indicare, se questi riflessi di piecolo momento rifuso della tratta di ratioli, quello della musica: comunque però si fosse, l' Opposizione di un solo dovette aversi per quello che valera, al confronto del voto unanime di circa ducecto padri. Ed ecco fi-

(107) Istor. del couc. di Trento lib. 18. cap. 9. num. 3. pag. 486. edis. del 1657. Intorno all'emendazioni nella celebrazion della messa uno solo, e insorno alle leggi della riformaziono sol cinque mossero difficoltà, ma pur leggierissime.

nalmente le parole del sigro concilio approvate giù compiutamente nela congregazione del 14. Settembre, ed ora ratificate nella sessione (298); Ab ceclesiis vero musicas eas, ubi sive organo, sive contu lascivum aut impurum aliquid miscetur (Ordinarii locorum) arceant, ul domus Dei vere domus oraitoniis esse videature ao dici nome.

Nella sessione 23. non si parlò della musica. Solo nell' articolo decimottavo della riforma, là ove ordinossi Perezione de' seminarii, si disse che fossero quivi i giovantei tartuti eziandio nel canto (290): Grammatices, cantus, computi ecclesiastici, aliarumque bonarum artium disciplinam discent. Ma questa parola, la quale chiaramente s'intende voler significare il canto piano, o fermo, o gregoriano non suscitò ne' padri veruna idea contro la musica figurata, di cui erasi a sufficienza parlato nella precedente sessione.

Nella riforma disposta per la sessione 24, avevano risoluto i novelli presidenti Moroni e Navagero (300 di trattar di bel novo fra le altre cose anco della musica ecclesiastica ; e d'inculcare con maggior forza la probisione de' eanti, e suomi seandatosi gà viettai nella sersione 2a. Quarantadue erano i capi divisati per la detta riforma, e sotto il numero terro s'inserti divisto della musica troppo melle.

Furono questi quarantadue capi comunicati a'primi di Agosto del 1563. agli oratori de'principi, innanzi che si proponessero ai padri (301).

(298) Concilium trident. 1811. 22. decretum de observandis, et evitandis in celebratione missae.

(299) Concilium trident. sess. 23. decret. de reformat. cap. 18.

(300) Essendo morti fra le sessioni 22. e 23. il card. Ercole Gonzaga di Mantora li 2. Marzo 1563. e di l'acrd. Girdanno Seripando il 18. Marzo 1563. forono dal Papa spediti in lango dei defonti il card. Giovanni Moroni veccoro di Palestrina, e di il card. Bernardo Navegero, i quali faron Legui nel conc. nelle sess. 23. 24. e 25.

(201) Lett. MS. dell'Arcivescore di Zara dei p. Agonto. I capit della riforma non dei in mano della indusciatori in man nono ano alta dal a pubei. Escore la regione resust dal Pallavisino ster. del conc. trid. Illa 20. cap. 1. Sieceme gli oratori del principi instarano assidamente per l'intera riforma y perciò in virti di ma lettera del card. Borromea a none del Papa dei 27. Luglio 1503. faravo dei Legui prima al card. di Larono, indi agli oratori committati i quavattatular capi divisati per la sussinos vigusimo quarta, qui quali il proposura la la tilas cose cache in l'information del principi secolari.

Gli oratori cesarei ne inviarono le copie (30-) a Ferdinando con lettera dei 10. Agosto 1633. Cesare rispose ai medesimi in data dei 33. Agosto (30-)); e quanto all'articolo terzo, ove si probisva nelle chises la musica troppo molle noto, che non per questo si escludesse interamente il canto figurato, riuscendo egli spesso d'incistamento alla divozione (30-).

Questa nota di Cesare era del tutto conforme alla mento de padri, siccome lo avevano essi mostrato nella sessione 22. Di fatto non v'ebbe d'uopo che gli oratori interponessero in questo capo le brame di Ferdinando (305); perciocche l'articolo della musica non pati contraddittori,

E questa maniera fu adottata acciocchè precedendo la loro soddisfazione , il tutta passasse concordemente nella generale adunanza .

(300) Nen per la sprenasa conoquia da Liegat di finir presto il concilio, ma di fine psosficamente la preparta sassinose cominciò ad annebbiarsi. Avvenno fin da principio gli eratori imperiali mandate a Cesare le copie delle rifornazioni disposte dai presidenti, ed appresso delle nec fatevi, come appare da una lestera degli oratori a Cenare dei v. di Agosto 1533. Pallivisino lett. del cone. tisl. lib. 32, esp. 5, nam. 13.

(303) Per la gravità dell'affare Conrc allungò alquanti di la risposta; e poi mandolla in una sua lettera segnata a' 23. d'afguto, portata da l'ienna il presto, che fui rendata a mesta notte dopo il giorno de' ventisci. Pallavicino Ist. del conc. di Trento lib. 12. cap. 5. num. 12.

(365) Prima de le resista tettere di Ferdinando non par si ricevessero, non il reviewero, il modato delle riformanio el rationo i riformato, che poso gli te note gli si applicamono. Impercolo tra per accorrarie a fin di petre amatire prima del gierne destinato alla sessione, e per le difficulte conoccine in essaminata; si reun ri-dette solo a que capi, ne quali gli stessi essarei riconocevana agerolassa e convene-volessa. Polluvicio totro del sono (tti. lb. h. sa. e, qu. 6. uma. 1.

rimettendosi i padri ne'respettivi voti al decreto della soprindicata sessione (306).

(306) Non posso dispensarmi del recare qui le parole del Grancolas, enn cui mi treva totalmente in opposizione (Commentaire historique sur le Breviaire Romain par M. Grancolas, a Paris, chez Lottin. 1727. eap. de l'usage du chant dans l'eglise pag. 115.) Quant' à ce qui regarde la musique, la résolution du concile de Trente fut de l'abnlir, absolument par tout : le decret en fut drené, et envoyé à l'Empereur Ferdinand, le quel en avant déliberé avec son Conseil : représenta humblement aux peres du concile, que si la munique étoit nuisible à quelques personnes qu'il étoit très-sur qu'elle étoit à une infinité d'antres, et qu'il ne croyoit pas qu'on dat retrancher entiérement ce qui de soi pouvoit être un bien a plosieurs, mais la regler. Le concile reciti sa remontrance, l'approuva, et cassa le decret. Questa relazione accertata così asseverantemente dal Grancolas ha imposto per modo ai letterati, che molti e molti acrittori anche di vaglia la citano come irrefragabile: senza considerare l'onta che ingiuriosamente per essa si reca ad un concilio ecumenico, cui o si fanno emanare decreti senza considerazione, o si fan rivocare per debolesza. Ma nò, non è egli vero ciò che si riferisce dal Grancolas . t. Il concilio tridentino non inviò il decreto contro la musica, che mei non fece, all'imperatore: e solo comonicò agli ambasciatori delle corti gli erticoli per la riforma che si pensava dai novelli Legati di proporre ai padri : affinchè precedendo la sodisfasione degli oratori, nel caso che i padri gli avessero exiandio approvati e sanzionati con decreto, il tatto passasse concordemente, a. Gli oratori di Cesare, e non il concilio, inviarono questi articoli a Ferdinando : ed sell risnose ciò che riferisce il Grancolas, me lo rispose e' snoi pratori, ond' è inventato a capriccio il legitivo dell' humblement; representa humblement. 3. Noo regge, che gli oratori interponessoro le risposte di Cesare per rignardo alla musica; perciocchè i padri avendo ricevate le copie degli articoli della riforma, si erano già riportati quanto alla musica, al decreto della sessione 22. Se non che, credendori eglino in obbligo di dare totto il peso, che meritava allo relo dei novelli Legati di riproporre ciò ch'ere stato altra volta disenso; ove là erasi detto che i vescovi ordinarii si studiassero di torre ogni maniera di scendalo e di lascivie dal canto ecclesiastigo e dal suono dell'organo, qui aggionsero dignitosamente, e sensa alterar punto ciò che sopra era stato decretato, che anche i sinodi provinciali si caricassero delle determinazioni che si prenderebbero dai vescovi, onde al mal, se vi fosse, si applicasse nn rimedio anche più attivo. E questa saggia decisione fatta unanimemente da' padri nelle congregazioni fu tal quale decretata nella sessione . Ora , duve sta egli mai questo cassare il decreto? Le Concile recat sa remontrance, cassa le decret : errore ; falsità . E qui da nitimo mi piace di fare anche un altro riflesso al mio proposito. Chi in fine avrebbe ottennto questa camazion di decreto contro la musica? Cesare, o il Pierluigi? Il Guidiccioni unole il Pierlnigi: il Grancolas vuol Cesare . Veramente che un composi-

Non dee poi recar maraviglia se in molte congregazioni dagli ultimi giorni di Agosto fino ai primi di Novembre, o fossero particolari nelle case del cardinal di Lorena, dell'arcivescovo Colonna, e dei vescovi di Granata, di Otranto, e di Parma (307), o fossero generali nel luogo consueto, ed alla presenza de'Legati, disputossi altamente sopra i capi della riforma: giacchè questo dissentimento di pareri proveniva da tutt'altro fuori che dalla musica; onde venustamente scrisse il Colino al card. Cornaro ( Lett. MS. in data dei 3o. Sett. 1563): Siamo oggi all'ultimo del mese, e pure i padri non hanno anco finito di dire i voti sopra la parte della riforma proposta già tanti giorni. In queste materie non si tratta altra cosa d'importanza, se non quella dell'esenzione de'capitoli, e della pluralità de' beneficii; perche nelle altre, non toccando al particolare interesse di alcuno, gli uomini non si fanno tanto sentire. E ben v'aveva fra capi della riforma anco altre materie oltre le due nominate dal Calino, che trattavansi di que'dì, note al card. Cornaro, e perciò avvedutamente omesse, nelle quali gli uomini si facevan sentire molto altissimamente.

La masica però, il ripeto, non suscitò romore: anzi non ebbevi nemeno bisogno di corregger l'articolo, che la riguardava. Si convenno fin da principio ne'voti: e determisosi di ripetere poca appresso le parole atsese del decreto della sessione 21. Se non che ordinandosi nel rapi tolo 2. di questa medesima sessione 21. La convocazione frequente de'sinodi provinciali, si disse di aggiugnervi siffatta particolarità.

tore di musica si metta in concorrenza con un sovrano è un boccon troppo grosso. Onde convien conchindere che l'uno e l'altro racconto ci presentano vane fole di storici romanzi.

(3e7) Lett. MS. di mon. Calina dei 33. Agosta. Quanto alla riforma si è consiste a trastaren in quassa mode i se pli sognanoli ; il franzesi, er molti de prelazi tialiani la consultano seperatamente in discres particolari congregazioni, il una delle quali si fa in cassa di Lernone con i suoi sessori nazionali, il altre dei pagnuoli in cua di Grantata, la terza in casa si Otrasto, la quanta dell'arcivenco Colonna, la quinta dela vescoro di Parma ; et in queste tre ultime non convengeno altri che silialani. Hi lotteno, che si arcibbe desiderato, che il sig. cend. Nosagoro il convocues in casa nas in ma S. Sign. Illina ha detto, che, essende qui Legato, non le para di poter ostatamente pigliar quanta cassa.

Eco le parole sancionate nella sessione 3i, celebrata gli 11. di Newubre 1653. a cle ap. 11. della riforma; le quali sono le parole medicine approvate comunemente da' padri nelle congregazioni generali: Caetera, quae ad debitum in divinis officiis regimen spectans, deque congrus in his canendi, seu modulandi ratione quae necessaria errust, et si qua hipiamodi, synodus provincialis pro cujusque provinciale utilitate, et morbus, certam cuique formulam praescribet. Interea vev episcopu non minus quam cum duobus canonicis, quorum unus ab episcopo, alter a capitulo eligatur, in itis, quae expetire videbuntur, poterii providere; cioè, quanto alla congruente maniera di cance, casa mondulare nel divisi uffizi, i sinoli provinciali preservizao a ciascuna provincia ciò che sarà più utile: ed intanto i vescovi con due canonici provveggano quanto erceleranno espediente.

Nella sessiona seguente 35. ultima dell'ecumenios tridentino concilio celebrata ne'due giorni 3. e. 4. di Decembre 1553. non si trova menzione di musica. E perciò il vescovo di Nazianzo e coadiutore di Faustina gotta Girolano Ragazzoni nel a sermone che fece gentilmente e prudentemente ai padri imanati d'incominciar la detta sessione, pose la musica fra le materie già antecedentemente trattate, dicendo (365); In eoroma antem quibusadam administrandiz, cum nonualla essent, quae non rite omnino, ac recte servarentur, accuratissime patres amplissimi curattis, rit pure illa, et caste, aque ex more institutoque majorum tractarentur. Ita... molitores cantus et symphonius, deambulationes, collopius, negotiationes a templo Domini summonistis, etc.

Ed ecco tutto ciò che i padri han discusso nelle congregazioni, ed il concilio nelle due sessioni 22. e 24 ha determinato relativamente alla musica de sagri tempii. Ora sulla scorta di questa storica narrazione torniamo a prendere in mano la lettera del Guidiccioni, ond'esaminarne i sensi per la verità, e la giustizia.

E quì dapprima voglio che il Guidiccioni mi dichiari, se divisa

(308) Oratio habita in sessione nona sub Pio IF. et ultima sacri concilii tridentini a R. D. Hieronymo Ragaszono veneto, episcopo nazianzeno. et coadjustore Famagustae: estat ed calcem concilii tridestini. egli con quel suo, carpensis legati justus, con quel contra deliberantis et partes musicas sustinentis; e con quell' altro Pii patris industria, se divisa il ripeto, che il cardiaal Ridolfo Pio di Carpi fosse uno dei legati apostolici al concilio di Ternto. Io m'argomento ch'egli nol pensase, quantunque le ser ridette espressioni, ed il senso che pressatno, di leggieri potrebbero farlo credere. Affine pertanto di togliere qualanque ombra di equivoco debbono i lettori rammentaris, che il cardianl Pio di Carpi fu denominato volgarmente il cardinal legato per le diverse legazioni nelle quali felicemente impiegossi in circostanze tarbolentissime: che mai non fin spedito dal Pontefice Pio IV. al concilio tridentino: e che molto meno non vi sostenne le parti di legato apostolico, o di presidente. Ma entriamo nella dissamia della lettera.

Afferma il Guidicioni, che li padri tridentini determinarono di shanifre la musica dalle chiese: che il decreto era fissato: e che si attendeva soltanto il giorno della sessione. Rispondo: o si parli della sessione 22. o della sessione 23. li padri tridentini mai non determinarono di shandire totalmente la musica dalle chiese. Nella sola congregazione degli 11. di Settembre 1562a, imanzia alla sessione 22. alcuni padri afframarono ne' respettivi voti, doverni nelle chiese escludere ogni maniera di musica, ecetto il canto piano, o gregoriano, a' quali si opposero tutti gli altri col non impediasa musicami (309). E' questo solo bastò, perchè fosse concordennet determinato di probibire unicamente nelle chiese la

VOLUME I.

muica scandalous e lasciva. Quanto poi alla sessione 24, non dirò per l'interposizione di Cesare, di cui non v'ebbe hisogno, ma perche queste era stato il divisamento del padri medesimi nella sessione 22, si rinnovò nelle congregazioni, e quindi nella sessione con unanimità di sentimenti la stessa precisistima decisione.

Aggiugne il Guidiccioni: che il cardinal Pio sosteneva contro i padri tridentini la causa della musica. Rispondo. Il cardinal Pio era in Roma tanto a'giorni della 22.00 quanto della 24.00 sessione, e non putè far causa contro i padri tridentini. Ma via su, abbia egli risaputo le opposizioni di que' pochi padri, i quali nella congregazione degli 11. Settembre precedente la sessinne 22, si consigliarono di sbandire onninamente la musica dalle chiese. Or io domando: con quali lettere avrà egli ricevuto siffatta notizia? Non collo spaccio del corriere che da Trento parti alla volta di Roma il giovedì 10. Settembre, poichè in quel giorno non si potè scrivere ciò che ancor non era palese. Lo spaccio seguente si fu il lunedì 14. Settembre, con cui si potè inviare a Roma la nntizia dei sentimenti de' padri. Ma la sessione fu celebrata indi a tre giorni, cioè la mattina delli 17. Settembre: dunque non riseppe il cardinal Pin questo divisamento de padri se non al più il giorno stesso, nel quale era stata in Trento celebrata la sessione. E se egli ebbe siffatta notizia dono l'emanazion del decreto, a che interessare il Pierluigi a prò della musica? O come mai potè questi comporre la messa, e spedirla a Trento prima della sessione? Cose tutte che asserisce il Guidiccioni, La sessione crasi celebrata, ed il cardinal Pio co' suoi disegni avrebbe sol preparato de' farmachi per un defanto. Nè vunlsi in fine omettere, che se il cardinale avesse ricevute con lo spaccio del di 14, le notizie de' padri contrarii ad ogui mauiera di musica, avrebbe eziandin conosciuto come nella congregazione dello stesso giorno 14. Settembre si erano i medesimi padri riuniti al sentimento comune : e che di unanime consenso erasi formato il decreto contro la musica scandalosa e lasciva : le cui parti non conveniva nè a se nè al Pierluigi di patrocinare.

Termina il Guidiccinni, dicendo: che i padri tridentini in udire la messa composta dal Pierluigi cangiarono opinione, e rescissero il decreto. Rispoudo. Citi egli un sol testimonio d'autorità, il quale affer-

mi , che la mattina della sessione si rescindessero i decreti già stabiliti con la pluralità de' voti nelle congregazioni precedenti , e noi daremo le mani vinte. Io però avendo consultato oltre gli scrittori citati sul bel principio di questo capitolo auche il Sarpi, il di lui traduttore e commentatore il P. Courayer, e fra gli eterodossi il Thnano, l' Heideggero ec. sono d'avviso, ch' egli mai non troverà testimonianza alcuna nel più bugiardo storico a suo favore. Ne può già dirsi, che avvenisse questo cambiamento di voti al canto della messa del Pierluigi eseguita in alcuna delle congregazioni precedenti; perciocchè non cantavasi la messa, se non la mattina delle sessioni. E se si cautò una messa straordinaria per ringraziamento al Signore delle grazie fatte al re cattolico nelle imprese contro gl'infedeli, ciò si fu la mattina dei 18. Luglio 1563, quando cioè era stata già celebrata non solo la 22. sessione, ma eziandio la 23. da quattro giorni: e quanto alla sessione 24. ancora non eransi comunicati agli oratori de' principi i capi della riforma: onde per le cose dette, non ne avevano affatto contezza i padri; i quali nemmen dovevano immaginare la nuova proposta voluta da'due novelli legati dell' articolo della musica, avendolo già sufficientemente discusso nella 22, sessione (310). E quì è d'acconnarsi anche una riflessione musica in risposta all' unanime impegno degli esecutori millantato dal Guidiccioni, unanimisque cantorum alacritas et contentio. La messa per cui secondo il Guidiccioni e tutt'i di lui segnaci, compresovi il della Valle, avrebbero i padri tridentini cangiato opinione, si fu la messa a sci parti o voci, intitolata di Papa Marcello. Ora essendovi al concilio soli nove cappellani cantori apostolici (311),

<sup>(310)</sup> Ecuni caninte anche fin le senimi 3 n. e 33. denne mone' con l'autiera di util' patri di comoli ; coma per la morte di card. di moven il 3. di Marca 1653. La matina di Paqua di resurceinon il 6. di Aprile 1653, rella qual elemita centrà mona il arch. Morea [junto la sera minanti in Tentra e, codi fore, al dir dell' relevence di Cara sella lett. MS. da i y. Aprile al card. Corazaro per consular tutt' i pude i archivali della morte di dei cardicali leggiori fine, con Queste mone però distintate per circostanze periodorit, e direi anche independente non procono generativa na fanta gibi e oggi care prisonente periodoriti, e direi anche independente non procono generativa na fanta gibi e oggi care prisonente montionation.

<sup>(3:1)</sup> A vero dira il som. Papt. Pio IV. riconvocanda il cancilio tridentino aveva ordinato, che otto cappellani cantori della cappella pontificia si recassero a Trento per

io diviso che una tal messa greve, piena, a sei parti, e queste dinibuite sovente in due cori, canatas da nove soli individui: in una chiesa non piccola, riempita, oltre tutti gli aderenti al concilio, anche di folto popolo, non poteva sifiatamente toccare i padri onde cangiassero sentimento. Anzi mi argomento, che gli avrebbe rassodati nella loro opinione, perciocchè alle orecchie degli uomini d'oggi di sarebbe questa una mostruosità da fire collera anzi che nò.

servicio dal concilio , siccome era stato praticato eziandio in akri concilii ecumenici, e nello stesso tridentino, fosso iu Trento prima dell'epidemia, fosse in Bologna prima della sospensione. Na' due capitoli de' 7. e 12. Febbrajo 1561. furono dal collegio dei ridetti cappellani cantori apostolici scelti gli otto seguenti individni : Simone Bartolini di Perugia. Bartolommeo le Cont francese, Mattia Bianchi di Fuligno, Francesco Bustamante spagnos lo . Gio. Antonio Latini di Benevento , Francesco Druda di Cagli , Luca Longinguo francese, e Pietro, Scortecci arctino. A' primi di Marzo i nominati cantori partirono alla volta di Trento. Trovossi Francesco Drnda poco soddisfatto di quella dimora; e acrisse al collegio la sua volontà risolnta di tornare in Roma. In forza di queste lettere fu scelto nel capitolo dei 12. di Sestembre 1561. Gio. Luigi de Vescovi uspolitano, il quale parti per Trento il 1. di Ottobre 1561 unitamente a mons. Girolamo Maccabel vescovo di Castro, e maestro della cappella pontificia. Giunto colà il maestro Maccabei persuase il Druda a rimanersi; e conoscendo la progresso di tempo che anche nove individui erano assai poca cosa per il genere di musica proprio della cappella apostolica, scrisse al collegio ai 16. di Aprile 1562, per avere due altre voci della cappella, o almeno richiese di essere antorizzato di aggregare dietro l'esame, e l'approvazione dei capellani cantori esistenti seco al coocilio due cautori di Trento, i quali non erano dispregevoli. Il collegio rispose negativamente all' una e all' altra domanda. Finalmente il lodato macatro Maccabei replicò P istaoza chiedeodo nn altro soprano , ed individuava Pietro Bartolomuccio. Nel capitolo però dei 4. Febbrajo 1563. fn destinato Antonio Vigliadiego (o Villadiego) spagnuolo: il quale parti da Roma il di t5. Febbrajo 1563. e si trovò in Trento per le tre ultime sessicoi, nelle quali furono dicci cappellani cantori. Non rechi poi maraviglia se nel catalogo delle persone intervenute al concilio , stampato a pie dello stesso concilio, non trovisi compreso fra i nove cantori sopra menzionati anche il Vigliadiego; perciecche essendo egli ginato colà verso il fine del concilio , non debb'essere stato notato : e così sarà contento di essere al presenta aggiunto a supplito fra i cappellani cantori apostolioi , che intervennero ai servigi dell'ecumenico tridentino concilio. Queste notizie le ho io estratte dai diarii MS. dei segretari-puntatori della capp. pontificia; e sono di Federico da Lazisi romaco del 1561, di Antonio Calasans spagnuolo del 1562, e di Firmino le Bel francese del 1563.

Ma conchiudiamo. Il concilio tridentino nella sessione 22 trattò la causa della musica ecclesiastica; ed i padri convennero tanto nelle congregazioni generali, quanto nella sessione di prescrivere agli Ordinarii, che sbandissero dalle loro chiese la musica scandalosa e lasciva. Nella sessione 24. fu riproposta la causa stessa per i novelli legati, ed i padri si rimisero al decreto della sessione 22. con la sola giunta, che i sinodi provinciali autorevolmente sorreggessero le determinazioni dei vescovi ordinarii. In conseguenza s' inganna il Guidiccioni a partito, e seco lui tutti coloro che lo hanno seguito, compreso il della Valle, la cui mera assertiva non merita distinta risposta, divisando che i padri tridentini concepita da prima l'idea di sbandire dalle chiese ogni maniera di musica, rescindessero poscia il decreto già formato: e molto più cade in errore, affermando che il cardinal Pio di Carpi si opponesse al decreto de' padri tridentini : che il Pierluigi a di lui insinuazione componesse una messa : che questa messa fosse inviata al concilio; e che per l'efficacia di tanto degna produzione la musica ecclesiastica rimanesse assoluta, e confermata nella sua destinazione al sagro culto. Queste sono tutte falsità mostruose; e mi lusingo, che il Pierluigi come nemicissimo degli assentatori mi sappia miglior grado perchè io le neghi, quantinque siano di sua gloria, di quello che per adulazione ciecamente le segua. Nel prossimo capitolo si trovera svelato questo mistero di contraddizioni, e così tanto meglio conoscerassi il valore del Pierluigi vero principe della musica .

## CAPITOLO VIII.

Il Pierluigi dona alla cappella alcune me composizioni e fi imprimere il primo libro di mottetti a quattro voci, che dedica al
card. Ridolfo Pio. Il santo cardinale Carlo Borromeo uno dei cardinali della congregatione destinata dal Pont. Pio IV. all'escusione dei decreti emanati ala concilio di Trento ordina al Perluigi di comporre alcune messe avaloghe al sentimento de paritridentiri. Il Pierluigi ne compone tre, e si cantano nella cappella apostolica: se ne fa brevenente il carattere: si appone quale
di queste tre messe fosse la più gradita: e como per essa i cardinali della ridetta congregazione non ordinassero in Roma alcun
cambiamento intorno la musica eccleisatica.

Non debbo più a lungo abusare della sofferenza de' miei lettori in segnirmi fra tante lizze, per cui io li menai ne' capitoli di questo tratto storico di musica in un ammanto di semplice candore, tanto più bello, quanto più innocentemente vertitero. Riserboni pentiro di notare nel seguente capitolo a compimento della materia altri equivoci di pochi scrittori, i quali cola rimetto, onde non ritardare in conto alcuno il placido corso della narrazione. Torniamo pertanto al Pierluigi che lasciammo nell'ultimo capitolo della prima sezione entrato di fresco ai servigi della basilica liberiatas.

Siccome è stato veduto nel cap. 12. dell'indicata prima sezione, avera il Pierduigi mestro di cappella della proto-bailica lateranene donato alla cappella apostolica nel 1560. i suoi Improperii richiestigli dal Pontefice Pio IV. La buona accoglienza, che il Papa fece a nato nobile e sentimentale produzione sollevo alquanto P animo di Giovanni dal tristo umore, che rendevalo peasure a se medesimo. Essendo quindi egli passato nel Marzo del 1561. al servigio della basilica liberiana, e respirando alcun poco negl'interessi domestici rivegliaronsi; in esso i sentimenti dell'antica sua deferenza veno la cappella apsotolica; onde nel 1562.

a tiulo di gratitudino, per la pensione mensile (312) che puntualmente rincuctera, come cantore licenziuco, oficia di collegio de cappellari canceri apostolici due mottetti, cioè: Reatus Laurentius, ed Estete fortes in kello; ed una messa a sei voci sopra la scala musicle, fortes in kello; en, uni, fa, set, fa. Gradi il decemo della cappella Biagio Nuose questo presente, e ringrazionen da parte de los legio Hugici. Convocati da pei ca peplialei entori, fa (giusta la costumanza immemorabile) esaminar loro il mento di queste tre produzioni, che a pieni voti si accuttarono, come depen di essera samanese nell'archivo della cappella, ed eseguite innanzi al consesso il più augusto della terro. Par pericò ordinato dallo soritore Giornani Parti, di toto trascrivere ne grandi

(312) Corsero grandissimo rischio li tre cantori pensionati della cappella (V. li cap. 10. cd 11. della 1. Sez.) e fra quasti il Pierlnigi, di perdere nel mese di Aprile 1561. la loro pensione. Eccone l'aneddoto. Era stato aggregato nel collegio da espellani cantori apostolici il giorno 10. Fabbrajo na cotal Luca Longinquo (nel capitolo dal 12. Fabbrajo fn destinato al concilio di Trento, V. not. 311.) Il tesoriere generale della R. C. A. nel mese di Marzo, vedendo crescere l'ordine della mensualità, lagnossi con il camerlengo della cappella Ghisilino d'Ankerta, dicendogli : che se il collegio aggregava de' nowelli cantori, si sarebbero dovuti cassare dal ruolo i cantori pensionati. Il d'Ankerts ne rese inteso il collegio; onda nella congregazione degli 8. di Aprile 1561. In decretato, che l'Abbate camerlengo presentasse a Mons. tesoriere il mandato in regola con l'accrescimanto per il novello cantore: che se il tesoriere avesse negato di pagarlo, gli ponesse in considerazione, che nella cappella v'aveva bisegno di voci, siocome gia n'ere stata intesa sua Santisk; ed in conseguenza erano necessarie le nnove aggregazioni. Per quella poi che riguardava i pensionati, cra essa nas ordinazione del Pontefice Paolo IV. e che non apparteneva al collegio, nè di garantirli, nè di toglicrii: solo facevano riflettere a sua signoria i meriti distinti, massime del Pierinigi, notissimo al Papa i in caso poi, che sua Santità non volesse onninamente crescere l'ordine, sarebbe stato minor danno per la cappella la perdita degli onorifici pensionati, che dei cantori esercenti. Fuit decretum, con nel diario MS. di Federico de Lazzisi del 1561. quod dominus Abbas mitteret in mandatum conjugatos (li tre cantori pensionati) et dominum Lucam (Longinquo). Et si D. Tesaurarius noluerit cassare conjugatos, sed Lucam, citius decretum fuit, quod debeant cassari conjugati, et non D. Lucas. Il fatto si fn che Pio IV. ordinò al teacriere che lasciasse nel ruolo i tre pensionati, e Luca Longinquo, come aggregato canonicamente nella cappella, per pubblico concorso. Dietro questo avvenimento dono il Pierluigi alia cappella apostolica li due mottetti, e la messa.

libri corali, siccome quegli eseguì, ed in oggi veggonsi ne' due volumi segnati co' numeri 38. e 39. (313).

Sul bel principio dell' anno 1563, fromo eseguiti nella cappella postolica tanto i due ciatui montetti, che riuscirono gradississimi (314), quanto la messa, cui tributuronsi sommi dogi; ed a ragiona. Perciocolà non dirio della socaleza ecclesiastica accoppiata ad una modesta viracità, che in essa si scorge; non dirio della regolare condotte mitia ad una dietterole varieti, non dirio della continuazione non interrotta del soggetto di scadar assunto, legata con una giocondissima novità di scoordi; non dirio della continuazioni pronipante si una naturalezza fluida di meloribe, e ad una soave facilità di cento: la quali dosi, quantaque non disignitute da alcuni nel, sonaracono tuttaria siffattamente le messe simili denominate, super vocer muzicalez di Junquio, o del Brumel (315) che mani più no nai catararono nelle cappella.

(3.3) Girca il volume aggiusto n. 38. veggosi in noto 250. So no tech fra gli sasseri deli N° che metteri, chicheben aggiugere il Perindgi. Il volume aggiusto n. 35, continuo deli N° che metteri, chicheben aggiugere il Perindgi. Il volume aggiusto n. 35, continuo metteri, attenti del Perind Montin. Metarere and Dava, chi deli segue ordinere di General Partic R. a. fp. 45, a. di Giovanoli Perindgi de Paleurina. Surge Pere di Giochetta. Philippus rez Hippania General Maria (n. fp. ni. e). All terre mett Hippania General Montinuo Scholcho All, pin ni. e) all terre di Giochetta. Philippus rez Hippania General Ni. ni. e). All terre di continuo Scholcho All. Perindigi del Partico Ni. ni. e). All terre consulta S. D. N. Papase arripsit. Destro il Perindigi del Parterna al principio del Code, nel econdo contatto della mana ciana del Pirindigi vian avvo 156n. Le alve mante furono scritta sed 1553.

(34) Due e monti qui suma più regio di administrati d'Impactica del Particologi di malerne di conspere il montino di qui suma più regio più montino di reconserva il montino di qui suma più regio più malerne di conserva il montino di qui suma più regio più malerne di conserva il montino di qui suma più del rincipoli malerne di conserva il montino di d'Impactica della mana ciana del principi di malerne di conserva il montino di d'Impactica della mana ciana del principi malerne di conserva il montino di d'Impactica della malerne di conserva il montino di qui suma più regio più malerne di conserva il montino di della de

gos o sepa una parte de cuntore in figure quali il canto fermor ervere cue qualdes artificios canes fer la pert. El embeda quate fegi el inconpatione sud il Perinigi ar des mentral donard sile repella spotalica. Il motertes: Bestas Lucreatius 3.5 equide de tanto luverano porr il morre, sele canto pretantessi is lorie este de anto fermo, sele
de tanto luverano porr il morre, sele canto mentrato pol vederal sel 70. 1. di motertite 2.5 c. 7vero imangata de Giornali il 165, cuento d'instal est lorie d'il moterte fermo de 10.

in dello, nutren investiga 4.6 voi, el il motere vi guida un canons bellissimo, che risolve il soccional de quina.

(315) Erano famorialme le due meste di Jurquia del Prats oppra la reala, initiobate L'Homme arrae, super voces musicales e super voces musicales ad fortunami o, ad fortunami o, fortuna desporata a i rovanai imbediae nel volume sego. n. 41. del nostro achirio. Cetto si è che contragono atravagame sono più immagiante, e modi di contre i ndegis ilatto della cassi di Dio. L'eltu mena per edebre di ugel tempi sopra la seada, e



solo dirò del quartetto di due soprani, e due contralti sopra le parole: Cruelficut etiam pro nobiti, fino a cquis regio ino neri finti; il quale tuno dei tratti sommi di musica del Pichulgi: v' ha in esso un sentimento finissimo, melodie insinuanti, successioni armoniche che toceano, una finosofa fino a quel di affatto incognica, niente non vi ridorda, niente non vi manea: egli e dittor, nobile, delicato, grandinos, sentimentale: lo diviso, che la prima volta che risuono per quelle perfette voci nella cappella di Siato al Vaticno, il disegno, l'architettura, e la pittura, diventa di fresco tonta superiori alle altre arti belle in quella cappella, e che al canto degl'improperii, quasi a for contra stegione nulla non avernati l'antico conceptio ora sendessero dal loro seggio, e gittate le braccia al collo della musica loro sorella, le rendessero nuo-avameta l'antico onore; mentre gli udifori doverano cesser rimasti estatio, più che non era avvenuto per gli antirbi tempi lh nella Crecia al canta que eleberatissimi musici, o a meglio dire poderi musici-compositori-

Questa gloria, questo plauso, questa fama resero finalmente tutto il Pierluigi alla musica; e molto vi contribul segnatamente il cardinal Ridolfo Pio di Carpi (316) mecenate amplissimo de' dotti, e coltiva-

3 del Branzi, e trovati and vol. agra. n. f.5. del notive prelivire a me sembre cital messa un continuo ferinamisci di maloda, e di modalationi, un protei ripolita Microrea. Dopa II Perhipi Basso computo rializiante in messa sopra la cezda, per sarrigio della cappella gondifici Giercono de Kerle finamingo, repellando di S. N. C. Ridolfo II. et de efficiali, con altre messa el Pontificio Cregorio XIII. siconos reclesi ad vol. segunto n. 6, France cocciónico la dondo dia pepella mi di Gongo e si trova nati Vol. rigen. n. 5, A sotisio Giff nati divi. e si i la and vol. segun. n. 63. E Giro Angelo Copposi, siconos poù velersi uni voltana-singuista n. 165.

(240) Biolofo figlio di Lomello della soldilationa famiglia Pia de principi di Certà remo cardiande da Dodo III, culta promotino dei 20. di Desente 1536, Paso Certo cordina de Dodo III, culta promotino dei 20. di Desente 1536 Paso Certa de Velleri, e decano del segre collegio pel 1566. Per la mere del famono cardiande Prascesco di Terona, e apost l'an di Diologio del 1566. A di spectrologi quanto questo adotto, settiono, e grandiamio cardidicio con sinto de bio Induch, l'anni, rifetture al pregio della sua gelleria, ed agli crit carpenti al Quiricial, da lui con inmensa pera phetani, e darcichi di direclagie, states, vara, ingrisioni, c, lapidi antiche a alla nandile e copississima biblioteca aperta sempre ai leterati, ja cui fre gii altri percia directioni dei di la mono Virgilia, curculta da adjunta precio directioni dei di la la la la mono Virgilia, curculta da adjunta percipi di considerationi dei continui ammirrarali di la mono Virgilia, curculta da adjunta percipi di considerationi della continui ammirrarali di la mono Virgilia, curculta da adjunta della continui antica della continui ammirrarali di la mono Virgilia, curculta da di proposito di considerationi di continui ammirrarali di la mono Virgilia, curculta da di giudi.

tore de'begl'ingegni; il quale volle conoscere di persona il Pierluigi, ed ammiselo con gli altri sommi artisti alla sua confidenza. A questo tratto di benignità di sì riguardevole personaggio non resse Giovanni : e parte mosso dagli elogi tributati alle nuove sue produzioni (giaechè è innegabile, omnes trahi laudis studio, et optimum quemque maxime gloria duci , Cic. pro Arch.Poet.); parte vinto dai sentimenti di gratitudine verso il novello suo mecenate, poichè: L'essere grato è dover (Metast. Attilio Regolo att. III. sc. 4. ) uscì di nuovo dopo otto anni di silenzio al pubblico con la stampa delle sue opere , e nell' anno 1563. dedicò al lodato card. Pio, e fe imprimere in Roma presso gli eredi de' fratelli Valerio e Luigi Dorico la sorprendente raccolta di mottetti a 4. voci, per le feste di tutto l' anno, e per i comuni de' Santi, col titolo: Motecta festorum totius anni, cum communi Sanctorum quaternis vocibus a Joanne Petro Aloysio praenestino edita, liber primus, superiorum permissu. Romae apud haeredes Valerii et Aloysii Doricorum fratrum brixiensium, 1563. La dedica v' è solo accennata, perciocchè il card. di Carpi era uomo da non farsi adulare: Atl Rodolphum Pium Carpensem S. R. E. cardinalem ostiensem, et amplissimi ordinis decanum Joannes Petrus Aloysius praenestinus. Di questo volume ho io vedute altre quattro edizioni : in Roma presso Alessandro Gardano il 1585, in Roma per Francesco Coattino il 1500, in Venezia presso Angelo Gardano il 1601; ed in Roma presso Luc' Antonio Soldi il 1622. Non è qui luogo di parlare de' pregi di quest'opera : dirò solo, che li sei mottetti: Dies sanctificatus per la natività del Signore; Valde honorandus est, per la festa di S. Gio. evangelista; Salvator mundi, per la festa d'ogni santi; O quantus luctus hominum, per S. Martino vescovo: Quam pulchri sunt gres-

Aproxinos alla schia che fore di F. Pièles Peruttinian, conv. (pel Sino V.) per ses Orgo, ot agli centroli teammental, de leitiud prima di morie, che il lausto card. Care lo Borronco, il card. Aismanfario (che fa poi S. Pio V.) el il card. Boscompagi (che Basson) al compo comilitato di chiando Cregrie M.III.). Che son potras ripropientare il Pieringi con tanti talenti di, nato mecentar Pareto preè vanirono le ser persars, senzole norto il cardinal della congregazione abbiano dette, na d'Angio del 1164; prima che i cardinal della congregazione deninata alla esecutione dei decreti del concilio tridentimo il mariante della prima della cardinal della congregazione deninata alla esecutione dei decreti del concilio tridentimo il mariante della cardinal della congregazione deninata alla esecutione dei decreti del concilio tridentimo rimetatore aggi attatti di Girerani le casus della music.

ans tai par la conoscione immacolata di Maria Vergine; ed il veni sponsa Christi per il comun delle vergini sono dello stesso geuree, e della sessas perficione del quartetto segnicatao nella mesa in re, mi, fin, so, l, fa. Se non che la delicatezza originata dalle quattro voci scota del quartetto è sostituita da nua grazia e leggiadria inseprincibile per la varia combinazione della quattro parti, le quali essendo quindi di tratto in tratto rimite nel-P unità di un sol pensiero toccano e rapiscono con una semplicità, nobità, e maestà sezza pari.

Meutre siffatte cose avvenivano in Roma terminò gloriosamente nell'anno stesso 1563, in Trento l'ecumenico generale concilio. Il sommo Pontefice Pio IV. avendo sommamente a cuore l'esatta osservanza di quanto eravi stato decretato intorno alla riformazione creò una congregazione dei seguenti otto cardinali , Giovanni Morone, Gian Michele Saraceni, Giambattista Cicala, Michele Ghislieri, detto l' Alessandrino (poi Pio V. e santo) Clemente Dolera, detto l'ara coeli, Lodovico Simonetta, Carlo Borromeo (il santo), e Vitellozzo Vitellozzi, a'quali col moto proprio Alias nonnullas constitutiones dei 2. di Agosto 1564. dette ampie facoltà perchè invigilassero all' osservanza esatta di tutti e singoli i decreti emanati circa la riformazione dal sacro ecumenico e generale concilio tridentino. Ora, siccome sopra abbiamo veduto, essendo stata in esso concilio rimessa la causa della musica ecclesiastica alla cura degli ordinarii, a'quali fu imposto di avvertire, che mai più non vi avesse nel canto mescolanza alcuna di lascivo e d'impero, dovette dai cardinali deputati prendersi in considerazione per riguardo a Roma, e massime alla cappella pontificia, luogo della più rigida esemplarità, ed il cui esempio avrebbe tirato seco eziandio le altre chiese.

Qui però è da notarsi come questa disanina era alquanto scabrosa; perciocchè il Pontefice Pio IV. memore della predizione del suo sommo innalzamento fattagli a snon di liuto dal giovinetto Silvio Antoniano (317) finissimo cantore, detto !' Orfeo di Roma, mostravasi

<sup>(317)</sup> É notissimo l'anoddotto del giovinetto Silvio Autoniano con il card. Gian Angelo da Mediol, e può vedersi nel dizionario del Bayle, nel lessico di Cristina Jocher, nelle prolusioni accademiche di Pamiano Strada, nelle vite de' pervonaggi illustri di

sommamente parziale per la musica, e la gradiva, e compiacevasene in udirla, e per fin talvolta recandosi ad onesto solliero nel Maggio e nell'Ottobre in alcun castello vicino a Roma seco menava alcuni cappellani cantori apostolici più a se ben affetti, onde gustare dopo il pran-

Aotonio Baldassarri , nella vita di Silvio Antoniano del Castiglioni , nella memorie dei cardinali ec. Spero tuttavia che i lettori non si gravaranno sa ancor io brevamente il riporto. Cootava soli undici anni circa di età Silvio Antoniano, ed era già appellato da' dotti del secolo XVI. miracolo della natura , ed ammirato como un prodigio. Sonava maravigliosamente, improvvisava sopra qualsifosse tema in versi italiani, latini, e greci con elegantissima frase. Eravi di que' tempi in Roma il card. Francesco Pisani nato di senatoria famiglia in Venezia, il quale, solendo nel soo giorno natalizio trattare ogni anno a sontuoso e lauto banehetto tutt' i cardinali , ed avendo risapute di fresco dal card. Ottone Truchses mecenata de bei talenti le prodigiose doti del fanciullo Antoniaco , le fe introdurre ( forse dovette essere l'anno 1551, nel pontificato di Giulio III. ) nella mia del convito , oode rallegrare col funciullo cautore, soquatore, e poeta i nobilissimi convitati colleghi. Introdotto l' Antoniano, molti de' cardinali, i quali già ne avevan contesza, in vedeudolo, gli fecero festa, ed amorevolmente lo accarezzarono : fra gli altri il card. Ranoccio Farnese, per non so qual' impulso , fatto un mazzetto di fiori ch' arano sulla mensa , lo dette all' Antoniano dicendogli che lo presentasse a quello de' cardinali, che dovesse salire a suo tempo sul trono del Vaticano. L'innocente garzoncello gira un' occhiata significante su sutt'i cardinali, quindi si dirige al card. Gian Angelo de Madici, gli presenta il dono, e dato di mano al linto che pendevagli dal collo si pose leggiadramente a caotare le di loi lodi. Il fatto in se stesso era innocentissimo: tuttavia non conteneva la doti necessarie dell' amana prudcosa. Di fatto il card, de Medici se oc dolse acremente , aveodol preso per un dilegiamenta preparato; ed il card. Farnese conobbe troppo tardi l'imprerednte conseguenze della sua irriflessione. L'avvedutezza però degli altri EE. riparò Il piccolo disturbo, e rese la lieta tranquillità, perciocebè tutti ad una voce incominciarono ad encomiare la dolcezza del suono , e del canto dell'Antoniano , ed invitarono il eard. de Mediei a provare con alcun tema a suo beneplacito la poetica prodigiosa virtù estemporanea del fanciollo. Batteva in quel momento un orologio, ed il card, de Mediei tornato alla sus amabile docilità, or bene, disse, Silviuccio, se voi siete poeta, improvvisate sopra l'orologio. Lo che quegli esegul con tanto mirabile finezza, che il card. Cristofeno Madrocci ancor egli uno de' convitati, trovaodosi, non saprei come, nna ricca collana di oro na free dono al giovinetto pocta , a con le sne mani adattoglicla al collo . Avverossi finalmente dopo la morta di Giulio III., di Marcello II., a di Paolo IV. la predizione dell' Antoniaco essendo stato eletto Pootefice il card. Angelo de Medici che nominossi Pio IV. Memora il novello Pontefice della prediziona fece ad ogni modo ricercare Silvio Antoniano, volle che avesse abitazione e mensa nel Vaticano, e deputollo poco dopo segretario delle lettere

zo le loro musiche (318). Perciò fu, che in una delle congregazioni tente, gli otto amidetti cardinali rimisero intermente questa discussione al card. Vittellozzo Vitellozzi giovine di amittenature, e che ancor egli molto dilettuvasi della musica (31) ed il card. Carlo Borromee, come injote, e confidentissimo di S. Santia, inculcando loro che non so- lo si rammentassero del decreto emanato dal agrosanto concilio nella sessione 22. ma che ezizandio procrussero di ottenere massime nelle parolo delle messe maggior chiarezza, perciocchè poco o nalla si udivano nella comune massiera di musica.

laties del sig. card. Carlo Borromo». (qui eras le cere di Po IV. a pro dell'Annosaino quando fa pota del canza le canza fel la moles cerdeniarlo J. Dikbe positi l'annisno da S. Pay V. la carice di segretario del constitues e da Sina V. 3 grado di grazzio della congragatione del Vacori le Registri finalmento Cimente IIII. dopo serciale della constituenza del constituenza del montre del montre del montre del montre del segmento del la constituenza del montre del montre del montre del montre del montre del montre del constituenza del consti

(A18) Tra varil compi che potri sideure a creigo na nolo. Nel dario M.S. i Eramios le Bel dil von 1652. il leggi si dan dei si a. di Mago di versa parti di Roma
con S. Santità Giovani Antonio Latini, Mirio Lapi, Giasamo Cdi, Alexandro Melo,
con S. Santità Giovani Antonio Latini, Mirio Lapi, Giasamo Cdi, Alexandro Melo,
Safano Betti di devi i Franzino e, Franceso Curren. Del Franzi si . Moi 1553. I.o.
Astonius, Marinas, Jacobsu, Alexander, Formatinus, ca Terra equileverant cun sancializane circu velno . Domnica 10 Moli. D. Astonius Alexander, Formatinus, ca Terra redirecta con mantinuo. Placemi qui di riberes oppormanente qual parte equileverare un mantinuo. Placemi qui di riberes oppormanente qual parte equileverare un mantinuo. Placemi qui ce cisi in ecconic quanto
rementino, permedende ci continuit, chi lescoire. Janticel funito devera al cellippo
rementino, permedende ci continuit, chi lescoire. Janticel funito devera al cellippo
rementino, permedende ci continuit, chi lescoire, di consciente, quel di neve Roma triavallo in certa celemiti, il Papa diate da poi in concitare, quel di neve Roma triade di figlia, escondo restituto di late cari romana il prinzio elecoro, e il manta
sensatoria tante velta commirca dei medanti fraprentari. E percià nance qui Papa (1),
quantangen colleges a diprere, certifore, e exvisari derrona coloro de lo opplira,
quantangen colleges a diprere, certifore, e certarel correspondere.

(319) Anche II end. Vitalloni quado recrest facri di Roma e diporta mante see olemia de più vinnosi capelloni essente dala capella prottian. Recome a campio tratto dal dirio MS. di Gristafono de Hayelo. Die Mercari (6 Mail 1565. Ad instantamente mante della della fella data fait listata Dominiz Torres (Fraissec Torres spagnodo) et Apro- (Gis. Benista Apra vinnos) at condicatoriar essente Torres and Provential data fait listata de Provincia della della fait listata de Provincia della della fait listata della della fait listata della de

Risapendo il Papa questa rimessione d'autorità ne' due ridetti cardinali molto se ne compiacque; ed aggiunse ai medesimi facoltà ancora più estese per riguardo alle circostanze particolari di alcuni cappellani cantori pontificii, che in conteguenza non sono di questo luogo. Onantunque poi li due cardinali operassero di concerto, trovasi tuttavia il card. Vitellozzi come capo di questa commissione , perche più anziano nel cardinalato, essendo stato creato diacono cardinale dal Pont. Paolo IV. li 15. di Marzo del 1557. laddove il card. Borromeo era stato veatito della sagra porpora da Pio IV. li 31 di Gennajo del 1560, ond'è che il card. Vitellozzi a nome della congregazione degli otto cardinali aopra l'esecuzione del concilio tridentino fece noto al collegio de'cappellani cantori pontificii, come avendo alcuna cosa da consultare intorno alla musica, gli fossero inviate persone esperte, ed abili a render ragione della loro arte. Il collegio si radunò a capitolo la mattina dei 10. di Gennajo 1565 e furono scelti gli otto seguenti deputati , Antonio Calasans spagnuolo, Federico de Lazisi romano, Giovanni Luigi Vescovi napolitano, Vincenzo Vicomercato genovese, Gio Antonio Merlo romano, Francesco de Torres, e Francesco Soto apagnuoli, e Cristiano Hameyden fiammingo, i quali dovessero recarsi dagli EE, Vitellozzi, e Borromeo, o ad altre persone dai medesimi destinate, e consultare, e rispondere a ciò che fosse loro proposto, Così leggesi nel diario MS. di Cristoforo de Hoyeda del 1565. Die mercurii , decima mensis Januarii 1565. Congregati DD. cantores in capella Sixti , omnes , nemine discrepante, dederunt commissionem dnis. Antonio Calasans praedictae capellae decano, Federico de Lazisis, Ioanni Aloysio de Episcopis, Vincentio Vicomercato, Io. Antonio Merulo, Francisco de Torres, Francisco Soto, et Cristiano Hameyden, ad ipsonum, et totius collegii nomine Reverendissimos DD. cardinales, sive alios ad quos oporteat, alloquendum.

Si tenere varii congrest fra i due cardinali, ed i deputati del collegio e si convenen t. Che li mottetti, e le mose con mescolamento di diverse paroli mai più non si casteresbero a. Che le masse lavorate sopra temi ci canzoni profare e lade rimaneran shandite perpetumente dalla cappella. 3. Che i mottetti di parole capricciose inven-

tate da private persone non si sarebbero mai più eseguiti. Si discusse eziandio l'articolo, se potevano cinè le parole sagre cantate dal core udirsi più costantemente, e più chiaramente. Li cardinali desideravano che si putesse : li canturi rispondevano, che nun era clò sempre possibile. Istavano i cardinali; se si può alcuna vulta, perche non sempre? Replicavano i cantari esserne in colpa l'obbligo delle fughe e delle imitazioni, che formano il carattere della musica armonica, ed altronde tugliere alla musica questi artifizi essere lo stesso che snaturarla. În questa dissenzion di pareri furon citati più vulte dai due cardinali il Te Deum (320) di Costanza Festa , gl' improperii , ed il quartetto della messa ut , re , mi , fa, sol, la, del Pierluigi come esempi senza eccezione, udendosi per essi costantemente e chiaramente le parole, Al che risposero nuovamente i cantori, che quelle erano composizioni di brevi tratti, laddove nella lunghezza massime del Gloria , e del Credo non si sarebbe potuta ottenere in egual maniera la chiarezza delle parole offuscata dai periodi de'necessarii andirivieni delle fughe, e delle imitazioni. Finalmente si venne a partito, e fu risulutu con comune soddisfazione tanto del card. Vitelfozzi molto parziale delle produzioni del Pierluigi , quanto del card. Borrameo arciprete della basilica liberiana di cui erà attual maestro il Picrluigi, siccome pure dei cappellani cantori apostolici, appartenendo in qualche maniera il Pierluigi al loro collegio, come cantore pensionato, fu risoluto, dissi, con cumune soddisfazione, che si desse al Pierluigi la commissione di scrivere alcuna messa soda, ecclesiastica, scevra

(3:0) Questo Te Poum di Contano Peta si cons nature dai cappellari cantori que solici inten data rezissione del nario namo Pountifice, a della traditione del cappello si narri carifonti, quanto nella fasta del carpo del signore, allerche cetta la solente processione nella basilira virticana (V. In mos 290.) Depo ir escoli datele la componicionera sonora il no vero balto. Egli il lavanto a loresi versatti cappa i mololia del contro pirot. Li princi veri sono vernamo solici gastidati, chari, sampleri solicani, sonora pirot. Li princi porti menti solici qualitati da fina prospireritali intertionali princi. Li princi dal 72 cogo contro la control della della prospireritali intercionali princi della della control da qualifosse mescolarza di Isacivo e d' impuro e nel tema, e nelle nisuora, e nella misura, e di l cui tenor fosse tale, che a fronte della risuonanza delle armonie, e della necessaria vincolazione delle fugile s'intendessero limpidamente tutte e singole le parole ed il senso. Se il Piertoligi fosse riaccio nell'intento, promisero i cardinali di non innovar cosa veruna nella musica ecclesistica i in caso diverso, si fecero intender che sarebbero state prese le opportune detterminazioni giusta la mente degli altri sei EF. cardinali membri della congregazione sopra l'essezzione del tridentino concilio.

Il santo cardinal Borromeo incaricossi di questa commissione. Patto pertanto venire a se il Pierluigi, di sua propria bocca pregollo a comporre nella divisata maniera aleuna messa raccomandandogli con somma efficacia tutta la possibile applicazione conde S. Santità e la congregacio degli Efe. acudinali distinta alla secucione del tridentino concilio non dovessero esser costretti a sbandire la masica della cappella apostolica, e delle chiese, dappoichè il segro concilio di Trento crasi coutentato, che vi rimanesse a patto solo che si rendesse degna del luogo dell'orazione, ed atta a fruttificare nel cuor de fedeli sentimenti di verace pietà e divozion ferroras.

Povero Pierluigi I Eccolo posto nel più duro eimento di tatta sua vita. La musica celetiasitae pende dalla sua penna, e pende inisime la sua vita civile nel periglio della sua fana. O egli soddisfa il desiderio de cardinali, e del Pontefice con una nuova maniera incognita a tutt' i suoi predecessori, creduta anzi impossibile per la natura stessa dell'arte, e la musica continuerà nella destinazione al culto di Dio: o egli non sa di-partiris da'metodi conosciuti fino a quel di, e la musica è tosto tisnadita da' sagri tempii, ed ei divera la favola delle brigate: chi chiamerallo il monte che ha partorito (321), chi lo somiglierà ne'saoi studi

(321) Phucdri Fabulto lib. 4, fab. 21. al. 22.

Mons parturiedat, gemitus immanos ciens;

Eratque in terris maxima expectatio.

At illa murem peperit.

onde Orasio nell'arte poetica, vers. 139.

Parturient montes, nascetur ridiculus mus

al calvo che trova il pettine (322) Chi in iscontrarlo gl'intonerà a scherno: Laetare incolumis musica, salvus est praenestinus. (323) Tutto il

(322) Paedri Fabul. lib. 5. fab. 6.

Invenit calvas forte în trivio pectinem:
Accessit alter, aeque defectus pilis:
Eja, inquit; în commune quodcunque est lucri.
Ostendit ille praedam, et adjecit simul:
Superus voluntus fasit, sed fato invido,
Carbonem, ut ajunt, pro theasuro invenimus.

(3.3) Usò no tempo in Roma frello altre masiere di assentationi ascere quella di ference la comune la altra della città cor la sinci di on solo. Cod alta nono: della riespersa sania di Germanico si esclusio : salve Rome, salves patrie, salves un Germanico; e per Alessando Servor di dises salves Rome, quia salves Altrasande. Pelor Labracado Regiono di Augusto, il qualte versolo delicato il primi quattro libri delle sua favolt ai Essipo coltecta di Calgino, e el quisto a Falson otro Particolone, pete electramente sono Angusto, sutto Telerio, e sotto Calgino, se rende certi, che quatta masiera di acclamaziono, sutto Telerio, e sotto Calgino, se rende certi, che quatta masiera di acclamaziono em molto comune in Roma; pericoche lipidamente resento mella far, 7, el di lab. 5, 2 gunicio equino coi ciude quel vile sonatre di this chiamazo Principe, cai perakre il no leganori ridante a exterio partico.

Princeps tibicen notior paulo fuit.

Operam Bathyllo solitus in scena dare.

Charus reducto tune, et notum canticum Impaniui, cujus hase fuit suntentia. Leateri inclusiui Roma salvo Principe. In plasuus consurretum est i justat basia Tillicin, gratistari fustures putat. Equatire ordo staliana errorem intelligit Magnoqua rius canticum reputi jubet. Interatus illud i fonos mesu se in palpito Totum praternit; plaudit inladens eque:

Princeps ligato crure nivea fascia Niveisque tunicis, niveis etiam calceis, Superbiens honore divinae domus, Ab universis capite est protrusus foras.

VOLUME I.

Pierluigi conosce, calcola tutto: io son d'avviso che niun artista giammai si trovasse in simigliante strettoio. Egli è questo altro cimento che sentirsi ordinare il quadro della trasfigurazione con i due santi Stefamo e Lorenzo: (324) si voleva in fine un putido anacronismo, un er-

(324) Couvian dire, che assaissimo rincrescesse all'Urbinate l'ordinazione di dipingere nella tavola della tratignazzina i den santi leviti Stefano, e Lorenzo: perciocché quel Rafacilo di cui disse Salvator Ross Sat. 3. A Pittara.

E come compatir, scusar potiamo
Un Raffæl pittor raro ed esatto
Far di ferro una zappa in man d' Adama?

Qual Rafaello, che nella storia del miracolo del corporale di Bolsena acaadata airea il t 264. finse Papa Giulio II. ed il card. di S. Giorgio Rafaello Riaria, che odono quella messe : quel Raffaello, aha nella coronazione di Carlo Magno in luogo di Lenne III. ritrasse Leone X., vesti le figura secondo l'uso del suo tempo, e vi faca i ritratti di Giannono Pandalfini , d' Ippulito de' Medici , a di altri viventi , onde il Vasari quantunque prossimo al Sanzio equivocò goffamente, scrivendo che in quella dipintura si rappresenta quando Leone X. sagra il re aristianissimo Francesco I. Qual Rafaallo, io dissi, per nulla sernpoloso in simili pittoreschi ghiribiszi dipinsa poi i due ridatti santi in figure piasinlissima, ganuflesse, ed appintate sotto una verdura, cosicchè, a chi uon vi pon mante, sfurgona inavvartita . Certo è che il card. Giulio da Madici ( poi Clemente VII. ) mentr' ara vascovo di Narbona ordinò quasta tavola ; ma per quanto to mi sappia , non v'ha chi renda la vara ragione, unde quel cardinsle la volesse co'dua santi leviti . Il Pranetti nal Saggio Storico pag. 138. dice : In per me non so cosa v'abbian che fare , Sard pur troppo stato obbligato il pittore ad eseguir gli ordini del card. Giulio de' Medici . Solita sondizion misera degli artisti di dovere assalutamente servire al capriccio de' padroni. Ad altri piece di asserire che il card. Giulio volundo effiggiati in essa tavola destinata al pubblico culto li dua santi Stefano a Lorenzo intendessa di accrescere la divozion da fadeli varso i medesimi come protettori particolari della famiglio de Medici, e lo argomentano par il noma di Lorenzo ripetutamente impusto agl' individui della casa ridatta , a per l'ordine di s. Stefano arcato pochi anni apprasso da Cosimo I. Duca di Firenze, a di Siana, ani dappoi S. Pio V. diè il titolo di Gran Duca di Toscana. Questo però si è un error solenne; perciocchè sotto l'invocazione di S. Stafano Papa, e non dal protomertire fu creato in Toscana l'ordine cavallaresco di S. Stefano. (Torelli Armamentar. To. 2. par. 2. discurs. 214.) Comunque la sore evvenisse : Refeello non secondò punto la stranezza della ordinaziona, ed accortemente la elusa apprendendosi al messo termine sopraceanneto.

ror di tempi, un fallo di costame: poteva però l'Urbinate sollevarsi nella sua tavola fino all'apice della perfezione, siccome fece, indipendentemente delle due figure, che mezzo nascoste da un lato venerano il prodigio. Egli è questo altro dimento, che esser dettinato dietro la morte del sommo Bramute acritietto del navovo disegno del Vaticano col peso di perfezionare le idee incomplete di quella vassissima mente (325): se in fine le navove maniere architettoriche di Bafuello non lurrono esquisi(236) non per questo o la fabrica rimasse incompleta, o scenoì punto

(325) Bramante Lazzari pria di merire se noto al Pont. Leone X. che il sole Rafacilo seo discepele aveva capitali sufficienti d'iegegno da continuare l'intrapreso lavoro della basilica vaticana . Bramante mort in età di anni 70. nel 1514., ed il Papa nell'anno stesso creò Refaelle architetto del Vaticano adesivamente alla voloctà del defento con il sequente Breve in data del 1. di agono 1514. Cum praeter picturae artem , qua in arte te excellere emnes homines intelligant, is a Bramante architecte etiam in construendes aedibus es habitus, ut tibi ille recte principis apostolorum templi remani a se inchouti aedificationem committi posse meriens existimaverit : idaue tu nobis forma elus templi confecta, quae desiderabatur, totiusque operis ratione tradita, decte atque abunde probaveris: nos quibus nihil est prope antiquius quam ut phanum id magnificentissime quamque celeriter construaçur, te magistrum ejus eperis facimus cum stipendio numum aureerum trecentorum tibi annis singulis eurandorum a nostris pecuniarum, quae ad ejus phani aedificationem erogantur ad nesque perferuntur, magistris, a quibus id stipendium aequis pre tempore portionibus dari tibi, eum petieris, sine mera etiam mensibus singulis jubco. Te vero hertor, ut hujus muneris curam ita suscipias. ece. videris lib. g. Epistolar. card. Petri Bembi epist. 13. It. bullar. vatican. To. 3. appendix pag. 34. la vita di Rafaello del Comolli pag. 75. num. 83.

(26) Dabio il modrimo, Rafaello dei sea novo diagno della basilies vaticasa, quantumpus a exveri epirato il grafiamotto del Papa codo estrivado al contro Biolassa Cassifilme debe a dirgli; nouro Signere con l'onovarni, mi la menso un gran pompa, la pualta questro à la teura della fabrica di S. Pletto. Spero lema di mo ca-devicia stato e a tanto più, quanta che si modello che in ne ha fatta, piute a una sama che visita, e de à bolate a molt ibelli ingegni. Ma in mi livero o punitare più alta ci. Forrit trevan le balle forme degli colifati antichi i ni se , sei i volo sand d'atron. Me morge una agra lua no l'itrovio pia na mata che destalli. Rafiello aou ce sepoce di triumavere i val d'i leuro, volto di Dabito, quanto cicò laubi in qui momune a procesima pia della geleria. Ma il non narco di casso cone fa soltatosa, ciccone la sattentosi i detti celleri dei espreciata boltari vaticaco Martinetti, Dienii, e Cami (bell) vut. pepada (pp. 34. numa ».) Ha tanne novo dienegli poccimen a faphade procumum una cervati

il Sanzio nella estension del suo credito. Al mio Picrluigi non si chindono anteronismi, non si donanda la continuazione d'idea ass'orchè vante, si orcinia na llavoro movo a conditioni tali; che tutti anche i più valtorosi artisti dal risorgimento dell'arte per quasi due secoli han tenute per impossibili, come repugnanti all'abito, e alla natura stessa dell'arte: e da ul-timo se egli non si disimpegna con gloria, pagheranne lo scotto con la sua finana. La pregliera però del il comando vien di tropp'alto, consucio subiditire. Seguiamolo pertanto nelle sue meditazioni indicateci dalle sue opere.

1.º Il metodo stretto di fughe ed imitazioni giusta la comune scuola fiam ninga non può a verun costo permettere, che s' odano interamente e sempre le parole ed i sensi dell'orazione, siccome si pretende. Dunque gli artifizi siano sparsi con avvedutezza, e servano, non trionfino.

2º Se gli artifizi onn debbono essere che servi, per la continuazion esquita de periodi misucali; trattambais di langhe composizioni, non può una sola voce più grave formar sempre la base, periocchè mai non proportione inperace. Che se il tenore supplica le veci del basso, san in proporzione snervato (così aveva il Pierinigi fatto nella messa sur, re, sur, fer, sor, Ia, e ben si en avveduto del miserabile effetto); tenendolo nelle corde alte udiressi una stucchevolissima uniformità di armonie sempre acute in maneaza del basso, sempre gravi col basso. Duoque siano due i bassi code a vicenda sorreggano le armonie con egual forza e si succedano nella continuazione del periodi delle melodie.

3.º Se due saranno i bassi: quante dovranno essere le altre voci? Raddoppiando le altre tre parti del concento diverrebbe ella una messa

offerts, pértans où immateram electainei seir oblans. Questa regione quastampa debinamente ablant ain blend criterius nom iliniate gam fatto previocable del di s. Agrimo 154, in ceil Louez X. direnze a Birfalbo il appracciates herre, e vei lobi il morro disegno gli adi mediento pressantagle, fina si G. di Agrille 1520, gierne in ceil mort Balento, vi civernos più di civige mali e masso. Se e me è betto di spianer, sierle dividente della comparata della considerata della considerata della considerata di richi ban qui a for cevillen Bernassate regge ablancame l'appariata, rindiques quisili le ver marchine cavere Balento, il cui protessionio sero non possado quanti notenere, catera violanti insualto di pianza, contessionato di engagio fediciones le lei del non suserad otto voci. Ma una messa ad otto voci è tuttora nella cappella pontificia una novità, che troverebbe per questo siesso capo de contradittori (327). Oltracciò, o le otto voci si distribuisono in due cori, onde cantino a cori spezzati, e questa sembererbbe una servile pedanteria per la moderna invenzione di Adriano Willaert, che sersise il primo i salmi vesperini a due, e tre cori spezzati (328). O le otto voci si considerano

(327) Paride Grassi cerimoniere pontificio nell'Itinerario MS. di Giulio II. sotto l'anno 1507, racconta , che , avendo cantato la messa nella cappella apostolica il asbbato in albis Mous. Francesco Sinibaldi vescovo assistente al soglio , e maestro della cappella, i cappellani cautori cantarono a di lui onore un bellissimo Credo a sedici voci. Queste parole oppongonsi diametralmente al rilievo, che si suppone aver fatto il Pierlnigi di non comporre a otto voci, perchè nella cappella non vi erano composizioni a tante parti. Io rispetto la testimonianza del Grassi, ma faccio avvertiti i lettori, che egli non cra cantore, onde può avere equivocato solennemente, credendo che la composizione fosse a sedici diverse parti , laddove gli esecutori fossero stati sedici di numero : lo che rendesi probabilissimo sul riflesso, che Leone X. fu il primo pontefice che accrebbe i cappellant captori a trentasei partecipanti , mentre fino al 1480. erano ora sedici , ora diciosto . Sotto Alessandro VI., e Ginlio II. furono , è vero , aggregati altri pochi , ma ammesso ancora che sotto Giulio II. fossero giunti al numero di venti o di venticinque, e più certamente non arano, poco bellissimo, per mia fe, venti o venticinque individui potevano far comparire un Gredo a sedici parti diverse. Di più o questo Credo a sedici voci era l'unica composizione della cappella a tanta parti, e riman vero, che una messa intera a otto voci serebbe stata in cappella una novità, o ve ne aveva delle altre , e converrà dire , che nell'incendio suscitato nel nostro archivio dai soldati di Borbone tutte la composizioni a più di sei parti avessero la mala strte di rimaner arse, mentre non se trova neppur nua in tutt' i volumi che furono salvati, o cho veggonsi tuttora nel nostro archivio scritti sotto Leone X., Giulio II., Alessandro VI., Sisto IV., Paolo II., ed anche sotto Pontefici anteriori , siccome rilevasi non solo per la forma delle lettere , e per le pessime miniature di occhi spiritati , dita lunghissime, ec. ma eziandio per la qualità delle noto, de'tempi, e per la informe maniera di contrappunto. In conseguenza non essendovi più tali composizioni nella capoclla fin dall'anno 1527, il produrre una messa a 0110 voci nel 1565. sarebbe stato innegabilmente una pericolosissima novità .

(389) Le Istituzioni armoniche del R. M. Giosefio Zestivo; Venenta app. Franceco Seneve 1502, par. 3. cap. 66, pag. 368. Accaderá alle volte di comporra alcuni salmi in una maniera, che si chiama a coro spezzavo, i quali spezzo volte si sogliono contare in l'inegia nelli vesperi, se altre hore delle feste solenni, et sono ordinati, et divisi in due cori, vover in tra... Es perché cossile cori i prognom alquanto tontani l'un visi in due cori, vover in tra... Es perché cossile cori i prognom alquanto tontani l'un indifferentemente come parti di un sol coro, e si cade vismaggiormente nella confusione delle parole per l'intralciamento tanto più rontinuato delle fagha, e delle imitazioni nella moltiplicità di tante parti, siecome vedesi nel mottetto a trentassi voci dell'Okenchim (320); nelle intocanzioni, e desinarea degli otto toni ceclesiatici di Antonio Brumei (330) e nel mottetto Neziciem mater virgo virum di Giovanni Mouton (331). Dunque le voci fra tutte non oltrepassion il numero di ssi, perche anunero è sanzionato dall'uso nelle più grandi messe della cappella: perchè con tal numero si può senza impoverimento dell'armonia immaginare anche di tratto in tratto un canto a cori spartiti e perchè da tal numero di voci organizzando talvolta i due bassi in consonanza, il può senza inglicer il garbo alle melodie delle parti seute, ottenere un può senza toglicer il garbo alle melodie delle parti seute, ottenere un

dall dire, però avvertir il compositore, che ogni coro sia consenante... Questo avvertinento no ho dispressare, perciscolò è di granda commodo, e si pi rivonato dall'Eccellentizimo Adriano. Et bonchè si rendi alquanto difficite, non si debbe però schiware la fiatca, perciscolò è coss molto bedovole ev virsuosa, et ale difficola si farà alquanto più fiatcie, quando si arerà esaminato le dotte compositoria di esco delirano.

(325) Antiquior Iodoco aliquanto fuit Okenheim et ipse Belga, qui ingenio omner excelluise dictur. Quippe quem constat triginta sex vocibus garritum quemdam instituises. Certe inventione et ingenii aerimonio admirabilis fuit. Dodeachordi Henrici Loriti Clareani patricii clarocenis apad Helvetion lib. 3. pag. 454.

(330) Antonius Pramel dignu qui intre eximies symphonetas numerous, magi ta me diigenti e atre sulati, quam natures induspria. Cibrecaus loc. In pa. 56. Li citat pincipii, e desirense degli otto moli, o toni evolusiati firenso impressi mil qui init. Musica practicae Fertonama Ibir II, autore M. Gregorio Fabo Lacenta, in Academia Publiganti musica profusore ordinario. Basilesa per Henricam Petri, anno act. 1553. nemes Mart. Music. Parett. thi. 1- pa. 68. et resq.

(33) Joannes Moston gallas, quem nos vidinas, ratistem quandian habeit studos ai industria quantism, et ab alti, que hactenus commensium, differen, atioqui fuelli fluentum filo cantum edebet. Pero gravisimas minsa compoute a Leous fuelli fluentum filo cantum edebet. Pero gravisimas minsa compoute a leous debet. Pero d. Max. apportante. Sequentum entem necesiem tunter vigin vium peperit inte debe Skivatorem useculorum etc. octo voolbus initiatist, qui concentum multum mini plantor. Peritum fatume, quanti peritum probamus. Quanquam concentum hujumodic concentum adduzerimus, qui quaternum probamus. Quanquam concentui cuerqui man paintori referen non est admontant oriele. Gluerasso loc., la pg. 604.

robustissima armonia, ed anche maggiore nella quantità, di quella che posson produrre più parti acute.

- 4.º Quantunque i temi delle melodie si desumano dal canto gragoriano, non si toglie nel momento attuale l'idea detestata dei titoli profani delle messe, i quali ricordano le melodie delle canzoni, e de' balli. Dunque niun riguardo non s'abbia si temi, che desumansi pure onde crederessi opportuno, e niun titolo non si affigza alla messa.
- 5.º Azzardare una sola messa nel momento presente di volonù risoluta, o per la continuazione, o per il bundo della musica ecclesiasica, sarebbe ella imprudenza. Dunque si scrivano tre messe. Di tre una almeno è spenabile che possa riportare l'approvazione.

Dietro queste o simili riflessioni si accinge il Pierluigi all'opera, e pieno del suo entusiasmo scrive tre messe.

La prima tutta severa in tono di Elami con seconda etera minore, per corrispondezza al modo, e tono terzo e quarto del canto gregoriano. Le voci sono due bassi, due tenori, un contrello, ed un seprano. Se io dovessi caratterizzar questa messa in pochi accenti, direi, che fu composta per enguinzi presenti gli snitchi padri dell' Eremo, onde non dissiparli dal perpetuo loro raccoglimento. La divota novità e postezza di suo principio batta per avvertire anche una persona distratta, che si è in chiesa e che con timore e tremore debbe velarsi la faccia innanzi a sua diviran Maesta (332).

(24) O Codo sommanante di presentre a insti rituri il reposte annésito de resis estimate di resistone meritàne di englisione meritàne di casi glisione meritàne di casi glisione meritàne di casi glisione meritàne di casi glisione supredictati il finchi di queste son prima messa ramo sperimento del verso per la regione sepredictati il finchi di queste son prima messa; ame sperimento del messa del Princhigi Andres de Appatria i Versonia Pranto filone. Allo Comerciare il resistante del Princhigi Andres de Appatria i Versonia i Pranto filone. Allo Comerciare il resistante di prima di Andres del Appatria i Versonia i Pranto filone. Allo Comerciare il resistante di anni dell'anni di anni della consultati appropriato del fatto secretari, che, a bene incominciare, si dimunita di consultati appropriato del fatto secretari, che a producti della messa il sono fossi suvenes rejettere, illimatina, Domaira, conclare meso - Appatria i Versonia; al consultati appropriato di consultati della consultati anni printe tengli, e, ad a cilificacione dei vostari fieddi, ciò de teneste finere calciare. Necondenza i regione il vivoria fieddi, ciò de teneste finere calciare. Necondenza i manuscia l'appeare il rivettari a me

La seconda mesa è in Gooleut con terza maggiore, e settima miore per corrispondenza precisa al modo o tono settimo del canto gregoriano. Questa seconda mesa è manco severa della prima, ed alquanto più mossa avendovi alcune progressioni di figure semiminime di scala me'controsoggetti. V'è in essa un non so che di toccante; auzi alcuna volta si esilara, e vivacetta fa mostra più di confidenza filiale che di servile timore. Le voci sono due bassi, un tenore, due contralti ed un soprano (333).

Tanto però la prima quanto questa seconda messa risanno troppo della scnola fiamminga. Vi sono de bei tratti, veramente nobili, e magistrali. Le parole per lo più vi s'intendono, benchè non sempre, amotivo dello studio alcuna volta soverchiamonte stretto di alcune fughe ed imitazioni. Anche i temi sono possti gravi, e non comuni. Ma esaminando P una e P altra messa posstamente vi si vede ora lo stili di Justquino, o. ai lo stile di Festa, ora è tutto Carpentrasso, ora è Mon-

piccolo ed ignorante. Dietro questa ripetuta orazione non fia maraviglia, se Dio in fine lo esaudi dall' eccelso socijo della sua gloria. Un simisficacio edificantissimo esempio rendesi la storia della mosica ecclesiastica nella persona del santo Pontefice Gregorio il grande. Ordinò questo S. Pontefice, centonizzò, completò, e vesti della nota romana il nuovo Graduale per servigio della santa chiesa, e poso, direi quasi per titolo del suo libro, nel primo introito la sua umile orazione tratta dal salmo 24. Ad to levavi animam meam , Deus meus in te confido ... Vias tuas , Domine , demonstra mihi , et semitas tuas edoce me. Siccome vedesi aoche al di d'oggi nel primo introito detto de tempore, ossia nel primo introito dell' anno ecclesiastico, vale a dire della prima domenica del sagro avvento. L'abate Gerbert ricavò questa optisia dal famoso codice veronese del secolo X., e recolla nell'op. De cantu et musica sacra To. 2. psg. 2. In codice Veronensi haec leguntur cum notis musicis, quibus frontem hujus operis (To. 1. pag. 1.) ornavimus. Sanctissimus namque Gregorius cum preces effunderet ad Dominum, ut musicum tonum ei desuper in carminibus dedisset , tunc descendit Spiritus Sanctus super eum in specie columbae, et illustravit corda ejus, et sic denum exorsus est canere, ita dicendo: Ad te levari, etc.

(333) Questa seconda messa è tottora inedita, o perchi non si trovò fra le carte del Fierluigi dopo la di lui morte, o perebò il de Argenta, che comprò gli originali di Gioranni, come dirasi a non longo, prevenuno dolla morte non gianze a farla imprimer: e così se naivossi dal primo matfragio, peri nul secondo. Conservasi però MS. uell'archirio della nostre cappella ad 10 segu. num. 23. ton (334). Io vi riconosco un uomo, che posto a tortura, o sulle ardenti brace si distrugge, e lambicca, si consuma in se stesso. Vede la verità lon-

(334) Non posso qui ommettere alcune partieolari notizie che riguardano i menzionati compositori . E dapprima quanto a Mouton mi riporto alla nota 331. Di Carpentrasso dirò che chiamavasi Elziario Genet, e volgarmente Carpentrasso, ed era cappellano cantore della cappella apostolica . Leone X. lo stimava , ed amava ; creollo vescovo assistente al soglio pontificio, a maestro della cappella apostolica (V. la nota 370.); e poco dopo lo spedì per sommi affari in Avignone . Mentre il Genet cantore apparteneva al collegio dei cappellani eautori pontificii pose in musica le nove lamentazioni di Geremia profeta , che fecero la delizia di Leon X. Dopo la morte di esso Pontefice , e di Adriano VI. tornò Elziario sotto Clemente VII. in Roma, ed intervenne alla cappella fra i vescovi assistenti al soglio pontificio. Li cantori si fecero na pregio nella settimana santa di cantare le di lui lamentazioni: ma egli avendo eon l'età guadagnato non poco nell'arte musica ne fis poco soddisfatto, ed incolpando per sua giustificazione (mi si permetta di così dire ) aleuni enti immaginarii, che avevanle guaste nei libri della cappella, emendolle in più lnoghi, e vi agginuse un' altra orazione di Geremia, ed on' altra prima lamentazione per la feria sesta: fecele quindi totte di noovo eopiare in pergamena con losso di belle miniature, e dedicolle a Clementa VII. Questo volume è segnato nell'archivio della esppella num. 123. eon il segnente titolo ed epigramma a grandi caratteri d'oro. Ad sanctissimum, maximumque Pontificem Clementem septimum Elziarii Geneti nomine, vulgo nuncupati Carpentras cappellae pontificiae olim magistri

## EPIGRAMMA

Quar Jureant olim decimi pergrata Leonit Lamenta stipe tui auriku dena parent Gerapita hace vester viz aginarchai alumnus Carportera, qui operis musicu author erat. Quaetres illa suit non subum cantibus idem Restituti, multus sed meliora delati. An meliora autem deletii subitura veretur Iudicium decil pagina Ponifieta seema Fronte cape, e fomulti im memer suque tui.

Rimarrebbe a dire alcuna cosa di Costanzo Festa, e di Jasquin del Prato, de' quali quantunque siasi parlato già in più note, tuttavia non posso dispensarmi dal riportare l'elogio cha ne tesse Teofilo Folengo sotto il finto nome di Merlino Coccajo poeta mantotana, le corre dietro, e quando spera di averla raggiunta, non trovasi nelle mani che ombre vane. Si solleva, e ricade: si tiene, ma vacilla; ed intanto senza avvedersene ritrae sulla carta il quadro della sua pugna.

vano nel poema maccarooico che serisse dal 1515. al 1526. (V. Tiraboschi letteret. ital. To. 7. par. 3. pag. 302.) Merlini Coccaji Maccaronicae lib. 25. Prephetia.

> O ventura bonis felicia saecla diebus. Florida monstrabit cum musica sacra Leonis Sub spe Pontificis quantum sit grata tonanti . Nascere phoebei decus o Iosquine senatus Nascere, qui primos in hac arte merebis honores. O felix Bido, Carpentras, silvaque, Broier, l'osque leoninae cantorum squadra capellae, Iosovini quoniam cantus frisolabitis illos. Quos Deus auscultans coelum monstrabit apertum. Missa super voces Mussorum , lassaque far mi , Missa super sextum , fortunam , Missaque musque . Missaque de Domina, sine nomine, duxque Ferarse Partibus in senis cantabitur illa Beata Hue me sydereo, se congè, praeter et illud Compositam Miserere, duca rogitante Ferarae. Nascere phoebeae laus ergo prima cohortis O Iosquine Deo gratissime, nascere mundo Compositure diu, quem clamet musica patrem. Magnus adorabit tua tune vestigia Brumel, Iannus Motonus, Petrus de Robore, Festa Costans , Iosquinus , qui saepe putabitur esse .

Per intelligenas e dishirarsione del citati versi dabboi erventire, che la los data e Consano Festa di enere turbetto nelle me podualosi cressio aspignio è comissenzie falta. Jaquino er tuttato per il primo compositore dal ricorgiante della mutica, e il internatione quanto credito fantamondo il Peritali i bodo di tropogiante della mutica, e il internatione quanto credito fantamondo il Peritali i bodo di Adustre. Aristone Canaza di qui in quallo antono posso cera Regeres ommeres un di lo sudo di Adustre. Aristone Canaza con esta della consultationa della mutica di confestimina munica prima di antono posso cera Regeres si mandi el confestimina di confestimina munica prima di altra di disagnaria in ma genere posso, genere, chiave, che seminativa il Peritali qi israti di qual fatoso creatore code l'area mutica dirense santana. Quanto al accompositioni il nedeti veri colchiera, tutta apparangano a Jaquini del Primo, e sono

Giovanni, con queste due messe la causa della musica ecclesiastica non si vince. E tu dietro tanta fama acquistata con tauti travagli diverrai quel misero naviglio compianto già dall<sup>o</sup> Alighieri (Paradiso can. 13.)

> E legno vidi già dritto, e veloce Correr lo mar, per tutto suo cammino, Perire al fine all'entrar della foce.

Conobbe il Pierluigi queste verità, poichè le conosce chi giè tanto da lungi: e richiamati alla sue reartice fantais quanti più pole posieri musicali di moetà, e vivenità, di naturalezza e sublimità, di semplicità ed artifizi ne fe un impanto tutto affatto nuovo e mirabile. Così pien d'entusismo e direi, senza tema d'errore, fuori di se, edivenuto

nom. 10. messe intitolate : super voces mussorum , omia sopra la scala , o l' Homme armee super voces musicales: Lassaque far mi, ossia lasse faire a moy. Super sextum. ossia I homme armee super sextum tonum . Fortnoam , ossia ad fortunam , o fortuna desperatu. Musque, ossis una musque de Burchaia. De Domina, ossis de beata Virgine. Sine nomine . Dux Ferarae , omia hercules dux Ferrariae , o Re , ut , re , ut , re , fa , mi, re. Hue me sydereo. Se congè, ossia la partenza : finalmente il Miserere composto ad istanza del lodato Duca Ercole di Ferrara , quando Josquino, laseiato il servigio di Ludovico XII. passò a quella corte . E devani avvertire , che il Folengo encomiò solo le opere di Jusquino, perebè esse soltanto erano riputato belle di quella stazione, ed a questo proposito cade in acconcio ciò che raecoota Zarlino (Istit Arm. par. 4. cap. 36. pag. 346.) essere evvenato nella corte delle duchessa di Urbino: che cantandosi in presentia della nominata signora un mottetto, non piacque, nè fu riputato nel numero de'buoni, fino a tanto che non si seope che la composizione era di Josquino. E poco appresso: molte fiate ho udito dire dall' eccellentissimo Adriano Willacrt, che cantandosi in Roma nella cappella del Pontefice quasi agni festa di nostra donna quel mottetto a sei voci, verbum bonum et suave, sotto il nome di Jusquino, era tenuto per una delle belle composizioni, che a que tempi si cantasse: essendo lui venuto di Fiandra in Italia al tempo di Leone X. vide, ch' era intitolato a Josquino, et dicendo lui , ch' era il suo, com'era veramente, coloro mai più lo volsero cantare. Li compositori in fine che quivi si nominano con lode, sono Jusquin del Prato: Bidone: Elnierio Genet, detto Carpentrasso : Andrea de Silva : Broier : Autonio Brumel : Giovanni Monton : Pietro de la Rue, detto anche Pierazzon della Ruellien: Costanzo Feste: e cumulativamente i cappellani eantori apostolici al servigio di Leone X. -

un altr' nomo, dà di mano alla penna, e scrive la terza messa in Gsolreut, precisamente sulle tracce dell'ottavo modo o tono ecclesiastico con due bassi, due tenori, un contralto, ed un soprano. (335) Pianta su i cenni grandiosi di Costanzo Festa, ed analogamente a' snoi improperii, ed alle altre sue più famigerate produzioni, melodie sode, sostenute, ellicaci, ed insieme semplici e chiare: aggiugne loro una forza di armonie vivacissime e sempre varie che mantiene costantemente fino all'ultimo periodo. Le raggira in più fogge; le acconcia cou diversi abbigliamenti: or le nasconde, or le riproduce: e sempre crescendo s' inalza quasi un altro Dante nel canto trigesimoterzo dell'Inferno (336). Talvolta disunisce le parti in due cori : e le richiama quindi all'unità. Ma la disunione stessa e sempre varia nella scelta delle voci. V'ha cori spezzati di tre, v'ha cori spezzati di quattro, v'ha cori di cinque voci: e nella riunione che segue, non sembran sei, non otto, non dieci parti, ma mille, tanta è la forza della robusta naione delle armonie. Li Kyrie sono devoti: il Gloria vivace: il Credo maestoso: il Sanctus angelico: P Agnus supplichevole. In una parola fornisce una messa sempre eguale, sempre nobile, sempre viva, sempre ragionata, sempre sentimentale, e che sempre cresce, e s'inalza : le cui parole non possono non udirsi : le cui melodie riconcentrano alla devozione; le cui armonie toccanno il cuore; diletta e non distrae; pasce, e non solletica; è bella delle bellezze del santuario.

Compito il lavoro, fecelo noto Giovanni al card. Borromeo, e questi comuniconne la notizia al card. Vitellozzi.

Per ordine del card. Vitellozzi il sabato in albis 28. di Aprile 1565. si recarono tutti i cappellani cantori apostolici nel palazzo del lodato





<sup>(335)</sup> Le notisie storiche di questa terza messa del Pierfuigi formando parte del capitolo X. quisti si possono vedere. (336) Canto sono i canti della commedia di Dante, e sopra tutti si leva il canto 33.

<sup>(3.50)</sup> Cente soco i canti della commetcia di Danto, e sopra tutti ai sera ii come o si dell'infarmo. Oltoticicique soco il messe compostato di Piericigi, a sopra tutti ai irra la messa di cai reglesiamo. Dante tabolta di è accorato ni canto redetto, i' ha per al-can trutto reggiunto. Il Piericigi ha avricinato, ed ha anche reggiunto tabrolta la sublimità di questa messa, ano mai però l' ha interamente paveggiuto.

Emin., ove trorarono onche il card. Borronneo, e gli altri sci cardinali della menzionata congregazione. Vi fa eziandio il Pierluigi, il quale distribui ci cantori le parti respettive: e furno cantate le tre sopraindicate messe. Econe la relazione del segretario del collegio Cristofino de Hoje nel diario MS del 1656. Die Sabata. 28. Aprilis 1652: Ad istantium Rev. Cardinalis Vitellotti fuinus congregati in domo ejusdem Rev. ad decantandas aliquot missas, et probandum, si verba intelligerentur prous Reverentalistimis placet.

Gradl molto la rispettabilissima udienza le tre messe. Gli elogi però maggiori el incessani si resero alla tezza, la quale fia ettremamente commendata, e fi calla sua totale novità shalordire i medesimi escutori. Gli Eminentissimi si rallegrarono sommamente con l'autore, raccomandandogli di continuare a serivere in quello stile, e di comunicarlo a'suoi allievi conchiusero quindi, rivolti si cappellani cantori postolici, che la musica ecdesiastica non avvebbe patto mutezione; ma che fosse loro cura di cantar sempre composizioni degne del santuario, siscom' erano le tre messe udite (337)

(37) La fama con le cento me hoorbe divolph per tatto l'robbe cattelle l'etic de l'attorité de l'att

Il concilio provinciale di Cambrai (comeracene) dell'anno 1565, tit. 6. esp. 4. diwe: Organorum unum in minis isc servari statult santa synodus, usi a concilio tridentum mandatum est, id est, ne modulatione lascivas cantiones imitentur. Caeterum quae in chore cani debent ad instructionem, sa canantur voce, ut intelligantur mente. 70. 7. Concilior. Germ. pag. 103.

Il sinodo di Costanza del 1567. ripetè le suddette precise parole del concilio di Cambrai To. 7. Concil. Germ. pag. 488. Il collegio senza ulteriori indagini tosto diede ordine al più volte menzionato scrittore Giovanni Parvi di trascrivere queste tre messe per servigio della cappella. Si accinse quegli incontanente al lavroo; e per distrizzione del felse incontro, superiore alla ceptetazione, della come assa, adoperò in essa stampigle di caratteri maggiori, mentre serisse, altre due or'uno caratteri ordinarii, o per assegnare l'epoca del uso

Il sinodo di Auguns, a Anchong timitumen del 1659, relialo in cananata discissioni (pilicia et previous misia, sia Abasta et toron, at mon tama mare volquettam, and et mantea utilizatom capore pariota. En vero quas ad dottriama et architoma fidello pariotan, et aprolaman in a prosententa in a proposarea misia compania. Organorum unus multi in locis est immodius, atque corrigendus, en ancos procisso, a deuderiorum pietama impedia tulorica modulata, nem muita interspueitus, quas neque simplez, neque gresto vidente, tenpres cel prefumar cantinese en eferens, effentanta potista deuderio, quan pios aintenso passas. Rec deste ancos l'aprosa, et effecti a la contra particolar del contra particolar quanti pios aintenso passas. Ale cele tarono l'aprosa, et discissioni contra est monte particolar del contra del contra del contra en co

Il sinodo di Namur (Namuromar) dell'amon 1570, al tit. 8. cap. 8. To. 15. Conciller, ed. Labb. pag. 636. Guglichmo Lindano rescoro di Roremonda nell'Urazione Sinodica del 1rd. amo 1570. To. 15. concill. ed. Labb. pag. 647. Il concillo di Maline (Medificiente) ilmilimente dell'amon 1570. al cap. 7. To. 15. Concilier. ed. Labb. pag. 757. tutti tre si espectore della stessa mandera.

Il sinodo provinciale di Besanzone ( Binantina ) dell' anno 1571. ( To. 8. Concilior. Germ. pag. 201.); ed il concilio di Rheims dell'anno 1583. (To. 15. Concilior. ed. Labb. pag. 887.) emanarono simiglievoli ordinazioni. Io tacerò di totti gli altri : non posso però ommettere il primo sinodo provinciale celebrato in Milago l'anno stesso 1565, prima della morte di Pio IV. dal santo card. Carlo Borromeo arcivescovo di Milano , e legato a latere per tutta l'Italia: ecco come quivi parlò il santo vescovo nel mese di settembre, avendo ancora alle orecchie le tre messe del Pisrluigi cantate privatamente nel palazzo del card. Vitellozai li 28. aprile 1565., e precisamente la terza messa, eseguita solennemente nella cappella apostolica pontificando egli madraimo alla presenza del Papa la mattina dei 19. giogno 1565, in divinis afficiis, aut omnino in ecclesiis nec profana cantica, sonive, nec in sacris canticis molles flexiones, voces magis gutture approssae, quam ore expressae, aut denique lasciva ulla canendi ratio adhibeatur. Cantus, et soni graves sint, pii, ac distincti, et domui Dei, ac divinis laudis accomodati : ut simul et verba intelligantur, et ad pietatem auditores excitentur. Const. et decr. condita in provinc. Syn. mediol. sub Illost. et Rev. D. D. Garolo Borrhomseo S. R. E. tit. S. Praxedis, presbyt. card. et s. sedis apost, per universam Italiam legato de latere archiep. med. Brixise ap. Bozolam 1579.

laroro notò in un Q della seconda messa alle parole Qui cum Patre Panno 1505. Il volume ove furon legate insieme queste tre messe è segato nel nostro archivio n.º 22. Le messe, siecome è detto, nois hanno titolo veruno; e si legge solo alla prima pagina: loannis Petri Aloysii Praenestini.

Intanto il sommo Pontefice Pio IV, avendo rissputo dal card. Carlo Borromeo suo nipote come Giovanni Plerluigi cautore pensionato della cappella apostolica, ed attual maestro della basilica liberiana (detta S. Maria Maggioro) avera con le nuove tre messe pienamente sodalisfatto si desiderii de' cardiouli della congregazione sopra l'esecuzion del concilio tridentino ; ond' erasi dai medienimi risoluto di lacciare nella capella apostolica, e nella chiese tutta quella musica ecclesiastica e composta e da comporati chia l'osse pouta modellare sopra i prototipi del Plerluigi e da avendo insieme udulto la susperiorità immensa della terza messa, la quale oltrepassava ogni credere, e che nel suo genere potra aversi per una produzione superiore all'unamo talento, e veramente impirata, erasi acceso di una vivisima brama di ascoltare questa cele-brata conpositione dell'astore, siccome egli il chiamara, degli improperii. Una fortunata combioszione fè che la gradisse in udendola anche viemaggiormenta.

Si tenne la mattina dei 19. di Giugno 1565. il Martedi innazi. In festa del corpo del Signore una solennissima straordinaria espella per le generose spontanes offerte umiliate a Pio IV dagli ambasciadori della nazione svizzere actulica, onde brillava di contento la corte romana. (338) Intervenne il Sommo Pontefice alla messa solenne di ringrazia-

(23) Ned Dario MS. di Cristatino de Hoyade da 1656, si legar si de maris 150 mil. Recentularitam Beromanu caletorius ilmano da diprinti Bantoni in capalla Sisti, presente Pontifica proprie conjunctionum et confederationes III-destrutura (no. 83 millione). N. Il Hayades boile locularismo de Negolio cutto i Panno 1656, 5, 5, con distino por consultatione de regularismo famili Pantifica Millere Fadata con Helentinia Collega, ilmano propriedo de espitant Fanii Pantifica Millere Fadata con Helentinia caletado contrate de la confederación de la confederación de la confederación (el confederación de la confederación (el confederación de la confederación (el confederación de la confederación de la confederación (el confederación de la confederación (el confederación de la confederación del la confederación de la confederac

mento al Signore Iddio, che cantò il santo cardinale Carlo Borromeo: ed in quella mattina 19. di Giuguo 1565, fu eseguita la prima volta nella

licos Helvetiorum, et decretum fuit, quod celebraretur missa de spiritu sancto. Trattandosi di un giorno per la musica ecclesiastica assai memorabile , credo pregio dell'opera di mostrare con le vere e precise parole degli atti concistoriali abbreviate di troppo dal Raynaldo , quanto viva fosse l'allegrezza della curis romana per la ridetta confederarione; ed in conseguenza quanto fossero gli animi disposti la mattina dei 19. di Giugno alle dolci impressioni della nuova musica del Pierluigi. Romae. In palotio apostolico apud s. Petrum die 8. Iunii 1565. fuit consistorium ad divi Petri, cujus initium fuit gratulatio Helvetiis oratoribus. Num summus Pontifex dixit, quinque Helvetiorum pagos, qui catholicam fidem colunt, oratores misisse, qui se paratos esse dicerent societatem inire, atque arma capere pro religione, proque hujus sanctae sedis tutela, et obsequie adversus quoscumque summus Pontifex imperasset. Quo nuntio accepto, magna fuit in senatu laetitia, maxima vero summi Pontificis . Notionem tam bellicosam , tantaque armorum gloria florentem, cujus amicitiam et societatem caeteri principes non levi pretio mercari consueverunt, nunc nullis blanditiis illectam, nullis ante solutis stipendiis, nullis pensionibus pactis, sola benemerendi voluntate, et in hanc sedem studio, suas copias ultro polliceri, id vero divinum beneficium ab hominibus judicandum. Ad haec summus Pontifez et pristina illorum in hanc sedem merita, fidemque commemoravit, cum Iulii secundi, et Leonis, tum aliorum Pontificum, et nuper Pauli quarti temporibus, a quibus pretectores, et defensores ecclesiae libertatis appellari meminerat, quos illi titulos valde honorificos, magnaeque sibi gloriae ducant; et praesentem eorum voluntatem summis laudibus extulit, cum eos, et adversus turcas, et adversus haereticos, denique adversus omnes hujus sanctae sedis hostes fortiter pugnaturos offirmavit, et quoties opus facrit intra decem dicrum spațium peditum duodecim millia ad Pontificem missurgs: et quad non leve egregiae corum voluntatis judicium sit, cum rege christianissimo societatem iniisse, ea conditione, ut concilium servetur, utque res dignas christianissimo rege faciat. Firtutem praescrea gentis ad coelum extulit, ut quae sola ferè inaudita atque incredibilia facinora patravit, quemadmodum ex historiis patet , itaque ipsorum amicitiam plurimi faciendam , praesertim , cum ibi minimum praesidii sit, unde plurimum sperare oportebat. Se contra promissorum opem illis, et auxilium suum, in omnibusque eorum necessitatibus, praesto futurum, quod, et absque promissione facturus esset, neque enim Helvetiis periculum praetor quam ab haereticis imminere, a quibus eos summus Pontifez ez officio defendere cogerctur. Itaque si patribus videretur, se societatem cum Helvetiis solemnibus verbis conceptis contracturum, ac sancti spiritus missa celebrata, publicaque lactitia indicta publicaturum.... Cardinales pleroque de Helvetiorum virtute praefati, deque corum non modo recentibus, sed etiam veteribus in hanc sedem meritis cum Leonem III. et Leocappella di Sisto al Vasicano la terza messa del Pircluigi, che riportò i comuni cdi individuali suffragii. E fama, giusta la relazione di alcune morie a penna, che Pio IV. dicesse: queste dovettero essere le armonie del cantico nuovo che Giovanni Papotolo udi cantare nella Gerusalemme trionfante, delle quali un altro Giovanni ci dia un saggio nella Gerusalemme viatrico. Si vuole che il card. Francesco Pisani decano del segro collegio preso da un cotal entusissuno adattasse alla circostanza i versi di Dante nel canto X. del Parardito, eschamandi

Render è questo voce a voce in tempra,

Ed in dolcezza, ch' esser non può nota, Se non colà dove 'l gioir s' insempra. (339)

Cui tosto pretendesi, che soggiungesse il card. Antonio Sorbelloni cugino germano del Papa:

Risponda dunque: Oh! fortunata sorte!
Risponda alla divina cantilena.,
Da tutte parti la beaja Corte,

St ch' ogni vista ne sia più serena. (340)

nem II<sup>\*</sup>, se toannem FIII. in suam solem restituerant. Omnes uno ore summi Puntificis diligentium in efficiaes rejudities solute procuranda laudaverunt, societateus
et utilime et hine sels honoriform probavant.

(339) Li versi di Dante nel cauto 10. del Paradiso sono i seguenti .

Indi come orologio, che ne chiami Nell'ora, che la sposa di Dio surge A mattinar lo sposo, perchè l'ami:

Che l'una parte, e l'altra tira ed urge, Tintin sonando con sì dolce nota,

Che'l ben disposto spirto d'amor turge : Cost vid io la gloriosa ruota

Muoversi, e render voce a voce in tempra Ed in dolcezza, ch' esser non può nota, Se non colà, dove l' gioir s' insempra.

(340) Li versi di Dante nel camo 32. del Paradiso sono i seguenti E quell'amor, che primo Il discese,

Contando Ave Maria grazia plena, Dinanzi a lei le sue ale distese.

Volume 1.

Checchesia di cotal racconti, certo è, che il Sommo Pontefire, il asgro collegio, la numerona prelatura, e quanti ebbero la fortuna di esserammessi in quella mattian sella cappella di Sisto tutti ad una vece resero alla nnova messa del Pierloigi il giusto tributo d'immense lodi, che le ban poi continuato fino al di d'oggi, e le continueranno a rendertute le età successive.

## CAPITOLO IX.

Si reca un hel testo di Lodovico Cresollio contenente la tettimnianza del Pietaligi medizimo a dimostrare vienoggiormente la verità di quante è stato narrato nel cap, precedente, Si esaminuo alcune esprezioni incidenti del lodato Cresollio. Il Post. Pio IV. crea in premio del singular valure del Pierluigi il posto di compositore della cappella apostolica, e glie lo conferisce. A schininentto del dabbi dell' autor del giornale del televati stampato in Roma il 1753, si dimostra, che Giovanni non pode essere delta maestro della cappella risteta a motivo che cosal' incarico unccdendo a quello di primicerio della scuola de' cantori importa cuma essa di più, che non è il solo merito di compositore di muico.

Per quanto io mi sia certo, che nou possa dubbio veruno nascere nella mente del lettori circa le cose ceposte nel capitalo precedente, treppo sesendo efficaci i pochi ma chiari monumenti da me recati ad autenticare la narrazione: tuttavia mi reputo assai fortunato, potendo citra in nilimo llogo, la testimonianas stessa del Pierchigi, che contò tale aucidotto ad un padre della compagnia di Gesà amiro del P. Cresollio, il quale si fece un dovere un dilustegogo (3/4) di comunicare alla atori-

Rispone alla divina contilona,

Da nate parti la boda corte,

Si cli agni vista ses fe più serona.

(14) Ludorici Cresolli Armorici e Soc. le. Mystagogus, Larevise Parisiorum sum
pibus Schustiani Cremoli pi (Sp. 18). 3 sectio 4, pag. 679. Htt. B.

della musica ecclesiastica siffatta notizia. Rem narravit ipse praenestinus cuidam e patribus nostrae societatis, a quo ego accepi. Cosl il Cresollio. E che cosa mai raccontò il Pierluigi? Affermò essere stata trattata la causa della musica ecclesiastica sotto il Pont. Pio IV. In eusdem cogitationes (SS. Athanasii et Augustini tollendi musicam e sacris templis ) inciderat Pius IV. ecclesiae Pontifex gravissimus. Riferi aver lui composto non una, ma più messe, per le quali si potessero intendere le parole, quantunque vestite di armonia. Ioannes Praenestinus prompte missas ea temperatione composuit, ut retineretur symphonia, et verba omnia plane et liquido intelligerentur. Auestò che il Pontefice Pio IV. udi cantar queste messe: illas vero cum Pontifex audivisset : e disse in fine, che per esse la musica ecclesiastica si sostenne. Cum videret (Pontifex) utilitatem, quae percipi potest a divinis rebus quae cantantur intellectis, cum suavitate posse conjungi, voluntatem illam abjecit, et pulavit non tam esse de musica tollenda cogitandum, quam de adhibenda moderatione. Questa è la sostanza di ciò che riferì il Pierlnigi, e consuona perfettamente alla narrazione del capitolo precedente.

Non è però questo solo che racconta il Cresollio aver detto Giovanni Pierluigi: interpone alle riferite parole alcune espressioni, le quali, siccome io diviso, o egli le aggiunse di per se, o gli furon contate, da chi alla foggia comune, credendo di abbellire il racconto, lo traveste, e sfigura. E primieramente afferma, che il Papa aveva notato nella musica un affollamento di diminuzioni delicate e di adornamenti leggieri, pe'quali niun frutto venivane alla pietà de' fedeli. Qui cum etiam temporibus suis animadvertisset in aedium sacrarum cantu atque symphonia nihil prope aliud esse, nisi quasdam minuritiones delicatas, et frequentamenta inania verborum, e quibus fructus ad pietatem nullus colligeretur. Questo peraltro, siccome è stato veduto nel cap. II. di questa sezione, non formava il vero carattere della musica di que'dì : e molto manco siffatti delicati gorgheggi e leggiere diminuzioni non si udivano nè nella pontificia cappella, nè nelle chiese di Roma: e se nei canti di corte erano alquanto in uso, non per questo ardivano giammai i cantori di farne pompa massime nelle cattedrali respettive delle chiese

oltra monti. Ond'è che nè il Papa, nè il concilio tridentino, nè i cardiuali destinati alla esecuzione di esso concilio mai non si lagnarono di siffatto abuso.

In secondo luogo aggingne il Cresollio, che il Papa aveva stabilito di proporre la discussione della causa della musica ecclesiastica ai padri del concilio tridentino. Tridenti in concilio orbis terrae proponere constituerat de musica e sacris templis ejicienda. Se per queste parole avesse mai il Cresollio avuto intenzione di significare che o la causa della musica ecclesiastica non si fosse trattata nel concilio tridentino, o che il Pierluigi si fosse interessato in questa discussione presso il Papa a prevenire la sentenza di esso concilio, egli errerebbe a partito: perciocchè abbiam dimostrato nel cap. 7. che i padri tridentini disaminarono per ben due volte nelle sessioni 22,, e 24. siffatta causa esclusivamente dal Pierluigi; e per le cose dette nel precedente can. 8, è fuori di dubbio, che non dal concilio, non dal Papa, ma terminato il concilio, d'ordine de'cardinali destinati alla esecuzione dei decreti circa la riforma emanati da esso tridentino concilio, fu il Pierluigi richiesto di comporre alcune messe di stile veramente ecclesiastico, degne del luogo dell'orazione. E ripetasi pure, essendo stato questo lo scoglio ove tanti hanno urtato. Quando il tridentino concilio applicossi alla musica ecclesiastica sia nella 22., sia nella 24. sessione non v'ebbe luogo affatto il Pierluigi: e solo per consiglio dei cardinali destinati alla esecuzione del Tridentino, mentre si ricerco da essi, se la musica della cappella apostolica contenesse disgraziatamente le brutture detestate già da que'padri, allora si fu che il Pierluigi ebbe l'incarico di scrivere le messe, per le quali fu salva la musica ecclesiastica. In una parola il non aver distinto fra il concilio, il Papa, e la congregazione degli otto cardinali destinati dal Papa alla esecuzione di esso concilio ha fatto cadere tanti scrittori nel miserabile equivoco, che il Pierluigi sostenesse la causa della musica ecclesiastica presso il concilio tridentino, o presso il Papa, laddov'egli la patrociniò soltanto presso i cardinali della congregazione sopra l'esecuzione di esso tridentino concilio.

Continua il Cresollio dicendo che il Papa aveva già esternato il concepito disegno di sbandire la musica co'cardinali e con altri prelati di



senno: Jamque de negotio in sermone familiari cum purpuratis patribus et alisi illustribus hierarchis egerat. Mi perdoni il Cresolio, se tribus et alisi ellustribus hierarchis egerat. Mi perdoni il Cresolio, so tos ol avviso, che nè egli, nè verna sitro al mondo potrà vastaris di risapere ciò che il Papa consulta col suo senato, e molto meno se fa a taluno P onore di richiclergli il suo divisamento. Solo gli effetti, per il risultati che appariscono, possono indicare i soggetti della consulta. Quando però nulla non apparince, nulla non si debbe sapere e nulla non si sa.

Afferma da ultimo il Cresollio, che dietro a questa confidenza fatta dal Papa alle lodate persone, riseppe il Pierluigi maestro della cappella pontificia l' imminente periglio che sovrastava alla musica , onde si accinse sollecitamente a sostenerne la causa: Quod ejus consilium cum Joannes praenestinus rescivisset, qui choro summi Pontificis, et musicae praeerat , ut ingenio fuit artificioque nobilis , prompte missas ea temperatione composuit, etc. Per quel che spetta alla maniera, onde il Pierluigi riseppe i consigli del Papa è stato antecedentemente risposto : che poi il Pierluigi di quella stagione fosse maestro della cappella pontificia, è onninamente falso; perciocchè nè allora, nè mai non fu il Pierluigi maestro della nostra apostolica cappella. Fu, è vero, cappellano cantore, sotto Giulio III; ma Paolo IV. ne lo licenziò, assegnandogli una tenue pensione, siecome abbiamo veduto nei cap. q. e 10. della prima Sezione. Al tempo di cui si ragiona, era egli maestro della basilica liberiana; ed a momenti si riferirà, quando Pio IV, lo distinse col titolo di compositore della cappella apostolica.

Ma hen m'avveggo d'esserni trattennto soverchiamente in queste leggiere inavvedutezze del Cresollio, cui per altro rendo nuove grazie per la testimonianza recata. Passiamo a vedere la ginsta ricompensa, con cui il Pontefice Pio IV. rimeritò il valore e le fatiche del Pierluigi.

La mattina dei 19. di Giugno 1595, fu canatan nella cappella di Sisto alla presenza di Pio IV. e di tutta la corte, la terza famosa messa del Pierluigi, siccome è stato veduto nel cap, precedente. Il plauso generale che le fu tributato, fece tosto risolvere il Pontefice a preparare all'autor della medeima una ricompensa, che lo legasse più attettamente a profitto della sua cappella apostolica. Due motivi però fortismente a profitto della sua cappella apostolica. Due motivi però fortismente

sini, a mio credere, ritardarono alcun poco la determinazione di Pio IV. Il primo dovettero sere le gravi cure, ond'era penetrato per la vicinama della spaventevole flotta di Solimano II. comundata dai fenci Mustafi parente di Solimano, Piali bassi; Cassano re d' Algeri, e Dragut vicce-sultano di Tripoli, i quali assediavano Pisoda di Males (34), e facean temere prossima Pirvasione della Sicilia, onde tutta Italia general di Brancossissime amposto (3/3). L'altro motivo riguardava la cap-

(342) Memorio Istoriche de Monarchi Ottomani di Giovanni Sagredo; Ven. pres. Combi et la Non, 1677. lib. 6. anno 1565. pag. 481. seg.

(34) Gradica Il lettore di conoscere per gli atti concionali le cure di l'io IV. a pro dell'inda di Mala, i mutidi in danazi (quantungue ciò si neghi dai nemici della santa romana nele), ed i cobiati, che le inviò (non procrastionade a bella posta, suo tottoche gli furos richiatti), ed il gravissime conternamento da cui fin compreso, finattago che non utile nonre della liberazione dell'iola.

Homes in palatic apostel, ayud S. Petrum. Die S. Janii 1955, Juli consideration and die Petri . Somme Pentifice disti . . . terarum classem ad Melinom bendam controm manet Helmi, in que hieroclymatini quitee habitant, aggred copians Epite interpida annue seu, fortierque persatiari) assilima tenne arciter figiliarius. Se si decem aurerum millia misise, quibus deletum haberent, cost tamon delemm habitise, peculii festuse in alieu sun encessarie reoguis. Se millies telem misise, quali in allemam disionem pravicitia quempaam mittere non regutum indexes evidebutur: ema exer amqui ad exportanticate presentation providebutur come acer amqui ad exportanticate provinciates. Nara even millia protinatione provinciate consecutario peditas misiser sonitario. Para even millia protinationa in the Penapoc Columna secuentas peditas misiser sonitario pre quidpam quod ad Illias insultes defensionem pertinest ominurum. . . . Cardinales de auxilia quae ad Melliam vinitebastur gratus genunt, etc.

Rome in puletin aprosition aprosition and S. Petrum dies G. Junii 1955. Juli constitution al divi Marci. Samusus Ponsifica magnis cinemia es solicitationitate angis, nepre plane somnum capere penes, cam videret untilipen nobis ab handsus instidius tendi, presenterim in Certico, est debicia, para insulae in Italia esse deis positions De Milita bonos nuncius adjerris, sed qui non contine antimum cust laborate. Natura estimiliar lest factiva es prospere a definidant, suscilium tames petero est ain insular antimitate des processos despinates, and insular para production in tale necest, si in tempore submatum fisient. None in De manu esse munia ca liciere nobis libra quiete myerere, non tames nomino securi anime sus: Sibi fustorum inserum consistentium solutium adjerres, cum capitante, it

pella stessa pontificia, la quale per il sistema di que' tempi di non concedere la giubilazione se non ad un solo individno per ciascuna delle quattro parti (344) e per le vario aggregazioni di persone che non aven-

vincent; láque se propretur facturum politochetur. Se a magitre equium hirosodymitanorum litteras acceptiva datus ante diem XIII. Kol. Quinitil (vi 10; di Giogne) Bonae spoi pienas, red auxilium fagitantes, il se propere misire; sed ne al insulam appelleret, tempestatibu impeditum; nune mittre denno, ac Doum orare, sit propere prevenient, etc.

Cost similmanta si espresse, e cost cootiamb ad attestare di operare il Pont. Pio IV. nei seguenti coneistori fano al di 17. Settembere, in cui: summus Pontifer indicio leco rez esse disti, quam antest perenhamus Melita enim res optime gestar nunciari opedifigentia, opera catholici regis, et ministrorum rijus, ac magistri hierosolymitonorum equilum victus, etc. etc.

(344) Fioattantochè nella cappella apostolica si cantò il solo canto gregorismo o semplicemente melodico, o anche rivestito delle consumanzo di quarta, quinta, ed ottava, e simili, la quali costituivano un limitatissimo armouico coorento, pon v'ebbe d'uopo di giubilare i cantori. Sul fioir del secolo XIV. furono introdotti nella cappella cantori bassi, teneri, contralti, e soprani; ed all'istante si conabbe la occessità della giubitazione : perciocche dopo una certa cià non può più veruna voce sostenere tutte le corde proprie del gamma della respettiva sua parte. La grazia di aspettativa , a la prelazione singolarissima nel concorso ai benefizi ecclesiastici, di eni godevano i cantori apostolici , suppli io gran parte al vuoto , che avrebbero prodotto i vecchi cantori, a motivo che parecchi di essi, tostochè avevano conseguito alcun pingue benefizio nelle collegiate, o nella cattedrale delle respettive patrie, lasciavano il servicio della eappella; e così le continue aggregazioni de' caotori novelli perpetuavano la robustezza necessaria al bisogno della cappella. Siccome poi i sommi Postalici dopo il concilio lateracense V. ritirarono alquauto le ridette grazie d'aspettativa ; perciò in qualche modo, me nou quanto bastava, si provvide nella costituzione rinnovata da Paole III. (siceome vedesi nel cap. 25.) che il più antico di ciascuna delle quattro parti dopo il servigio di ventichique anui potesse rimaner escute dalla uffiziatura quotidiana . Cantor qui per viginti quinque annos in servitiis dictae capellae steterit, merito est gratificandus, ideo divino officio ordinario dictae capellae debet esse exemptus . . . . Hoe tamen declaratur, quod si contigerit, duos, tres, vel plures cantores facientes unam et eandem vocem, videlicet duo suprani, vel contralti, tenores, vel bassi, codem tempore excedere dictum tempus vigintiquinque annorum, non gaudebit de exemptione hujusmodi, nisi ille cantor, qui de dicta voce antiquior erit. (Seriptor. Eccles. de musica publ. luce donati a Martino Gerberto, To. 3. pag. 388.) finalmente il concilio tridantino aboli le aspettative nalla sess. 24. al cap. 19. de reformatione : ed ecco

do merito, si eran procacciato il posto con impegui, e non rescriti di grazia) vedevaria stussimente ridotta parte a vecchi rei quati dal tutto inablii, parte a cantori di poca e non huona voce ; e quella meti o poco più che v'aveva di giovani veramente eccellenti per qualha, e quantità di voce, e per musicali cognizioni andava a gemera sutto il procarorimissimo delle grandi fatiche della cappella. Il vuoto nelle esecuzioni rendevasi ogni giorno più manifesto: si voleva rimediavri, ma non sapevasi intanto venire alla delorosa applicazione dell'unico farmaco salutrei, Finalmente al mese di Stetembre 1965. Il due cardinali Vitellozo Vitellozzi e S. Carlo Borromeo autorizzati dal Pontefice alla riforna della cappella emanarono sotto il di 17, un decreto d'ordine di Pio IV. per cui licenziavano dalla cappella quattordici cappellani cantori coll'asegnamento di una pensione (345) e davano nimieme al collegio il persegnamento di una pensione (345) e davano nimieme al collegio il per-

il sommo Pontefica Sitto V., il quale accordi la preptico a tori i cantri spotdari dopo il servigio di sani venticinpae l'intera giudhatines, ed succeiza il cellegia di gregare per oggi canter che giudhane su castore appranumo: prosterent situatinus; si ordinamu (così nella billa in suprema del 1. di Settembre 1986, i se illi et construis cappellanti praedictis, qui pianti provinciti a proprienti praedictis, qui pianti provinciti que transcriut, ex tunc de neutros ado noni illius oncre et servizio sina et esse consuntar excusta; ceregol, est pidalisi 1.

(45) Nel diniro MS. del 1565. di Cristino de Hojela si legge « ile lunes 17. Septembri 1565, de mandare revenendisimor, dominor- Caroli Borroni, et Flui-luii S. R. E. cardinalium fuit intimata injeauripta lista exclusionis cantorm demo Antonio Calanna decano, et mili Civinipto de Hojela puncturati quelle sunctionii D. N. per Islimo cursorem prostiletat sanctionii D. N. eqist copia ex originali per distone cursorem fide extreste et subscriptos requiar.

Romae die ultima dagusti 1565. Okisilisus (d'Asherts), Ioannes Mont, Sienn Perusius, Barthelomerus Cent, Francisus Talavera, Matthias Albus, Ioannes Latinus, Barthelomerus Barthelus, Firminus Le Bel, Antonius Tilladiego, Perus Areituss, Fornariuss (Satkon Bettini, detto il fornarius), Okristianus (Antoyden), Airve, (Gile Ratinis Preconcre destor I Agrya).

Noi cardinali deputati da nostro Signae sopra la riforma della coppolla habbiamo judicato li sopradetti quatordici musici cuere da casure da la desta coppella, et et cott con la presente li dichiaramo cassi, et refecti, determinando nondimeno de su li debba dare qualche recompensa, che sarà dichiarata honesta da sua Beatitudiro. Crelus card. Borromess:

V. card. Vitellius Camerar.

meso di aggregare muoi cantori giusta la consucta forma del rigorose canne La bonth poi del Sigurore Dio consolo arluo lessesso mese di Settembre Roma e Plutia facendo giungere opportunamente in Malta i sospinati rinforta gali indiciti assulati, onde i turchi abbandonamente gognosamente l'impresa, e tornarono si respettivi regui; ed il di 32, dil Settembre si resero in Roma le solonii giraci el Signore con la devota processione dalla basilica liberiana alla proto-basilica Literanense (346).

Assetate in siffatta guisa le cose della cappella, ed sasicuratosi il sommo Pontefice dei pericoli esterni, richianò alla memora i a usoi passati consigli, e determinosi incontanente alla rimunerazione del Pierloigi. Cerò a distinzion del auto merrito e di nompento delle gloriose di lui faiche un nuovo incarico nella cappella, e questo si fu il posto di compositore che mai non v'era stato per l'addietro, e di moto proprio dichia ro Giovanni Pierloigi de Alestinas compositore della cappella pontificia.

Sarebbe da desideransi, che il diario NS. dell'anno 1865. Fiportasse un miauto dettaglici di siffatto intaskamento del Pierligi. La novità però dell'ufficio di compositore dovette suscitare ne' cantori aportolici le consuste e glodite; parti vilisaimi dell'umans fragilità. Che azzi, estendo stati licenziati dalla cappetlla fra i quattordici cantori, siccome abbiamo por cani vedator, Chistilino d'Autherti, Giovanni Mont, Bartolommeo Le Conte, Firmino le Bel, Stefano Bottini, detto il Fornarino, e Cristiano Hamperia, tutti compositori di vaglia, i quali reprimerano autorevolmente l'audacia di qualifisse sciolo compositore che volense prodursi nalta cappetla, siar di leggieria islon di costorio immagiata di pietre al momento inalzare il suo nome; ora velendosi costi cantori tarpate al volo le ali, e contreti ad eeggirle la nonce producioni del Pierlingi, dovettero tranguegiare as-

Die 17. Septembris 1565, originales litteran quibus praesens sopia extracta fuit praesentatae foerunt Revarendo D. Antonio Calasans decano, et D. Christoforo de Hojeda appunctatori, dimissa eis praesenti copia per me Iulium Carsoron.

(346) Nel diario MS. di Cristofano de Hojeda si legge: die Dominica 27. Septembris 1685. facta fuit Processio Generalis o Sancto Maria Majori ad Sanctum Ioannom Lateranum pro felici successu obsidiconis insulae Melitae contra turcas. Reverendissimus cardinalis de Motula celebravit missom pracente sacro collegio.

VOLUME I.

sai di mal animo l'amaro borcone. E questa a mio credere si è la cagion vera dell'alto silenzio che serbasi nel diario del 1565, su tale avvenimento.

Quella notizia però che ha irragionevolmente occultata lo spagniolo segretario de Hojeda, la somministra in parte l'esatezza dello spagnuolo abate ramerlengo Francesco De Montalvo. Ha questi conservato le copie dei maudati, che si spedivano mensilmente per il salario della cappella. Ora nel mandato del mese di Ottobre del 1565. leggesi l'ordine seguente del card. Vitellozzo Vitelli (ora dicevasi Vitellozzi, ora Vitelli) camerlengo della S. R. C. a Mons. Donato Matteo Minali tesoriere generale di far pagare ai cantori della cappella la somma ec. computati tre scudi, e tredici bajocchi, che per ordine di S. Santità si aggiugnevano alla mesata consueta di messer Luigi da Palestrina (aveva Giovanni scudi cinque, e bajocchi ottantasette come cantore dimesso ) (347) per le composizioni fatte e da farsi in servigio della cappella. Mandatum salarii de mense Octobris 1565. Vitellotius S. Mariae in via lata diaconus cardinalis Vitellius S. R. E. camerarius R. D. Donato Mattheo Minali thesaurario apostolico generali. De mandato SS." mandamus solvi et numerari facias cantoribus capellae etc.... computatis scutis tribus, et bai. 13, simili sanctitatis mandato auctis infrascripto domino Aloysio Praenestino ex causa diversarum compositionum musicalium, quas hactenus edidit, et est editurus ad commodum capellae. etc. etc. Conjugatis Dominico Ferrabosco sc. 5.87. In. Aloysio Praenestino sc. q. Ed ecco il compenso, che fu dato al Pierluigi per le sne impareggiabili produzioni, scudi tre, e bajocchi tredici mensili (348); e gli ebbe finattantochè Gregorio XIV. nell'anno 1590.

(347) Siccome abbiamo redato nel cap. 9, della prima sezione, il Pont. Pado IV. esciulmento dalla cappella apostolica li tre cautori ammoglini Gioranni Fierlagit, Donotnico Perrabusco, e Leonardo Bare, sampoi loro cendi sei mensili. Il fatto sta, che pochi suni dopo si trora nel mundati sendi cinque, a hipocahi tonationente. Eli o non morace la ragione dei questa ridicio dilinaturio di hipocabi trediti mensili.

(3.68) Vuolsi avvertire per la verità come il Pierluigi esiggeva dalla cappella aposoni memiliaente acudi sodici. Cici a dire, scudi ciaque, a hajocchi ottanassette come contore licensiate : acudi tre, e bajocchi tredici come empositore: ed avera inclute al



mossosi a pietà del povero stato di si valente compositore aumentògli alcun poco l'appuntamento, siccome vedrassi a suo luogo.

Sento qui oppormi. Il diario dell'anno 1505. tace: il mandato del cardinal camerlengo nomina, è vero, composizioni musiculi futte e da furzi, ma non indica il tiulo di compositore: come dunque accertare sopra parole indeterminate la mova decorazione del Pierluigi, e fissare Pepcoa del nuovo poto di compositore della cappella?

Rispondo. La tradicione di tutte l'età in tanti piecoli libri scritti da nostri colleghi, e da un evdulu, ne assicura, che il Pierluigi fu Gresso compositore della capsella sotto il Pontagife Pio IV. (349) L'antichissima inceriano, che leggesi sopra il ritutto del Pierluigi esistente nell'archivio della cappella conforma lo tusso, dicandovini: Ioannes Petrus Aloysius Praenestima musicue princeps sub Italio III. prius cantor, mus: sub Pio IV. modulotro pontificias. Finalmente a togiere ogni maniera di dubbio io ragiono così. È certo, che se il Pierluigi non fu creato compositore della cappella sotto Pio IV. e precisamente nel mese di Ottobre del 1565. due soli mesi innanzi alla morte di quel Pontefice, mai più mo ebbe siffatto incariso; periocicch dal allegnio universale, che io trovo ne bhe siffatto incariso; periocicch dai allegnio universale, che io trovo

pari di tatti gli dari catorir le quatro masse, a niano dacsi nelsi all'anno riquetti in solle quatro escolura delle selenzia di Papuga di rezurezione, di S. Pietro, di Nazio e capo d'anno, a della comunicione del summo Pontefico; i quali sedici ducati carcolo vivilatti gilli giunici per ciacca di casco, formanara ordi veniguatro, pa sono dia sendi al mort code nel suto finicione ceigens Il Pietrigi, siecoma è detto, sendi undici recurili.

(24g). Autima Liberati subla lattera ad Orid. Perapogi ed Andrea Adami subla greate, and Gurerara, sous 1 cell cappellant securit (cell parties regions altri atterated serieste) the hance splants, avere il Ponta Poolo IV, elstes il Pérchagi compositore districtor) the hance splants, avere il Ponta Poolo IV, elstes il Pérchagi compositore districtori del la mania d'appellant periodi del possition del Marcello II, a sontationesta delle manica. Is compositore questi dhe provis abbaciona; il Marcello II, a sontationesta delle manica. Is compositore questi dhe provis abbaciona; il compositore del provis del Paulo IV, si appenentazione, che Marcello II, impedito delle premiara materia. Marcello II, a provis del Paulo IV, si appenentazione, che Marcello II, impedito delle premiara materia. Per del provis del Paulo IV, si appenentazione, che Marcello II, impedito delle premiara materia. Per del provis del Paulo IV, si appenentazione del Marcello II, impedito delle premiara materia. Marcello provis della provis della provis della provis della provisora della pr

in ogni maniera di monumenti nel decorso di tutti gli anni che continuò a vivere il Pierluigi, non può dedursi che una consegnenza negativa. Ora se il Pierluigi non fosse stato veramente compositore della cappella apostolica, non sarebbe vacato alla di lui morte questo incarico: ma alla di lui morte fu giudicato vacante il posto di compositore della cappella; e per ordine di Clemente VIII. fu conferito il vacato posto di compositore della cappella a Felice Anerio; dunque veramente il Pierluigi fu compositore di essa cappella, perchè il Pontefice Pio IV. nel fine di Settembre, ovvero ai primi di Ottobre del 1565, creò questo nuovo posto, ed al Pierluigi lo conferì. Ecco le parole d'Ippolito Gambocci da Gubbio nel diario MS, della cappella del 1504, comprovanti la collazione del posto di compositore della cappella vacato per la morte del Pierluigi, nella persona di Felice Anerio. Domenica delle palme; a di 3. d'Aprile.... Questa medesima mattina venne ia cappella de Sisto IIII. nel coro il sig. Luca Cavalcanti mastro di camera dell' III. no et Rev. no cardinal Aldobrandino Nepote de N. S. et disse al collegio da parte del detto Ill.mo cardinale A'dobrandino che il Papa aveva fatto grazia a m. Felice Anerio del luoco che aveva la buona memoria del sig. Gio. Pierluisci da Pelestrino et che lo aveva accettato per compositore della cappella, et che già aveva cominciato ad aver la provisione, e però detto Ill. no pregava il collegio che lo volesse accettare in detto loco, et che fossero contenti tutti de fur una fede di questa ammissione, et se ben da alcuno fu resposto che questo non era solito, e che al sig. Gio. da Pelestrino non fu fatta questa fede, nondimeno fu ditto dal mastro, et dalla maggior parte che erano lì, che se farria quanto sua signoria Ill." comanda. Dipoi la messa la medesima mattina comparse messer Felice Anerio in cappella nel medesmo coro, et rengraziò il collegio de sig. cantori della grazia che gli avevano fatta d'averlo accettato siccome anco nostro sig. l'aveva accettato nel loco del sig. Gio. da Pelestrina, et il sig. mastro di cappella lo pregò. che ec. ec. Fin quì il diario citato; le cui parole mi sembrano irrefragabili, ed all'intento convincentissime. Vuolsi poi aggingnere, che, morto Felice Anerio, il posto di compositore non fu conferito; e mai più non y'è

(35n) La ragione per eui nella esppella pontificia non vi avera mai avuto bisegno dell'introduzione della musica figurata di compositori, si fu, perebè i cappellani cantori gareggiavano di offerire le loro insigni produzioni alla cappella medesima, siccome ne fa piena fede il nostro musicale archivio . Se io volessi nominare i valoresi acrittori di musica che v'ebbe nella nostra cappella fino al Pierluigi , dovrei testerne una serie senza fine , dicendo Ghisilino d'Ankerts nel trattato di musica che seriese circa il 1556. (l' autografo MS. esiste nella bibliot. valliscellana) rarissime volta è, che vi sianu nella cappella del Papa meno di sei a vero otto compositori dottusimi et espertissimi is les scientia musica, li quali innanzi che siano meritamente personuti a questo luogo hanno illastrato et arricchito con le scientie et degne opere loro chi città, chi provincie, et chi regni, e dominzi. Omessi pertanto i compositori di second'ordine, ciserò solamente li più eccellenti e famosi. Erano sommi scrittori di musica e cantori nella nostra cappella anche prima del 1420. Egidio Flamel, detto l' Enfant. Giovanni Redoit, Giovanni de Carte, detto Mos Ami, e sopra tutti risplendeva Guglielmo du Fay encomisto da ogni maniera di scrittori del scolo XV. (vedi la nota 103.), e massime di Franchino Gaforo nella pratica della musica . Nel 1460. Sorireno Giovanni Gombert, Autonio Cortit , e Lamberto de Bennos. Dopo questi v'ebbe Jusquio del Prato, ma giovinetto, avendo poco dopo la sue aggregacione lascisto la cappella apostolica per la corta di Francia. Sul principio del secolo XVI. erano in grandinimo cradito Giovanni Scrihano, Pietro Peres, Costanzo Festa, Elsiario Genet, detto il Carpentrasso, Giovanni Bonnevin , e Bernardo Salinas . Circa il 1550. godavano fama di massimi fra i compositori Bartolemmeo Scobedo , Giovanni Arkedelt , Cristofano Moreles , Leguardo Barre , Domenico Maria Ferrabosco, il Pierluigi stesso per que pochi mesi che fu cantore pontificio , e Ghislino d'Ankerts . Fu creaso è sero il Pierluigi nel 1565, compositore delle cappella : ma non per tauto s'ebbe anche nel tempo del suo incarico de famosi compositori fra i esator pontificii , come Ginvanni Maria Naziai primo fondatore della scuole romana, che apri sotto la direzione del Pierloigi, Arcangelo Criselli, Orazio Griffi, e Luca Marenzio il più calebrato compositore di medrigali. Dopo la morte del Pierloigi fie creato compositore della cappella Felice Anerio, ed insiem con esso si distinsero fra i pontificii cantori Ruggiero Giovannelli, Techio Gargano, Vincenso de Grandis, e Gio Domenico Puliarchi . Abolito dopo la morte di Felice Anerio il posto di compenitore della cappellai, i cautori pontificii di ogni età si sono fatti un dovere di rendersi abilissimi sulle tracce del Pierluigi nallo stila osservato, come Francesco Severi, Santo Naldino, il cavalier Luceto Vittori , Stefano Landi , Gregorio Allegri , Filippo Vitali , Mario Savioni , Domenico del Pane , Antimo Liberati , Masteo Simonelli , che fu marstro di Arcangelo Corelli , Paolo Serra , e per tsocre di tutti gli altri che lo precedatNasce qui di per se una ragionevolissima dimanda. Perchè mai il Pontifice Pio IV, voltono rimeritare onorevolmente il Pertuigi, in losgot di creari il nuovo posto di compositore, non lo clesse pitutosto estudio della cappella apostolica? Ogni cappella di Europa aveva il suo mastro, edi il Piertiligi undestimo prima della sua aggregazione fra i cantori postificii era stato mastro della busilica vaticana: dopo Peschusione della cappella apostolica avesilo chiamato a se con il titolo stesso di mesuro approto-basilica lateranense: e nel momento di cui si ragiona era mastro della basilica liberiana: in simiglevol maniera poteva esser eletto mastro della cappella del Papa.

Rispondo. Fu provido consiglio di quel sommo Pontefice di elegere pinttosto il Pierluigi compositore, che maestro della sua cappella: perciocchè ad un nomo ammogliato, cui non si era potuto permettere di rimanervi come semplice cantore, molto meno poteva conferirsi il grado di maestro. E ciò tanto per la dignità magistrale, quanto per i diritti del collegio de' cappellani cantori della cappella apostolica. Il posto di maestro della cappella essendo una continuazione della somma dignità del Primicerio della scuola romana, e godendo delle onorifiche ecelesiastiche prerogative, era coperto da un prelato di distinzione, e non poteva in verun modo convenire ad un artista anmogliato. Il collegio poi de' cappellani cantori apostolici essendo un collegio ecclesiastico rivestito di sommi diritti eziandio in materie ecclesiastiche non poteva a patto alcuno venire assoggettato ad un laico maestro di musica, siccome era seguito nelle altre cappelle anche di Roma, ove ai cantori delle basiliche, uomini per lo più ammogliati, non aggregati a vita, senza rappresentanza, senza diriti, era stato imposto un maestro della medesima sfera.

isto, e la segúresa il no mai abbustasa lodus Paquado Finsi remaso, versuente au moderal tenja iomos compositore, di cui due a secirere III. P. Gio. Bustina Marienti in una lettera degli 8. di Nerember 1777, al P. Luigi fishaltuia ("Memor. Sociede ed P. M. Gio. Bustina Marienti inst. com. Nigol), adia tanasperi fismosiana 1785. pag 18.3. Non poste esprimente il mio remanerico por la morte del sig. Paquedo Fineri, però la morte del sig. Paquedo Fineri, però de morte del memori paparquente, e quello di "michi medica parquente, quello di "michi medica parquente, quello di "michi del giunti morti, eggi si era era con col escullente nel comporre, che non ha consociato, chi si accostanse al Pelaterina più d. et uno.



Merita peraltro questa risposta di esser alcun poco chiarita, e per l'interesse della mia cappella, e perchè a molti, e massime all'autore del Giornale de'letterati (351) stampato in Roma il 1753. non piace gran

(351) L'autore del Giornale de letternti stampate io Roma l'anon 1753, negli articoli 12. 17., e 23. censurando rigorommente doe dei tre editori del Bollario della basilica vaticana cost si caprime alla pag. 90. Gli editori delle note istoriche danno luogo a molti autori moderni , con adottare ciò che hanno scritto o vero o probabile per arricchirle d'erudizione, senza dar peso giusto alle loro opinioni. Di Andrea Adami, per esempio, non dissapprovano l'opinione, che il primicerio de cantori così rinomato negli ordini antichi, siasi convertito nel maestro di cappella : ma con un videsar si modera la proposizione, e si raccomanda alla fede dell'autore. Si difesero trionfautemente li due Abbati Martinetti , e Dionisi dalle imputazioni del censore , e quanto alla critica sopraccitata risposero nella maniera segueote. (Risposta alla censura del Giornale de letterati contro due dei tre editori del Bollario della basilica vatic. Roma presso gli credi di Gio. Lorenzo Barbiellini 1753. pag. 15. e seg. ) Di Andrea Adami ha si censore troppo basso concetto , non ostante che li monumenti da quell'autore consultati sì nell' archivio de' cantori della capp. pont. , come altrove , dimostrano la sua diligenza ed erudizione in quel particolare argomento che intraprese a maneggiare nella prefazione istorica alle sue Osservazioni ec. se il censore si fosse degnato dare un'occhiata a quella prefazione, avrebbe conosciuto, che nel fine del secolo XV. e nel sussequente XVI. il maestro della sudetta cappella non era già un mercenario compositore e regolatore della musica; ma bensì una persona costituita in dignità che presiedeva al cantori col titolo di magister capellae. Poichè ivi alla pag. 37. e seg. sono indicate varie bolle apostoliche ed eltri documenti , dalli quali apparisce , che il maestro della cappella pontificia era nel 1492. Gristosoro Borbeni tercoro di Cortona ; nel 1508. Francesco Sinibaldi canonico di S. Pietro , e veseovo Sucasano ; nel 1545. Ludovico Magnasco Vescovo di Assisi i nel 1552. Girolamo Maccabel canonico di S. Piatro, e vescovo di Castro; e nel 1572. Giuseppe Panfilo vescovo di Segni . Ecco quali fossero i maestri della cappella de' cantori nell' età posteriore agli ordini romani, che fanno mensione del primicerio. Monsignor Giorgi, uomo di grand' erudizione, il qual sapeva molto bene il profitto e l'utile, che si può ritrarre da certi seritteri di materie particolari , non ebbe alcuna difficoltà di considerare il lavoro di Andrea Adami, e di allegarlo su questo medesimo argomenso nella sua opera su la Liturgia del romano Pontefice (To. s. dinert. s. n. 11). Se all'erudizione del censore mancava questo picciol lume, poteva facilmente procaeciarsolo o nell'opera mentovata, o nel libro di Andrea Adami; il quale fu citato come autore di quella notisia, non già come sostegno d'una opinione, che il giornalista sembra dilegiare qual paradosso; ma ingiustamente . Impereiocchè i più eruditi ormai concordano intendendo per primifatto che il anestro della capsella apostolica discenda dagli anticià nobilissimi primierri; se chi en conseguenza nemme possi in veron tempo essere stato coperto tal magistero da persone costituite in ecclessimo dignità. So bene esser questo un profondissimo pelago, in cui dalla diversità del mio assunto mi è viesto ingolfarmi: pur tutaria pemetanti il lettore, che quasi furtivamente io ne attugna alenna gocciola, siccome fecero qui vislorosi campioni di Gerobaal colà alle famose acqua di probazione (Lufale: 7).

É certo per ogni maniera di testimonianze, che fino alla traslazione della S. sede in Avignone fatta da Clemente V. nell'anno 1305. v'ebbe in Roma la scuola de' cantori governata dal primicerio. (35a). É certo

cerio , questi che il primo di tutti eli altri era notato o scritto nella cera , cioè nella tavola incerata, o sia catalogo di ciascun ordine. Quei vesconi erano prefetti della mederima cappella com' era l'antico primicerio ; il quale secondo che asserisce Innocenso III. (lib. 1. da myst. miss. cap. 2.) presicdova alli cantori ; primicerius cantoribus est praelatus. Onde non vi è motivo di giudicara improbabile ciò che fu osservato nella nota al bollario; vale a dire, che il primicerio della scuola de cantori, rammentato na' vecchi ordini romani, is profecto esse videtar, qui posteriori aetate magister capellae est appellatus. Adeas laudati Adami praefationem etc. Moderandon la proposiziona con un videtur, si tiena quella stessa giusta condotta, che hanno tenuto, e tengono molti savi , dotti , e modesti scrittori , allorchè vogliono manifestare la loro coinione appoggiata non già sopra argomenti certi ed evidenti , ma assistita solamente da qualche soda congettura. Questa nel caso nostro sarà mai sempre grave, fintantochè il censore non dimostri il contrario . Fin qui la risposta dei citati Martinetti , e Dionisi . A me però non des bastar questo poco, perchè in fine si lascia il lettore dubbioso in una congettura : e perciò ho voluto aggiognere tutti gli altri monumenti ignoti ad Andrea Adami, al Martinetti, al Dionisi, ed al giornalista, oude si conosca, che l'opinione, la quale tiene, che il primicerio de' cantori così rinomato negli ordini antichi siasi convertito nel maestro della cappella non è assistita solamente da qualche soda congettora , ma è una opinione apporciata sopra arcomenti certi ed evidenti : e che perciò il Pierluigi , quantunque impareggiabile "nell' arte musica, come nomo ammogliato, e mercenario compositore, e regolator di musica non potè essere ionalzeto a coprire siffatto incarico. (35a) Siamo pienamente d'accordo con gli avversarii circa l'esistenza della scuola

(233) Otatio pinusimini è accordo cui gii averanti cure a l'entinuda teria socio de cantori della S. romana chiase, e circa l'altistima dignità del printeriro di cas scola, onde non mi occorre di riportare sia la lettera del Pont. S. Gregorio M.a Bonitato (Lib., rybit. ry) no via addituna i principali diritti de etantivi additanni risla lettera del Pont. S. Paolo I. a Pippino re di Francia (codez. Carolinus Ceptani Cenni To . pp (2.1%) is vi qui une Frunder crede rigine, perial abilité consuleire. Somes acconditurel du leurs carasse que l'auté tresser pure la misque certificat de Bane faculté del métion Fepiles, di varier une s Rome, cué coupir el grand de Bane faculté de l'autérie principal de l'autérie (100 n.). Perception d'any placification de la complexité de la complexité

Li dus print Ordale romans orquett del Mahillin nom. 1. 3. per santimento di tanti gli armitiri apparamento al specifico di Galla lina sina. 1. 3. per santimento di tanti gli armitiri apparamento al specifico di Galla di Antonimo del Santo del S

Secoli IX. X.

Gil Ordini romani seguati dal Mahillou usus. 5. e. g. asendo di poco inferiore antichità si soprameuniosati, dobbono aseriversi per sentimento degli erudici si scoli IX. e. X. Essi el sesizurono i pai la logisi della cossissioniosa della scola sei der riduti secoli, nominendella espressamente i come può referri pag. 67. 69. 89. a segg. Secto XI.

L'Ordine romano reguts del Mabilion 1020. 10. appartisse al secolo XI, e degli della scuola pariada, a del princierio (como a pap. 105. Pontifica com omni scho-la elerizoram descenditi ad homolional funtas, principacios et conservidus elemantante etc.) na accorra dell' mistenas e della dorasiona lo eso secolo XI.

Secolo XII.

Ao. 146. L'Ordine remano agranç del Malillan o. 11. scritto prima del 11,5. de l'immediato cassolosi di S. Pietro, e cassor castere, sotta astate delle recult resume, stonda overnate hautiche commencationi del caste remana, stonda overnate hautiche commencationi della S. R. China è un irrefugabile testimonic dell'acid accesses della cassola e. del primierci, e degl'immental inhimitati contri, che rimenterano nella ceria romana, mon solto sul secolo XII. ma enimelio i più secoli indietre, come podravoleri per 1211, e segg.

Anno 1190. L'Ordine romane segnato dal Mabilloc o. 12. opera di Cencio Savelli compo-Votome I.

Districtor Econolis

funzioni, siccome apparisce dalla bolla d'Innocenzo VI. de 31. Gennajo 1355. riguardante la coronazione di Carlo IV. in re de' romani, e di Anna

sto prima dell'anno 1193. sempre più conferma l'esistenza, ed i pregi della scuola romana, e del primiserio nello stemo secolo XIII. come può vedersi pag. 169. e segg. Secolo XIII.

Anno 1301. Le cue bellimine ineguate da Innocemo III. de fa Fastiche dila son 1538-il 1316. del por De neurificio miane, sain dei trattus De neve admiri arpiriri, fanos piras fot dell' citivata del prinderire della senola romana, val bel picipie del secolo XIII. como al l'ha. ce, pa. Noudi repuberare menitare, voltera inderira l'ambienta semplicare, contrera instituti qui oram d'era finaleri. Domini minici name interira instituti qui oram d'era finaleri. Domini minici name in manche semplicare, contrera instituti qui oram d'era finaleri della presentation della contrena con l'ambienta della contrena con desta della contre della contrena con accordata in manche contretta con la contretta della contretta dela

Anno 119, Nel principio della tetesp recolo XIII. 'Na no altro hel monamenta, darare l'entinena del primierio a della recola, et di la bolla il Ocorio III, in da sa dia sa dia saria l'astra l'entinena del primierio a della recola, et di la bolla il Ocorio III, in data dia sa dia paralitra pranda pranta pra a rese. 6, 5, 3, 3 latti, vivii. Co. 1, pag. 105, bella quale concente alpri miterio, e al eiderici della senubi de'esassori, diero la simile concenteno Esta gilla voia della recola della sono della recola della sono della relacio III. della Pspa del 119, si. 1193, dieci libre dello dalsotta all'abres de'SS. App. Fierre Poolo, sopra la province prattata al semmo Postufica. Henoritu primi miterii vivii minimi laudalditire exequiniti, lauda Donniti suorite redesantante, settide assopaniti mismo laudalditire exequiniti, lauda Donniti suorite redesantante, settide assopaniti mismo pratica, cum chantila parlamm non si trypanoma dengonimi. Com itaqua ful. ser. Custatirus Popa prandecessor mater veloi: de portions obdatinosma atterii. B. Port. que contigit Remanom Postuficen, amonate denderin librar de gratias condutti librarii. Nos quinena gratias condentes addere gratian, und dantieni adderes gratian, and dantieni adderes algenda steama, do oblationo praedica demon libraria. ... vodi: namarie nadaman kappunda steam, de oblationi mentioni adaman kappunda steam, de oblationi mentioni adaman kappunda steama denderin librarii endaman kappunda steama denderin librarii endaman kappunda steama denderin distante acappunda steama della praedica demon distante alterine gratica della segman della della della mentio della della della segman della de

Anno 133. Nella stem prima metà del ecolo XIII. mi al presenta un altro consisentimi monomement, ed il Concordato fin de idea les tenescente (il primiscrio e le scuit de canceri postellei, seguato l'anno 133., per cai il primiscrio e dieci de canteri della cancelo ridetta e dobligano di cantera mella fera di S. Giermani Biettas, ed la cuma le altre dere solemo, antice quali menuno invitati e la batillo ad dobliga di dare cianza vitta ai medeniti il primas, e le assura para cella chiadacci, che cadano militata met giore, and tempo che si canta la mena; ad inaltre al primiscrio due sololi di Promisti di condi del sessori comuno e di canteri della diane). Con la riserra pre

rò, che rimanesse salda l'aotica costumanza, per cui nelle stazioni della chiesa lateranense . il primicerio . e la scuola intera , quantunque uon invitati , dovavano intervenire , e percepire la sola regalia della sesta parte delle oblazioni dell'altar maggiore (V. Mabilloo mus. ital. To. 2. pag. 220.). In nomine Domini. Amen. anno 123a. indict. V. Conventia talis facta art inter luteranensem ecclesiam, primicerium, et scholam cantorum, quod inse in festo S. Ioannis Baptistae cum docem cantoribus veniat dietus primicerius. ita quod lpse sit XI. et officiabunt ecclesiam in vigilia, matutinis, et missa, et procurabuntur ipsi etc. in illis cibartis etc. et pro sua mercede recipient sextam partem oblationum mojoris altaris, dumtaxat in spatio, quo missa celebratur, super illud cadentium. Insuper ipse primicerius recipit ab ecclesia duos solidos provisinorum senatus pro mercede, et unusquisque cantoram XII. denarios, computatis in praesente summa denariis illis, qui dantur cantoribus pra responsoriis. Hoc autem utraque pars observare tenetur in omnibus illis festis quae lateranensis ecclesia voluerit praedicto ordina celebrare, et ad ea prinicerum cum schola duxerit invitandos. Sed in omnibus stationibus lateranensis ecclesiae primicerlus et schola , etiam non invitati , venire debent ad serviendum in officio missae tantum, pro sua mercede nihil aliad percepturi , nisi sextam partem oblationum mojoris altaris tantum , sicut supra scriptum est , etc. Auno 1250.

Merita qui di essere riferita la donazione, che fece al primicerio, ed alla scuola de cantori di Roma Inooccuzo IV. l'anno 1150, e sesto de che trattenevasi in Lione di Francia per timore di Federico II. Imperadore: per coniglio cioè de' cardinali donò si ridetti primicerio a scuola per loro provvisione le possessioni , le esse , i censuali , le reudite, le decime, le peusioni, e tutti gli altri diritti apportenenti al monastero di santa Maria in Ara Coeli di Roma, tolti solo il monastero, l'orto, ed altre piccole adiacenze , che avera già assegnate si frati minori sell'accordar loco cotal monastero . Isoltre ordinò, che in tutte le stazioni delle chiese di Roma si dessero al primicerio due solidi di danari di conio del senato, ed a ciascun cantore dodici danari. Nella stazioni poi della chiese patriarcali , comprese le chiese di S. Croce, a di S. Agnese, e dovunque si recause a celebrara il sommo Pontelice , dovene avere il primicerio quattro solidi di danari , ed i cantori veotiquattro danari per ciascano . (V. Bullar, Vatic. To. 1. pag. 127.) Innocentius eniscopus servus servorum Dei dilectis filiis primicerio, et cantoribus scholae cantorum urbis sulutem et apostolicam benedictionem. Cum divinis deputati servitiis, etc. de fratrum nostrorum consilio diligenti deliberationa prachabita, omnes ecclesias, seu cappellas, possessiones, domos, censuales, redditus, decimas, pensiones, et omnia alia jura ubicumque spectantia ad monasterium S. Marias de Capitolio in urbe, cum in illud fratrum minorum ordo de nostra providentia et causa necessarin sit inductus, monasterio ipso cum hortis et ejus septis, nec non aliis appenditiis juxta

nale Pietro vescovo d'Ostia, ove dovette intervenire il primicerio, e

illud axceptis, vobis, vestrisque successoribus duximus concedenda . . . Item in qualibet statione urbis, stationibus patriarchalium ecclesiarum exceptis, primicerio duo solidi denariorum senatus, et cantorum cuilibet duodecim denarii conferantur. In patriarchalibas vero, et ubi romanus Pontifex celebraverit, duplicentur tam primicerio, quam cantori inter has stationes patriarchales sanctae Crucis, et beatae Aznetis stationibus computatis. Anno 1272.

A comprovare la darazione della scuola romana, e del primicerio è qui opportunissimo il cerimoniale di Gregorio X. il quale segnò dal 1271. al 1276. In questo cerimoniale trovasi sovente nominato il primicerio, e la scuola de captori; ne citerò solo il 5. 12. (Mahillon Ord. Rom. 13. pag. 232.) ove si descrive la funzione solenne del nabato inpanzi alla domenica terza dell' Avvento, detta Gaudete, in cui si dicevano le aptifone delle laudi della domenica : dicuntur in vespere antiphonae de laudibus , et primicerius cantabit cum schola. Il primicerio anunuziava al Papa la prima antifona: primicerius praenuntiat primam antiphonam Papae. Le altre tre antifope, cioà la seconda , la terra , a la quarta la dicevano interamente i cantori della acnola : alias vero tres dicunt scholenses. La quinta antifona era di nnovo annunziata al Papa da uno dei canonici di S. Pietro: et canonici S. Petri quintam, quae est Iusto, praenuntiant Papae, etc. Anno 1300.

Da ultimo rende evidentissima la darazione del primicerio, e della scuola de cantori in Roma fino alla trasluzione della santa Sede iu Avignone l'ordinario di Giacono Gaetani, o Gaetano, non già della famiglia Gaetani come sembra divisare il Mabillon, ma come dimostra Giuseppe Garampi nell'Illustrazione del sigillo della Garfagnana pag. 82. Giacomo Gaetano, o Gaetani degli Stefaneschi pronipote di Niccolò III., cresto cardinale da Bonifazio VIII. li 17. di Decembre del 1295., che visse sotto il B. Pont. Benedetto XI., e sotto i primi sei Papi avignomeni, che fu il grau mecenate di Giotto nittor forantico , a che mori in Avignose nel 1343. Ora in questo Ordinario leggesi niù volte il primierrio , a la scuola de cantori : a carion d'esemnio nella creazione del Papa vi si dice (Mabillon Ord. Rom. 14. pag. 256.) primicerius cum schola , postquam primo papa persenit ante altare, cantabit introitum et kyrie eleiton cantu romano. Nella coronazione del Papa si ordina (loc. cit. pag. 258.): primicerius erit in pluviali et mitra, cantores in superpelliceis. Nella terza messa del giorno di Natale si dico (loc. cit. pag. 328.) circa vero finem missae schola cantorum debet cantare sequentiam. E così altrove. Mi sembra pertanto di avere a sufficienza dimostrato la darazione non interrotta del

primicerio e della senola de' cantori in Roma per lo meno dal secolo VI. fino al principio del secolo XIV., ossia fino alla traslazione della santa sede in Avignone. Che poi duranse la stessa senola romana ed il primicerio in Roma anche al tempo de' Papi avignonesi può vedersi nelle note seg. 353. 354.

la scuola de' cantori: (353) In conseguenza dovettero avere i som mi

(353) Trovandosi il Pontefice Inoocenzo VI., quinto Pont. avigoonese, io Avigoone, e non volendo partirne per l'accennata coronazione di Carlo IV. e di Anna di Ini consorte; ed altronde dovendosi cambiare in molte parti il cerimoniale per la diversità del grado del cooragraote, il Pontefice emanò la bolla Speciosus forma data in Avignone li 2. di Febbrajo 1355, in cui riporta dapprima per disteso tatto il capitolo dell'antico cerimoniale della chiesa romana circa la coronazione del rè , eseguita dal sommo Pontefice : a quindi passa a rilevare i cambiamenti da farsi , onda la sagra funzione riuseisse in tutte le sue parti e diguitosa ed esatta. Tanto poi cel testo dal cerimoniale romano, quanto oella unova modificazione di detta finizione è nominato il primicerio e la scuola : ed eccone dapprima il tratto del cerimoniale (Bullar, vatie, To. 1. pag. 351.): summus Pontifex cum omnibus ordinibus suis praeparat se in secretario tanquam celebraturus divina, et processionaliter exiens usque ad suggestum arae superioris, quae est in capite graduum super faldistorium, ibi sedent ; consedentibus super gradus ( basilicae S. Petri ) a parte dextra episcopis, et presbyteris, a sinistra vero diaconis cardinalibus, et in proximiori gradu subdiaconis et acolytis, primicerio, et cantoribus, astantibus eirea illos cum magnatibus, et nobilibus, et officialibus, et ministerialibus aulae papalis.... His itaque peractis, ascendat rex ad altare beati Petri, ubi summus Pontifex, facta confessione, recipiat eum ad osculum pacis sieut unum ex diaconibus... primicerius autem et schola cantorum in choro ante altare decantent introitum; et post kyrie eleison, et hymnum angelicum decantata summus Pontifex dicit orationem ete.... consuevit autem imperator larga praesbyteria omnibus ordinibus exhibere, quibus en cum coronatur summus Pontifex elargitur, videlicet apiscopis, praesbyteris, et diaconis cardinalibus, primicerio, et cantoribus. Notisi come il primicerio ed I enotori sono considerati nella distribuzione del presbiterio immediatamente dopo i cardinali diaconi , siceome era sempre usato nella chiesa romaoa: e trovasi spesso negli ordini antichi: a cagion d'esempio dice Pietro Mallio canonico di S. Pietro nel libro dedicato ad Alessandro III. che fie crento papa il 1159, che la settimana del primicerio e della sonola de caotori nella participazione delle oblationi dell'altare maggiore della basilica vaticana era la settimaca, che sezuiva immediatamente quella de' cardinali diaconi : cioè le prima sette settimane toccavano si sette cardinali eddomadarii. l'ottava si cardinali diaconi, la nona alla scuola dei cantori, ed al primicerio, la decima ai canonici della basilica, l'undecima ai cantori della basilica, e così in giro continoavasi tutto l'anno ( vedi Mabillon append. ad Ord. Romao. 11. pag. 159.): subdiaconis basilicariis, et regionariis, universitati cleri Romani , cappellanis , et caeteris officialibus , et ministerialibus curiae , praefecto urbis , senatoribus, judicibus, advocatis, et scriniariis, ac praefectis navalium.

Passa quindi Ionoceuzo VI. ad indicare l cambiamenti da farsi nel escimoniala flu qui esposto. Quia vero propter nostram absentiam nonnulla solemnia ex praedictis perso-

Pontefici in Avignone un corpo di cantori per le sagre funzioni da lor celebrate: (354), e la scuola di Roma col suo primicerio dovettero per-

nam noticus tangenia e, espolit intermitit , volumus, atque determinus, quad non obstantibus iis , quas ruperius daeribantus , in gradibus scalarum dictae basilicae principii apstolirum islem rez romanorum tolemintae, et honoriferenia debiti rezepialur ad suralum per te, as legionar raundem, tantesi in ordinibus vestris ; fudutus tamos mones plevialus, precusionalitie obisantus telem cum subalisconi et adoptis, princi cerio, et conteribus , adetantibus circa ta , dictumpus legatum magnatubus, nobelibus, officialibus, et misterialibus adua notres, etc. e così in appeno.

Vengo en l'Alami, e ci ripta la un pelleptina notità della prétation al tourission per, 3.0 pe la tourissione della natura dei n'elegiume, futta, come opeur sa, dal Pontefice Clements F. parò la cappella, come preputa seguere del roumo Parafete comque effi vada, in Francia, e vi il fermò ilire de lergeroir XI. riterdo in Roma, con ci amoro il collegio di comior riquari nella sua prima sede. Perme mel Le parde sopracistae d'inaccesso VI. lo susuitoros, lo compuldoso, e gli famo toura in gale l'incolomiterno feriogicari. Veggui anche la cuta eggua 354, de

(354) Non solo la ragionevolezza della cosa m'induec a credere, che i sommi Pontelici avignonesi essendo rimasto in Roma il primicerio e la scuola de' cantori dovessero avere un corpo di cantori per le sagre funzioni da lor celebrate, ma v'ha eziandio nelle vita sincrone de' Papi avignonesi positive notizie dell' esistenza di siffatti cantori d' Avignone eretti e contradistinti all'ineirca come i cantori della scuola romana. Di fatto nella vita quinta di Benedetto XII. terzo Papa avignoneso leggesi , che volle in palazzo dodici ecclesisstici col titolo di suoi cappellari, a' quali peraltro non dette l' nso del rocchetto, e prescrisse loro, che cantassero quotidisnamente il divino uffizio giusta la distribuzione delle ore dinrne e notturne. ( Vitae Paparum avenionen . Stephani Baluzii To. 1. pag. 234.) Item in domo, seu hospitio suo duodecim capellanos absque rochetis habere voluit, qui decantabant cotidie horas diurnas pariter et nocturnas. Alle quali parole aggingue Pietro de Herentals scrittore della settima vita del medesimo Benedetto XII. ., Ordino Benedetto " fin dal principio del suo pontificato , che i suoi cappellani caotassero in note la ore " canoniche : che tutti dormissero in un dormitorio : e che senza avere altre rendite pro-" prie dovessero esser contenti di ricevere dalla mensa del Papa il vitto e vestito (Beluz. " loc. cit. pag. 237.) " Multa in principio sui pontificatus ordinavit, et statuit : inter quae hoc unum fuit, quod capellani sui dicerent horas canonicas cum nota, et quod omnes dormirent in uno dormitorio, nec haberont alios redditus, quam mensae papalis victum et vestitum. E questa appunto era la maniera di vita dei cantori apostolici della scuola romans sotto il primicerio, siccome rilevasi da più looghi degli ordini romani presso il Mahillon , quando i cantori nulla non averano , ma tutto era loro apprestato nella vita comune : e così continuavano ancora a vivere attualmente in Roma , beuchè non

dere molto dell'antico lustro; poichè la lontanauza della corte del so-

fossero più mantenuti dallo mensa pontificia, ma avessero a comune sostentamento oltre le oblazioni degli altari, ove intervenivano, ed altre piccole regalie, i molti beni di S. Maria in Campidoglio donati loro siccome abbiamo veduto (nella nota 352.) da Innoceuzo IV. l'anno 1250. Ma passiamo a vedero la durata di questi cantori avignonesi aoche nel pootificato di alcano dei successori di Benedetto XII. Mi si presenta fra gli altri Urbeso V. il quale ebbe a successore Gregorio XI. che riportò la sama sede in Roma. Io non dirò solo che questo sommo Pontefice amautissimo com'era de' giovani chierici, ed impegnatissimo per la loro istruzione, oude fino a mille ne alimentò iu diverse occademie, ci somministra una soda congettura a credere che auche iu Avignone avesse egli il Parvisio, o la scuola de' giovani cantori , siccome vi aveva sempre avuto in Roma fino dui tempi di S. Gregorio M. per attestato di Pietro Mallio presso i Bollaudisti ( To. 7. 5. 54. ) : il quale la denomina orfanotrofio dicendo: Et fecit (S. Gregorius M.) ad S. Stephanum orphanotrophium, ubi primicerius et cantores manerent, de quibus jugiter essent cum pontifice, et essent ei bonum testimonium. E conformalo Cesare Rasponi ( de basil. et patriarchio lateranen, lib. 3. cap. 6. pag. 224. ) Scire autem illud oportet scholam cantorum instar seminarii fuisse, in qua pueri nobiles et irgenui, qui clericali ordini se consecrare statuerant, jussu Pontificis educabantur, et cantu ecclesiastico, sacrisque aliis ritibus instituebantur. Iidem postea ad ordines sacros promovebantur, et si cui insignior ad virtutem indoles erat, cardinalatus etiam honore decorabatur , nec raro ad summi quaque pontificatus apicem evadebat , quemadnodum inferius dicetur , etc. Non dirò solo, che lo stesso Usbano V. destinò particolarmente allo studio di Tolosa sette giovanetti , affinchè quivi s'istruissero în ogni maniera di facoltà , e possii sotto la disciplina di un valentissimo maestro di musica , onde nelle messe solenni di quella università cantassero io dolce armonia (Baluz. los. cit. pag. 416.). Et pro speciali dilectione septem pueros una cum magistro suo in scientia musicali peritissimo destinavit studio tolosano. qui in missa majori studii voce dulci harmonisarent, neque in aliis facultatibus proficerent et erudirentur. Per le quali parole potrablesi trarre l'argomento, che chi pensò di fornire di cantori lo studio di Tolosa, non avrebbe negligentato di forniree Avignose per le fonzioni postificie, se quivi ne fosse stato privo. Oltre però queste dne non lievi congetture , cero la seguente notizia , la quale ne accerta dell'esistenza di na corpo di cantori come porzione della corte pontificia avignonese anche sotto questo Pontefice. Venne a Roma, siccome è noto per la storia, Urbano V., ove peraltro si trattenne, compresa la lunga dimora in Viterbo ed in Montefiascone, soli tre anni : appena sharcato mella spiaggia di Corneto, a preso alquanto di riposo sotto la tende quivi preparate, fece tosto cantare una messa solenne in note. Ora essendo certo similmente per la storia, che Urbano V. portò seco tutta la sua corte di Avignoue, certo ancora apparisce, che seco vennero i suoi cantori, a' quali fece cantare in nota la solenne messa sulla medesima



vrano per settauta e più anni (355) togliendo la principal porzione dell' escrizio de'respettivi ufizi alle persone addette in Roma al servigio del Papa annullò di fatto ogni maniera di distinzione che per essi alle medesime ne veniva.

Gregorio XI. riportò la S. sede in Roma, ove entrò ai 17. di Gennole del 1377, e seco venue eziandio la corte di Avignone. Ecco in cita
duc cappelle pontíficie, la seculo di Roma ferma el suo canto gregoriano, e nelle semplicissime armonie sopra esso canto conosciute fin da molti
sccoli in dietro, e determinate negli ultimi tempi a differenza delle due
maniere dei moderni compositori e figuristi canto romano, sicle due

spisgio di Corneto. Coal l'entere delle prima vita di Libino N. presso il Bolinto loci, pagi 339. Perventi feliciter ad portum sen plagium Corneti die quaria mensis lamii 1309. In liture autem parata serant tembria . . . quase cum dictu Pontifica fuissi ingranta, ca in injui siliqualiter quiessinte, parato lòldem altari insisum cum note solemnile fedici corname edecontris. Sembranti dinque di vere a sufficienta dinottrito, che sell'assenta della nata Sede da Roma, come vi avevano in Roma l'autoprimierio, e l'antica senola di l'estricto delle agre finantio stationali, e datte essuante o straoniburite della chien romana i (V. le due note presed.) con il Pontefici vignone optimi colle suprimienti patti contro in Avigone, quani nella stensa forma, e sulle tracea stense della senola, e dal princierio di Roma. (355) Lo Spondon nella continuazione degli manti del Beronio di Rumo 1379. 5 1.

numera esattamente, contando da diverse epoche, il tempo che la santa Sede fu lontana da Roma nella maniera seguente. La morta del B. Bendestto XI. nitimo Pontefice che risicide in Italia prima della

transazione della santa sede, evvenne il di 6. di Luglio 1304.

Contando dal detto giorno fino si 17. di Gennajo 1377, in cui Gregorio XI. entrò

in Roma risondasendori la santa sede, yi corrono anni 72. mesi 6. giorni 10. Contando dall'alezione di Clemente V. ehe trasportò la santa Scde in Avignone, la qual'elezione segui il giorno 5. di Gingo 1305. fino al ritorno di Gregorio XI. yi cor-

rono enni 71. mesi 7. giorni 11.

Contando dalla coronazione del detto Chemente V. alla cni solemnità chiamò i cardinali d'Italia, e cho fu celebrata gli 11. di Novembre dell'anno stesso 1305. fino al ritorno di Gregorio XI. vi corrono anni 71. mesi 2. giorni 5.

Contando finalmente dalla determinazione positira del nominato Clemente V. di fissare la santa sede in Avignone, la quale egli prese sul principio dell'anno 1309, perciocebè negli anni antesedenti en endato vagando per diverse eittà della Francia, fino al ritorno di Gregorio XI. vi correnno anni (8). appello fre gli altri nel 1300. Giacomo Gestano degli Stefaneschi nell'ordinario della romana chiesa, diecudo: primicerius, et schola contabili introdum, et Kyrie elesion cantu romano. (V. la not. 355). E li cantor d'Avignoce non solo adorsi delle consonanze di quetta di quinta e di ottava, giusta la concessione avutane da Giovavni XVII. secondo Papa svignonese (V. la nota 204). ) ma anche superbi dei famosi functionarios (S. 6), e besen istutti di tutte le calable del mottetti volta.

(336) Che il vocabolo musicale fanx-bourdon, falsobordone sia venuto di Francia in Italia non v'ha chi lo ponga in dabbio. Io però instilmente ho cercato negli scrittori di musica chi ne assegui l'epoca. A me sembra di poterne ascrivere l'origine alla metà eirea del secolo XIV., ed il passaggio in Italia all'epoca del ritorno della santa sede da Avienoue a quando i cantori pomificii avignonesi si rinnirono in Roma al cantori della scaola romana. Ecco i fondamenti della mia congettura. I due scrittori più antichi che nominano il falsobordone sono Franchino Gafore Lodigiano che fiori circa il 1490. (Tiraboschi stor. della letterat. ital. To. 6. par. 1. pag. 374.) e Adamo di Folda, che viveva eirea il 1440. (Gerbert scriptor. eccles. de mus. To. 3. pag. 329.) Tanto però Franchico, quanto il Faldense nomicano il falsoburdone, come un vocabolo già comnne, avuale, e per nina modo auovo. È certo altronde, che a'tempi di Giovanni de Muris il quale viveva circa il 1320. (Gerbert loc. cit. pag. 189. ) non era ancora questo vocabolo in nso, perebè egli mai non lo nomina; a dovendo significare poco appresso quella maniera di musica, che poi si disse falsobordone servesi dall'antico nome organum, organare, organizare, regula organi, etc. Io pertanto la discorro cost . Se nel 1320. il vocabolo faux-bourdon non era ancor nato , e nel 1440, già era comune ed usuale: dunque la son origine deve assegnarsi poco dopo la permissione delle consonanze di Giovanni XXII., vala a dire circa il 1340., ovvero 1350. Perebè poi potesse aversi nel 1440, per un vocabolo non nnovo ma comunissimo dovette essere recato in Roma, e quindi adottato per tutta Italia o nel 1367, allorebè vennero la prima volta i cantori aviguonesi con Urbano V., ovvero nella loro seconda veonta con Gregorio XI. il 1377.

E qui mi domodré alcuro con cer u fun quote fina-bonrios Em na compositione et se parti horone per lo più sopre le comuse modife dala andenda degli cotto tosì o modi ecclesiatel, e combinate nella regente masien. La parte netto soprano e centralo contarte la medio mos del canto gregotiono, la parte medio e cotralto, e contro-tenere, e tenere la quarte sotto la parte netta : la perte grave, conin il bourdon, o baso, o tenere cantore susperà la seria todo la parte actua, per o megiere e misere giatta la seala distonies mueicie, meno che l'elima nona, que giattata futta parte grava, altando opportamente salva a poseril la consonana per-

VOLUME 1.



degli ochetti, dei lubrici disenti, de'tripli, de'quadrupli, e de'quintupli, delle varie misure di ritmo. (V. la not. 103 ec.) Inoltre ecro due persone autorevoli in contrasto, il primicerio della scuola romana, ed il superiore, o primo dei cantori avignonesi.

fett di status un la parte centa, e di quint, con la molis. Bernes la sestimatata quan del Giores (presente mancio lià. 20 ne.) Questra distinizzo in contemporate quan tenne et untur procedura per suma un places sestas, suns voc molis, milies contre, questra megar un canta inchii; cresiam empre a la tennem diservas in acci tano. Inferimenti autra costropuettum cantore ad fuxe-bowlen appolitut . . . . que to production modadanishum cantore ad fuxe-bowlen appolitut . . . que to production modadanishum en molis frequentia observitore. El alvere van exnere procedà inverientes supra est desaulten. Il Fal lane vere giò, devi lo sterno, acce percedà inverientes supra est desaulten. Il Fal lane vere giò, devi lo sterno, este più occuramente (univer per v. 6, più.) o mi diasterno prefetti ani su'procesa indicatare cancordanisis, et inne consonatora fiest, som ex
se, and missi i genita vecabale fuella-boslovi venere cervente, qual terrai del mostra. E nel cup. 11. Estraturera manquam and possenda est, sisti aus perfec
fetti materia. E nel cup. 11. Estraturera manquam and possenda est, sisti aus perfec
literation labele, sisti è, se presentament en, fast-bosloviere.

Quesa maniera di fisholo-robom ( el ecco una recorda enegertura, che i castra circulare di resultativa del producti del producti producti del del nache reassus perturere in Boma el la India questo metodo, e. questo monto) al è sempre nata contantenente da tempo imamenta-his fina al gierno de orga della outra capopla. Li Elbra in quali soli presessemata li castienno, e. sei quali gil base caustat i nottri predessori, sono acrittà stato Leona X-cel in se ha verdat alla outras resilio ischemi figli licert da tempo a dell'ava, di est in se ha verdat alla outras resilio ischemi figli licert da tempo a dell'ava, di est con les controles della controle della contro

E per dre autres alcuas con circa la regionvolreza di aver imposso silitato vocido alla massira superdescrittà di matte, in diffeno, che il some di fishelloridone correspo alla master indicasa tanto per riguardo alla gifente per la compania del regione del significante più estero, in cel i veglia interiore. E per circ der riguardo la forma per di matterio di matterio del significante del per del compania del responsa del compania del significante del compania del compa

Cosa avvenisse, nol so. Sparisce da questo momento il nome della scuola romana, e del primiserio, e trovasi ben presto il maestro della cappella del Papa. Non più di venti anni dopo il ritorno di Gregorio XI, in Roma un cotal' Angelo Abate del monastero di S Maria de Ri-

dis a previà a regione fa appellus bano, o bardone falos, o veglam dire la maisire di alamggiare con l'absordius, c'ante hacerbu. Quanto più al aruso di euro veccholo praso la rigidifentione generie, «ile è una murica filos per più tioli. Elle à mine di costo fermo, e Gapetro i alla de armonia, « con simira», o simiraria cila è conspanta, una canza varietà di consumante elle è empre egale, au differento celle terra, e e sante, ce maggiori, e d'on minori ella de un perputeo richine armonico del terra, e e sante, ce maggiori, e estat. In anna parola son è essos fermo, sono canto figerate piu sincere è const fermo, e canto figerate e recha di revocido degli soliciri su maine armonico del terra, e canto figerate e recha di revocido degli soliciri su maine armonico degli anna constante degli soliciri su maine armonico degli della constante degli soliciri su maine armoni che paro di emere ereginio lamenti a qual libir cui anticono gli aspati en timere recursor, e con farici velota, permito della maniera di maine con averra, e come abbiam detto immagiata, meritara al parques della maniera collunci di minete, il mone di finera becordor.

E qui a bana divita voglio autars pressuremente lo Zerico, il quale fattui a condieres quetta Gaje di falberbordeno concello mersurement sistenatice municipadiere (quittae, armon, par. 3, cap. 61- pap. 45); ) de non ora fodorole persicoche incuportiono pressureria più quarte di seguito, income avviren andia programine di lespressure della quarte nana della commonare perfette. El le gli riporde i che un mente perdeche di gimbitivine satte sub son less am mulcita, in qual sono alle stanpa, fa le parti queste quarte di neglioi, e le pragressiosi ascendant diocadenti de tare a mate a presta bel a mil i indeve d'estito è lacido carrere a affi indevelori pri de se son inveptato le riporto i el listato me si verific l'incuste, che la sur cases real e considerati della considerati del considerati del considerati della considerati della considerati del considerati del considerati della contra con inveptato le riporto i el listato me si verific l'incuste, che la sur cases real con
sono della considerati del considerati della considerati della con
sono della considerati della considerati della con
sono della considerati della con
sono della co

For compinente di questa nota se piece di agrimpare, che mutes access forire ul manismo ripere i mo della segridanta prima manire di follocoloses, faccioniccio al introduri nelle chiese per il canto armocios della salmodia sua faggia di sunsia ta diverse all'assico forte-hardros, e alle pro-i, quantanque imporprimenta, fa imposto il sunsa etnos di falcobordose. Questa seconda manirer consiste in una compessiono regue, na senza rimo determinata sella escendiose a quatte reci di sute cante nota, sempre conoscenti, con qualche leguara suda codana, ginna la regula comuni dill'ammonia, evente in una abilio quatto que ridel concento il modifica esculuario del tono monia, evente in una abilio quatto questi del concento il modifica esculuario del tono

valdis e maestro della cappella del Papa si trova il primo fra i testimonii rogati nel testamento, che fece in Roma gli 11. di Agosto del 1397.

o molo, che preudei per oggetto. Questo filoribordone pian piano mando in nos ada prima maniera, che sind una mila espella posificia, niceme è state seconasta di sepra, e ne prese il lange con tal posteno, che non sole forcia svociare nella richa espella, quanticia alla prima maniera ma n'introbate in tatte le altre coppelle, quasime d'Infair, e vi si mostenne, banchè con qualche amereza, a fronte di una roma maniera di falbordorine di cai a manunti in rigioure), quale ensi giundapanti il plause universale; essa però con la ma poticusa el avroluteza supplando la servalia rivale per mode, che ottone el malia princitar; e ai ci quindi fios al di d'eggi mantentata contantemente e podificamane nel use escecicio: cenicibi ella èl unica maniera di fabbodena che (nella ta seppella pondifici) gottenimenta i emotore, e i sengiste e sengiste e.

Ebbe il secelo XVII. una terza maniera di musica per il canto della melodia ; che fu appellata ancor essa falsebordone. Roma per circa trent'anni la gustò sommamente: sicceme però avvicue ad egui maniera di caricature, passó di moda, e ne perì la memoria. Questo falsobordene era eseguito da una voce sola accompagnata dall' ergano. L'organo senava un basse posato di figure brevi , o lunghe , ricavato dalla nota melodia ecclesiastica del prime, o secondo, o terzo ec. modo, o tone; di quel mode e tono cioè su cui voleva eseguirsi il falsoburdone. La vece cantava un verso del salmo con passaggi, e diminuzioni di crome, semicrome, biscrome, e fuso, cou trilli, mordenti, appoggiature, gruppi, messe di voco, incocciature, ec. interziandovi di tratte in tratto, e recitativo, e declamazione. In tutti i versi del salme il basso dell'organo era il medesimo. Ciascuna voce però uel respettivo verso che le toccava in giro o soprano, e contratto, o tenore, o basso variava melodie ed artifizi. Per lo più i cantori lo eseguivano alla mente, seguendo la meda di siffatta maniera di cantare. (V. il cap. 4. di questa sea. 2.) Vi fu però fra gli altri un cetal Francesco Severi nestro cappellano cantore, il quale con grandissime incontre ne stampò varii libri per comodo di coloro che fossero scarsi d'invenzione. Ecco il titolo del primo libro. Salmi passeggiati per tutte le voci nella maniera che si cantano in roma sopra i falsibordoni di tutt'i toni ecclesiastici da cantarsi nei vesperi della domenica, e delli giorni festivi di tutto l'anno, con alcuni versi del miserere sopra il falsobordone del Dentice composti da Francesco Soveri peruzino cantore nella cappella di N. S. Papa Paolo V. dedicati all'Illustrissimo, o Reverendissimo Sig. Cardinale Scipione Caffarelli Borghese. In Roma da Niccolò Borboni l'anno 1615, con lic. de sup. et privil.

Se il P. Gio. Battita Marini nella sopraccista nota 84: od alterer si fosse degnato di commiscarci difiette nottis; riccumo pottra giuntamente convenigiti per l'oggetto della storia municale di cui si occupava, sie mi asrei dispensato da resi lunga neta, ed avrei colà rinesso il lettore: ma egli si contanto di arguare un indice di cempositeri di falso-berdone; e costi ni sim en educio dell'igio a seppirire in quantice di centici che manconti.

il Card. Filippo d'Alenson della real stirpe Valesia di Francia (357). Praesentibus ibidem Venerabili Patre domino Angelo Abbate Monasterii S. Mariae de Rivaldis Magistro Cappellae D. N. Papae praedicti cioè Bonifario IX. Se quesso P. Abbate Augelo sia stato il primo maestro della cappella sostituito all'antico primicrio io nol saprei accertare. La breve distanza di venui anni dalla venuta di Gregorio XI. a Roma non repugna; tuttavia per mancanza di monumenti convien che ne lasci la notizia in forse.

Quello però che diviso potersi avere per indubitato, si è, che Gregorio XI, appena giunto in Roma dovette abolire il nome di primicerio; e di scuola de'oantori, come, denominazioni nella romana curia antiquate : dovette riunire i cappellani cantori di essa scuola con i capnellani cantori avignonesi, dovette assegnar loro per capo un distinto personaggio ecclesiastico, forse lo stesso primicerio della scuola romana, come sembra ragionevole, forse in mancanza del primicerio il predetto P. Abb. Angelo, che potrebbe essere stato il superiore, ed il primo de' cantori apostolici avignonesi avendolo sopra veduto d'assai ben affetto al cardinal D' Alenson, forse alcun'altra persona ch' io non sapreì indicare; e dovette imporre a siffatto superiore dell'accennata riunione di cantori apostolici il nome di maestro di cappella del Papa, giusta la nuova moda di maestri in ogni maniera di scienze, d'arti, e d'uffizi. Ed eccone la prova. Quel cotale Strabense il quale poco dopo l'elezione di Alessandro V. ossia nel 1400, cioè dire soli 12, anni dopo rogato il testamento dell'Alenson scrisse l'azienda di tutti eli uffiziali dei palazzi pontificii a tenore dell'antiche consuetudini , sequendo antiquas consuetudines, ne assicura nel cap. 18. de capella, che il sommo Pontefice era solito di avere nella sua cappella de' cantori, e fra questi uno chiamato maestro della cappella cui si apparteneva la direzione,

<sup>(357)</sup> Ritus dandi praesbyterium a Petro Moretto investigatus et explanatus, Bome, Typis Branish et Lazarini 1741. Appendix 3. pag. 34. documentorum num. 4. testamentum Philippi cardinalis de Alemonio, ex membrana apad archivium S. M. trans Tyberim, pag. 348. extant anheriptiones testiam rogatorum.

Papa allorchè recavas' solennemente a pontificare (360), non poté dopo le grandi funzioni sedere nel tridinio pontificio alla menas col Papa accanto al cardinial arcidiacono ove anche i cantori sedezano a menas (V. la not. 366) non poté annuaziare ne' vesperi solvani la prima sudiciona al sommo Pontefice: (V. la nota 355, sotto l'anno 1273.) Non potè vestire il Papa degli aliti sagri in un col secondizerio (361) al qual ufficio sono in oggi destinati li primi due cardinali diacono assistenti. Queste ed altre costumanze che distinguevano i primiecri della scuola de' cantori eran cessate per la loutanazza della S. sede da Roma e non rallignaziono per la diversità de' ouovi usi già adottati dalla corte pontificia nella diinora in Avignone. Se tanto però non ottenne il masetrò della cappella teb pure degli onorifici distinivi che mostrano ad evidenza il conto che si tenne di ental diffizio. Ebbe con la sopraintandenza al collegio de' cantori cappellani anche le superiorità sppra tutti gil altri individui occupati nei diversi uffizi della cappella, niuno ec-

anecdot. To. 1. pag. 6\(\frac{1}{2}\). Giorgi de Liturgia rom. Pont. To. 2. dissertat. 1. cap. 4. \$. 4. pag. 49., et cap. 7. \$. 10. pag. 116.

(365). Cam autom Pontifics (in miras de mane Natalis D. N. I. C.) intras prepeterum, ananiomaria sectiané C. Marica Rojoris porigit ei arandinen com cevo acomo. Trace Pontifica accipit com, et ponis injene in sunya posita myer capita cotomaram ad figuram finis mundi per ignom. In model predyreit pragedans sistit ster. Primierius deponit mirem de copita un, et cusdatur destrem scapulam Ponfifica, et la companya de la companya de la companya portugui. Per la Cipita de Portugui. et la companya de la companya de la companya de la companya de primierio de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del com

(26) Egredientilas disconibas de societivo renament com Pontifeo printerius, condicioris, etc. et robdicosom seguen, qui tente platim Pontificio in fenedio no. Pontifeo natem per nanua nobliconorum regionarireum mutat vetimente nue he credie. Defer es aplicas abeliatorais tenuntatus, acepta a monitus ostirio juste caput senunt. Sobdiccosi regionari secundom ordicom sum accipiunt al indusulum Pontiforo ipas vetimentes, alies intenos, alies integodom a laite sangelaimo, il est amictum, alius intenos, alies intenos, alies integodom, alies angelaimo, il est amictum, alius lineas, alies intenos. Printerioria autom, est alius planetam se i per ordicione industr Pontiforon. Printerioria autom, est secundicioria componenti vettimente quia ut bene sedent. Mahillan. ord. rem. 1. vum. 5. 6. peg. 6, 7. In similigico maniera in eprimoso andes utiri ordicia presuo to seuso Mahillon.

cettuato: (365). ebbe la prelazione con i cantori cappellani sopra tutti gli ordini della prelatura nel conocno si benefizi ed alle digotità anche nelle cattedrali e nelle patriarcali (363) ebbe la presentazione delle persone nominate ed elette dai cautori ai benefizi vacanti di tutti gli individui della cappella (364) ebbe l'altissima distinzione di benefize quotidianamente la mensa del Papa, di leggerri la sagra libibia, e di render le grazie; e perciò che la tavola quotidianamente nel pelazzo apottolico: che se talvolta non avesse egli il maestro potnto soddisfare a quesi ultimo incarico di benedire, di leggere, e di ringraziare alla mensa del Pontefice, dovera segliere uno dei cappellani cantori a' quali spettava di adempirio (365). Ma la dovnta brevità mi costringe di di passar oltre.

Soppresso il nome della scnola de' cantori, ed il titolo di primicerio di essa scuola dal Pont. Gregorio XI. siccome è stato veduto poc'anzi, il primo maestro della cappella pontificia di cui si abbia memoria, e

(367) Quantumque l'expressione niune cerettates appartença a contamane non moles anticle; rivreglia tutatis ed accende nella manoria del passato la geloin del concolermento presente. Onde sena venire al dettaglio mi contento di citrer le holle di Eogram IV. Nicesol N. Calito III. Folt. ISS into IV. Inocento VIII. Abrandra P.J. Ginijo III. Leon. X. Clementa VII. Pado III. e Ginijo III. gli originali delle quali in pergamena bilata conservanti and nottoro archivic. Come pure i mandali del subrio di tuta la cap-pila del secolo XV. e di ona possione del XVI. ori si conosce la gradazione di tatti gli utili, a la leva mherelizazione.

(363) Veggansi nella nota precedente le *bolle* citate, ove si concede, e si rincova tause le volte questa prerogativa.

(364) Anche questo diritto trovasi celle holle citate nella cota 362., e ne diarii della cappella v ha l'esecuzione non interrotta di questa prerogativa fin'oltre il 1600.

(265) Ne practi solenoi era ufinio dell'arcidireno di inggre alla mena del Papa, scienta rileval degli ordizi resunt. La somma distriatana di benelle qualditamanente la menon Paroliteia, e di laggeri la senza bibbia, di cui fin sonorato fini dal hel priocipio il mentro dalla espedia, ed in di indi assessa uno dei espediati canneri quo collette, è ri(Galicia, Atan conermono, pp., 271-232). Dien sottorromano dai sopreciata Stechesta.
(Galicia, Atan conermono, pp., 271-232). Dien sottorromano dai conermoni materi bibliomi laggere, e di soniciatere, an gradiati internare e a practica internare e at practica della construcción della constru

che forse fu veramante il primo de' maestri abbiamo già detto essere stato l'Abbate Angelo. Mi credo qui in dovere di riportare la serie dei suoi successori costituiti in ecclesiastica dignità.

1307. Angelo abbate di S. Maria de Rivaldis.

1462. Niccola Fabri (366) maestro in arti, e Governatore di Roma (367).

(200) So essera na sulto ano picciolo dell'anno 1357; al 1675, e per quanto regliari poluspera le vita del anestre P. Alb. Angla, non il portiv mil d'in fie (piegre sun' obra. Ecco però la mia enterce P. Alb. Angla, non il portiv mil d'in fie (piegre sun' obra. Ecco però la mia enterce sultivi del 1450; anno vi è il malini, colti solo gli sun's 1670; e 1671; ni cui rez maserro il supracciano Niccola Pabri. È certo sirvolve, che Eurobomneo de Marselti prefetto del 5. P. A. 100; per contro d'insu cepta da 1760; al 1763; al 1769; al centro por vetteri milla soto seg. 305, lo persanto d'insu che dal principio del secolo sino XV. potenero il mestri della questo consoliuti si riccionali, e quisti il prefetti del 5. P. A. terre l'incrizco di mestri della questo della capolita e che perciò sono fone lore surguata previsione parietatre essendo reputato questo con aggiutta del 4 maggioritoriore i con dei strabble à reguente serie.

Dal 1397. fino circa al 1400. il P. Abb. Angelo.

Dal 1400. siuo al 1458. i maestri del sagro ospitio: ed a questo proposito possono vedersi le notizio storiche degli antichi vicedomini dell'Avv. Filippo Maria Renazzi.

Dal 1458. al 1462. Alessandro Mirabelli detto auche Piccolomini prefetto del S. P. A. Senatore di Roma, e Vicecamerlengo.

Dal 1462. al 1464. il suddetto Niccola Fabri governatore di Roma.

Dal 1464, ai 1469. Corrado Capece di Tramutola prefetto del S. P. A. , ed arcivescovo di Benevento .

Dal 1469. al 1479. Bartolommeo de Maraschi prefetto del S. P. A. vescovo di città di Castello, governatore di Roma, e Vicecamerlengo.

Dal 1570 al 1651. Giovanal Nanimetr pedetto delS. P. A., ed chetto veceno di Toranzy.
Dopo la morte del Monisant reguini il 11. Agonto 1551. al Rout. Innocessa VIII.
dovette laggere Cristafano Barhone venevo di Cortuna maestro della cappolla, siccome
leggeri in una bolla del lod. Innocessa VIII. di 21. al Laglio 1652. esistento nel nontro
editrito venerabilis fratris nostri Civitosphori episcopi cortonea. nune dictos capellae,
ex successoram suorum ejudune capelloe maggirirorum pro tempore existentium procestationi, es nostrare etc. cui la susquata la provisione periodore und resolo della cappolla
in fornia 10. mentili, siccome da quell' epoca in poi si trova contentemente la quosa
mentile per i vecesvi maestri di espegilla che mai più non fresso peferdi del S. P. A.

(367) Fra gli altri mandati del 1462. in quel d'Aprile si legge : Magistro Nicolao Volume I. 34 1469. Bartolommeo de' Maraschi vescovo di Città di Castello (368). 1492. Cristofano Borbone (369) de' marchesi di Petralta vescovo di Cortona, e commissario generale della R. C. A.

1507. Francesco Sinibaldi d'Osimo vescovo suessano, e canonico della basilica vaticana.

1515. Elziario Genet primo cappellano cantore apostolico, denominato Carpentrasso, quindi vescovo in partibus, e maestro della cappella (370).

Fabri capellae magistro, SS. D. N. Papae Gubernatori florenos ect. Mandati del card. D'Aquileja nel Pont. di Pio II. esistenti MSS nel nostro archivio.

(363) Notitie storiche degli antichi Ficcolomii di Filippo Navia Revatti, Bona-Stivina 1543, 199, (3. 4. fl. antichiaro de Minzardo mantowao, viscoco di Guidsili castello. Panle II. la dichiarb martere della cappella pontificia, impiego in quel di castello. Panle II. la dichiarb martere della cappella pontificia, impiego in quel composito quella disconsistente della cappella pontificia, impiego in quel dere dovera e tutti gli ufficiali, e sagri ministri di detta cappella . . . morè in Roma nell'amos 1627.

(26)) Borsdommes de Braschi, che albiano velato mestro della coppili dai 16/20, prefettura del 5. P. A. forse such leatiol il migiatro dila cappila pontificia (V.) in no. 365) Dal detto suno 14/20, fino al 14/20, ne no necerca chi al fosca il mestro dala cappila, force Giovanni Monisari, (V.) in no. 365) Dal detto suno 14/20, fino al 14/20, non no necerca chi al fosca il mestro dala cappila, force Giovanni Monisari, (V.) in d. 3.64) fines Gioridono Berlowe, che era mestro ved 14/20, force sieva abrov. Occimique però si fosca, eccarò che fin venero, perioricado alle balle dallo Stato, V. dei 17, ch. Applica/Soc. ef Innocerno VIII, de' 20. Stiembre 1/20, fines al della oli dallo VIV. dei 17, ch. Applica/Soc. ef Innocerno VIII, de' 20. Stiembre 1/20, fine di soliton nel notro verbirio, altre prima del usgirita, che giunt la relazione di Aughi Ricces nafia chevalistivi da la contra cappita del dallo della contra cappita della colo dallo capita della di fosca dallo della colo dallo capita della di fosca dallo della Central Aughio Dasi siliune gii fricia agginizione, che di Situ IV. traditato nall'ordine cittericase, cal abian (S. Schattians Goriel Immura, aggirita dal 14/23. al 150, c.) cel cessono i dallo jere ciscoltà dal 14/20. al fosca della di 14/20. al principal cappilla.

(270) Che Elistrio Gress, giù cappellano controre della nostra cappella detto Carpetano, fons venero in partikui si dodabitato per il moto proprio di Leone X. segusti il 1. di Novembre 1518, caisense nell'archivito della nostra cappella; perciocchi inominica mota proprio et. Ferenvaldista prieribia maggiori et attentate espellas nostras, ac diletti filisi familiarchia nostrii continuit communicallius, et in eadene apella nostra canteribia cappellani, et alii sete e termina: Nomina womat: Elisi1526. Antonio Scaglioni d'Aversa vescovo della sua patria.

1529. F. Gabriele anconitano arcivescovo di Durazzo, e quindi vescovo di Castro.

1535. Bartolommeo Croto vescovo in partibus.

1540. Ludovico Magnasco di S. Fiora vescovo di Castro, quindi d'Assisi.

1551. Girolamo Maccabei vescovo di Castro e canonico della basilica vaticana.

1562. Tolommeo Galli vescovo di Mortara, e quindi arcivescovo di Siponto, e poi prete cardinale.

1564. Giovanni Amati da Cori vescovo di Minori e canonico della proto-basilica laterancese (371).

rius Gonet magister dictae copellae etc. Ora chi non sa, che il Papa appella i soli vescori fratros 7 E di fatto come il Genet muestro della cappella era vescovo, così era arcivescovo di Durazzo nell'auno stesso F. Gabriele d'Ancona sagrista, (Rocca, Aronhist. de apout. sacr. pag. 344.) che poi fin muestro della cappella nel 1529.

(371) Il P. fra Casimiro da Rotza nelle memorie istoriche dollo chieso, e dei conventi dei frati minori della provincia romana. Roma. Rosati 1744. pag. 115. afferma, essere stato Giovanni de Amatis cerimoniere pontificio : eccone le parole. Giovanni de Amatis, detto doll' Ughelli ex castro Corii, o nell'epitafio, domo Cori. Fu egli canonico di S. Giovanni Laterono, o vescovo di Minori nella provincia di principato citeriore, non già di Minorca, una dello isole Baleari, come ha nototo Antonio Ricchi. Fu inoltre cerimoniere pontificio , il che è stato incognito all'Ughelli , ma chiaramente si manifesta dagli archivii dello sua patria, noi quali sotto li 16. Ottobre dell'anno 2560, si legge: " Ordine de signori conservatori , che non si commandi ,, il cavallo del reverendissimo Signore D. Giovanni do Amatis , maestro delle ecremonie " di N. S. ": e nell' anno vegnente a di 13. Maggio (" Comilium pro solvendis scu-" tis 125. reverendissimo D. Ioanni de Amatis, magistro caeremoniarum Pii IV;) eo .. quia ab codem Pontifice obtinuit favore communitatia gratiam condonationis scuto-... rum 500, ab eadem debitorum anusatim pro novo subsidio ... Ciò poi cho doveva sapere e l'Usbelli ed il P. Casimiro si è avere avuto il de Amatis l'operifico incarico di maestro della cappella apostolica. Ciò non costa solo per i diarii MSS. dalla nostra cappella, che dal 1564. al 1566. nominano sovente magistrum de Amatis, e magistrum episcopum minorensem, ma exiandio per gli atti concistoriali di Pio IV, ore così si legge : Romao in palatio apost. apud S. Petrum die 17. Septembris 1565. Fuit consistorium ad divi Marei . . . . Referente cardinali eamerario minorensi vacanti per obitum beQuesto è il momento in cui si pretenderebbe che Pio IV. avesse creato il Pierluigi ammogliato maestro della cappella pontificia.

1566. Egidio Valenti di Pesaro vescovo di Satri e Nepi.

1567. Giuseppe Panfili vero nese vescovo di Segni.

1574. Mons. Antonio Boccapadule segretario de' brevi a principi e canonico di S. Pietro.

Qui termina la successione dei maestri costituiti in dignità ecclesiastica, e passa il magistero nel collegio dei cappellani cantori apostolici. Prima però di contarne l'aneddotto sappia il lettore come il nostro collegio sotto i maestri fin qui nominati non era già una congrega di cantori soggetti comunque all'autorità del maestro, cra un collegio rivestito di dicitti assai luminosi, i quali senza ledere il dovuto rispetto alla rappresentanza magistrale gli davan la prerogativa di costituire diper se con il solo decano alla testa un collegio venerabile, lo autorizzavano di puntare e penare i colleghi, e gli altri individui della cappella, dipendenti dal collegio, lo abilitavano non solo a nominare abili soggetti ai benefizi vacanti per la morte di qualsifosse persona della cappella, ma eziandio d'imporre delle pensioni a suo arbitrio sopra gl'indicati benefizi etc. E tutto ciò è manifesto tanto per le apostoliche costituzioni, quanto per una solenne sentenza di Mons. Gio: Battista Cicala uditore generale della R. Camera emanata nel 1550. all'occasione, che il maestro Mons. Ludovico Magnasco vescovo di Assisi pretese di arrogarsi alcune delle ridette prerogative spettanti privativamente al collegio (372). Ora ad un collegio così

nom. D. Alexandri Bohos Illius altimi epicopi proefectus ful dominus Tomos copellusus \$8.0, Net empliere capilles. Com Cardinalis comeraria testificatus ends, in co amist, quae ez concilio requirebatur reperiri, processinjan usa cum principlus codium nabarcijis sed quosimi in dostransu gadun on nuit erest experimna estet jastu dostre ab universitate, sixusi conciliam requiris nacio quid negoli comm est, admonsti cardinali Parcecci, as tolium as exa caregular nestro quid ac dosmos Parcette destricto del consistenti cardinalis e del consistenti continui est. Internativa del consistenti cardinali Parcecci, as tolium as exa caregular nestrolica e conficienti del consistenti cardinalis e del consistenti continui est. del internativa internativa, est. dell'internativa caregium materiali consistenti, con retratione derendicionas, est. dell'internativa caregium materiali consistenti.

(379) L'originale in pergamena di questo interessantissimo pubblico stromento o sentenza esiste nel nostro archivio: incomincia: lacanes Baptista Cicada Dei et apostoli-

eretto, e rivestito di cottai diritti, e di molti altri, che per lurcità si tralassiano, e che solo quindici anni in dietro avera saputo con un publico stromento far note all mondo le sue ecclesiatiche perrogetive, poteva imporsi un maestro annuogliato, un valorosissimo, ma semplice compositore di musica? Passiano a vedere come la carica di maestro della cappella pontificia fosse trasferita nel collegio stosso dei cantori apostolici.

Il Pontefice Sisto V. sagacissimo, com' era , e provvidentissimo sapendo la disgustose vertenze, che di tratto in tratto rinnovavanis per ambizione di preminenza fra il vescovo maestro della cappella pontificia vero superiore di tutti gl' individui inservienti alla cappella stessa come successore degli autichi primiceri, e di l'avescovo sagirista, (373) volle on-

cas solis spitospus athingsom S.S. D. N. Papas, spuspa comeracii, ne non orion comusum camera spustolica genoralis sulters, l'immangrape curias judes ordinarius etc. Noverint universi et singuil hos proteurs publicam instrumentam impoteuri, leueuri, parière et curima. Datum Remain sandhun nostres enlites residenties sult anno a Notivista Domini 155s. Indicisos è, die vero 23, montios traidenties sult anno a Notivista Domini 155s. Indicisos è, die vero 23, monsi Martil Possificatus 3.5. di Crivin Parisi et Domini Davis I, Domini al Indicisos Martil Possificatus 3.5. di Crivin Parisi et Domini Davis I, Domini al Indicisos attaches de Carriero de Parisi et Domini Davis I, Domini al Indicisos attaches de Carriero de India de Carriero de Carriero de India los autoritates ne con carine causaram camera aporteliza notario promitis om mateur mateur materia, atqui in mateur mateura de la promisera regularia, et spallitus; a publicas, injuumque meum his apposi connetam in fidem promiserorm regulari, et republicas;

(24)2) Se in velent qui servirai di notitie entette dal nottre archivir portei dilegiei incorrer la totti patrionato rictero podre parel del oppressonionato Strekons al rapporte che dette dal Alesandre V. il quale gli avera richieste da Fine in des ciel. Laggio Lego, la sociali delle chibicazioni particelari delli edibili, colte con positicia, parela, che nos obbe difficoltà di inserire anche il aggina P. F. Angelo Rocce sublicia, parela, che nos obbe difficoltà di inserire anche il aggina P. F. Angelo Rocce sublicaspina S., perinte cutolità e dei ministrare magginare aquellare ventionate, et coronave
applia S., perinte cutolità e el ministrare magginare aquellare ventionate, et coronave
Rocce, che i socia antecenni fino al 1956. coli fino al non inmediato prefesence P.
Agustion Metari sagina dal 1956. del fino al mismoliato prefesence P.
Agustion Metari sagina dal 1956. del 1956. avera devue pentare in queno, ed in altri
piri rilevani articelli la ber dipundante al veccoro macero della cappella.

ninamente toglierne la sorgente. Fatti pertanto venire a se Giovanni Antonio Merlo, e Francesco Soto de Langa cantori apostolici, disse loro che, sapendo a prova quanto brave persone vi aveva fra i cappellani cantori, era venuto nella determinazione di conferire in perpetuo al loro capitolo l' elezione del maestro pro tempore della cappella apostolica in un individuo del collegio medesimo : e che facessero nota ai colleghi questa sua condiscendenza, volendone la loro accettazione. Il collegio per i due nominati Merlo, e Soto umiliò in risposta al trono pontificio i sentimenti più efficaci di obbedienza, di riconoscenza, e di perpetua gratitudine. Dietro questa risposta il Pontefice destituì incontauente dal magistero l'attuale maestro Mon. Antonio Boccapadule e con la bolla in suprema del 1, di Settembre 1586, conferì al collegio dei cappellani apostolici l'onore impareggiabile di creare in perpetuo il maestro della cappella dal gremio dei cantori, approvando, confermando, e riunovando a favore del maestro così eletto dal gremio de'cantori, ed ai di lui successori in perpetuo tutti e singoli i privilegi, le esenzioni, le libertà, le prerogative, le facoltà , le grazie tanto spirituali , quanto temporali , e gl' indulti conceduti, approvati, e rinnovati fino a quel punto a pro del maestro della cappella apostolica in genere o iu specie, fosse da se, fosse da qualunque dei romani Pontefici suoi predecessori, e della S. romana sede , purchè non fossero contrarii ai decreti del sagrosanto ecumenio generale concilio di Trento, non fosse stato loro espressamente derogato (374)

(2-7) Dills Sixii V. In supressa militantis esclusiae cathedres. Det. Romae spel. S. Marcum an. 1586 K. Septembri (extru pregumes hallus in outro habitario extrupone, et impressa in ballus: rennaeo arco Te. 5, 16. 56a.) Usus contraren capellerum militare ouquella magiater . . . I lavae collegum facultamen et autevitateum nagitarum distaes capellas de juius collegii gremio existentem eligendi conocellum et editor quinte esta privata facultaturi, gratiata, tum spiritaneles quam temporales, el indulta cirdem ragitare of temporale esta produce esta

Pubblicata la bolla sul finire dell'anno stesso 1586, fu eletto nel capitolo generale dei cappellani cantori a maestro della cappella apostolica, per l'aono 1587. il sopramenzionato Giovaoni Aotooio Merlo romano; e così invariabilmente di aono in anoo si è sempre cootinuato fino al presente, di eleggere il dì 28. Decembre, uno dei cappellaoi cantori a maestro della ridetta cappella. E notisi, che per quanto cotali maestri eletti dal gremio dei cappellani cantori non potessero, e non possano farsi valere alcuoe prerogative dell'aotico magistero, iocompatibili con la qualità di privata persona, priva di ecclesiastica digoità; tuttavia rimaneodo loro, in virtù della bolla Sistina, l'onore di succedere ai maestri Vescovi, successori dei primicerii della scuola romaoa, sono anche rimaste alcune distinzioni dei medesimi maestri vescovi; come la candela prelatizia per la festa della purificazione di Maria Vergine: la palma prelatizia nella Domenica degli ulivi: la presentazione delle persone elette dal collegio ai benefizii vacanti dei cappellaoi cantori: l'esenzione dal cantare per tutto il tempo del magistero: la quota delle propine eguale alla quota spettaote uo di ai maestri vescovi, ec. E da ultimo per la bolla di Clemente XIII. Cum retinendi de'31. Agosto 1762. si sono riuniti nel maestro eletto dal gremio de'cappellani cantori, eziandio alcuoi dei diritti del decano della cappella, diritti che prima del decano aveva goduto il cantore denominato. Priore della cappella: e che ionanzi al priore eraco appartenuti al secondicerio, ed all'arciparafonista ne'tempi del primicerio.

Mi lusingo, che l'estemore sopracciato del giornale del letterati di Roma, san dra a sufficienza chiarito orbuid dabbit. Ed io torno a rispondere a chi mi chiese il perchè dal Pootefice Pio IV. fosse eletto il Pieringio come incaparaggiabile nel merito di compositore e, così era mancaote delle prerogative e quanto alla ossetta, e quaoto allo sato, o od'essere assunto al magistero. Se il Pieringi fosse stato ascerdote, forne Pio IV. dietro l'esempio di Leoo X. che erro vescovo, ed elesse masstro della cappella; il Carpentrasso, ossis Eletairo Geneta, lo avrebbe in simil guisia noneato: ci però era coogiutoto io matrimonio, e noo pote essere ionalizato più che al posto di compositore.

Che anzi ponderaodo uoa espressione di Sisto V. fatta intimare al colle-

gio dei cappellani cantori, per mezzo del maestro Mons. Boccapadule, cioè che se il collegio non accudiva alla sua condiscendenza verso di esso, rib indicata ai due cantori Merlo, e Soto, eli avrebbe dato un maestro della professione a suo modo (375); io son d'avviso che volesse Sisto intendere il Piertuigi (V. il cap 5. della 3. Sez.): ma buon per lui, e per la cappella, che i nostri predecessori seppero attenersi alla sovrana volonta. La cappella nei maestri eletti dal gremio de' cappellani cantori ha. è vero, per la bolla Sistina una rappresentanza, e per la qualità della persona privata di siffatto maestro una rappresentanza limitata, ristretta, dimezzata dell'autorità del primicerio, e dell'onore dei maestri vescovi; ma pur n'è una continuazione: ed il Pierluigi sepolto in tutte le altre cappelle di Europa, vive aucora, e vivrà mai sempre nella cappella apostolica. La cannella però con i maestri ammogliati, secolari, e di moda avrebbe cessato sotto il Pierlnigi di essere la cappella di prima; avrebbe dovuto successivamente adattarsi ai nuovi stili dei diversi maestri; e cosi dietro la moda musicale, il Pierluigi ne sarebbe stato perpetuamente sbandito; e la cappella apostolica a simiglianza delle altre, udirebbe gli stili da farse, e da commedia: purtroppo in ecclesia theatrales moduli audirentur et cantica (376) eseguiti da' cantori, che fatti la sera innanzi vituperosi in sà

(3-7) Tuto il regganglo delle direces allemes dei there à disse V. Il due ceppllula cattori l'erie e Son, per riquetta ella more iltuinino dei maestro della orppllula cattori l'erie e Son, per riquetta ella more iltuinino dei maestro della orppllula postolica, crossis registrato ard nostro archivir in un voluna eritto di persona un berre englo. Arondo la Santità di N. S. Papa Sitto F. ragionato più volte on ne
tere or, si il Sig. Son para il matron maestro di coppella, denno dec. etc. la resolu
sione Saa Santità si rinite di voltere, che ad agni molo fun mastro di cappella

maestro di cappella, che al proponene quasti infranzitti partiti sec. Che ital in con
tentara, che si elegezam sond in ni negla molo, che an nei piassare, cicle o re
mente, o per sei nesti, o per un anno (confi la decentua) overto perpetato est, over
mente di can euris dato uno a no modo. Basta ci un fere proporent tatti il spopulati

partiti, cona veramente di grandinima consideratione della una granda amerovolessa

verro di noi etc.

(376) S. Hieronyaus in csp. 5. epist. ad ephes. Audiant hase adolescentuli, audiant hi quibus psallendi in ecclesia officium est. Deo non voce, sod corde cantandum; le secne, farebbero la mattina il sacroltote in chiesa. (37) Grazie petturio da Pontefice Pio IV. che volendo compensare i sommi metti del Peri-laigi contentosi di creare per esso il nuovo incarico di compositore: e grazie al Pontefice Sisto V. che propose di suo bereplatico ai nostri pracescesori di eleggere in perpetuto fred di essi il mastoro della cappella apostolica, onde il laogo sunto dei santi non diminuisso punto della sua augusta venerzoine, e vi si perpetusses con una musica inspirata di pure

net in trapoelerum modum getur es funces dels imelicamine collisionidars at in escienti intervision moduli anietares, e cavistion. In singliciron modern attivation lin fundem erum qui comparement in ecclesia tuncava contemporaceusanese dalla cattleral de Contastionpoli II delicatione si moniposita vece mitiant. Miser l'operchet te can tremo a reverenia agaliera per indicatione risament. En vero minimara nie allatorium come a reverenia agaliera giuliari sociatione risament. En vero minimara nie allatorium come hac indicati. Non cogleta fine datest Deum invisibiliter. Non cogleta point agaliera, quomi me quasa in theatris administra morten taum obervarenat est date quasa hi germater in celesiare thai indicati; ideo dismontium modernarenat est date quasa hi germater in celesiare thai indicati; ideo dismontium compositatione dell'anie della mortenia child catta quigliantista accumina toccopolita estata propriati della committe della mortenia child catta quigliantista accumina tecopolita estata propriati quasa anche in quasa della catta della composita della catta della della propriati della committe della compositatione della consistenza della disconsistatione con più di fine catta per lattoro solla chieste le arie, i dusti i, terresti, ed i cari di testro con più di sinesisagiae qui , qui in Rona si fre-quana.

(377) Salvator Rosa . Satira 1. la musica . Terz. 70.

Chi vide mai più la modestia offesa?

Far da Filli un Castron la sera in paleo,

E la mattina il sacardota in chiesa.

A tert II Ross & questio rimprocelo si soli soprani: head, tenori, e seprani: il mericareo a sou tempo, interfectatori; come lo metissos a 'noutri di e hasi, i a tomori co-rini. Quanto però si nottri capellani castori essa 'ser d' sopo di citare sitre leggi ponticie, hasa il Post. Benedetto XIV. de syn. direc. Bi. t. cap. p. il questi disc construire vero, si, qui ex sectorias contoribus elevici unet, ne hi in senson ascendant, quod religiosismo descreavare a musici pontificate copellar.

VOLUME I.

voci (378) la simiglianza dell'eco, che alle voci pure della celeste Gerusalemme fa rispondere la Gerusalemme terrena.

(378) Che nella cappella pontificia non usi, e mai non sia usato il suono dell'organo, e molto manco di altri strumenti è un fatto incontrastabile, e moltissimi scrittori ne fan l'elogio . Così il P. Filippo Bonauni , la gerarchia eccles. pag. 483. e seg. non si legge, che nelle funzioni solenni de pontefici fosse l'uso nè dell'organo, nè di altri stromenti musicali costume santamente ritenuto, e praticato fino all' età nostra nelle capp. pontificia, ove la maesta del vicario di Cristo, a degli altri membri della gerarchia ecclasiastica congiunta con il canto concilia devozione a chiunque vi assiste. Così il P. Mabillon mus. ital. To. 1. psg. 47. Romae , dominica Trinitatis capellae pontificiae interfuimus. Nullus organorum musicorum usus in ejusmodi sacris , sed sola vocum musica, caqua gravis cum plano cantu admittitur. Così il card. Bona, de divina psalmod. csp. 17. de cantu acclesiast. 5. 2. num. 5. etiam nunc Roman in sucello summi pontificis semper sine instrumentis officiorum solemnia celebrantur. Cost per tuca di tutti gli altri il Pont. Benedetto XIV. de syn. dioeces. lib. 11. cap. 7. In pontificio sacello nostro organorum usus numquam receptus fait . Il primo poi che per quante mi sappia, abbia indagato il perchè nella pontificia cappella si usi il solo canto, escluso il suono, si è Grazioso Uberti nel controsto musico. Roma, Grignani 1630. par. 5. pag. 114quivi ei domanda : ma perchè nella cappella pontificia si usa solamente il canto, e non il suono? risponde saggiamente in altimo luogo. E per dirti un' altra ragione. La m nella chiesa trionfante, dove li beati godono la visione di Dio, se vi è il canto de Serafini, a sa vi sarà il canto vocale de beoti, non vi è però, e non vi sarà istromento alcuno, nè cosa materiale; mentre dunque in quella sagra cappella, simbolo del celesse regno ogn' uno sta rivolto alla faccia del Pontefice, capo della chiesa militante, non è maraviglia, se lungi il suono degli stromenti vi si ede la sola musica delle voci. Le quali parole mi sembrano analogha a quanto aveva già indicato il Crisostomo nell' omelia sopraccitata (nota 376.): In supernis angelorum exercitus canunt gloriam: in terris homines in ecclesiis ad corum exemptum candem canunt gloriam. In supernis seraphim ter sanctum illum resonant: in terris eundem hominum promit multitudo. Communiter tum coelestium tum terrestrium plaudit celebritas, una est gratierum actio , una exultatio , una benevolentium , gaudentiumque statio : e così come quelli cantano con le sole voci innanzi a Dio in cielo , i cantori apostolici innanzi al di lui vicario ripetono le stesse landi con le sole voci in terra .

## CAPITOLO X.

Il Pierluigi è richiesto dal card. Pacceco di mandare in Ispagna al re Filippo II. la famosa sua messa, per cui fa, salva la musica eccleanatica. Dietro la domanda fa egli imprimere il secondo tomo di messe, vi'inseriace la ridetta messa denominata messa di Papa Marcello e lo dedica al mensionato suvano. Si cerca perchè denominasse costa messa sifiatamente: e si mostra come que toto ticlo non intesto dagli svictori gli abibia indosti nelle erronee opinioni già confutate ne' precedenti capitoli. Si discute contro Martino Gerbert chi sia il vero autore delle altre due messe dette imilianente di Papa Marcello: e contro Carlo Pellegrini si dimostra, che tali messe denominate di Papa Marcello non possono estere state composte da S. Marcello J. Papa e martire.

Circa il fin di Settembre dell'anno 1565. siccome è detto nel precedente capitalo era statu creato Giovanni Pierluigi in premin del suo volor musicale compasitare della cappella apostica d'ordica espeta del Pontefice Pio IV. Trascorsi appeca due mesi, ecca on nuoro turbine minacevole. Muore ai 10. di Decembre il Pontefice, e gli emoli di Giovanoi

> Non per saper, ma per contender chiari, (Petranca Trion. della Fa. c. 3.)

luingandosi di vederlo nuovamente halzare oel primiero avvilimento con una seconda equikinne, segliaronsi contresso, e cootro la novità del grado, qui es rato innalzato, quasi inferciti kono; e come draghi gravidi di veleno vomitavan quntidianamente a di lui carico i più amari arcasmi. Fu dato intanto ai 7, di Geonajo del 1566, per uncessore a Fio IV. il santo cardinale Michele Chialieri , che oomioosi Pio V., il quale essendo stato uno degli otto cardinali destional ilan esceuzione del decerti dell'ecuneoico tridentino ecocilio, e di ne conseguenza avendo decerti dell'ecuneoico tridentino ecocilio, e di ne conseguenza avendo avuto parte tanto nelle discussioni tenute sopra la musica ecclesiastica con i cantori pontificii, quanto nell'approvazione della famosa terza mesa tante volte ricordata del Piertiugi, aveva anche sommamente gradito il di luti inanizamento al posto di compositore della cappella apostolica: onde appena assutto al sommo pontificato lo confermò autorevolmente in tale incarico, siccome fecero in appresso Gregorio XIII. Sisto V. Urbano VIII. Gregorio XIVI. Innocento IX., e el demente VIII.; i quali cibero sempre mai a lodarsi di possedere nella loro cappella un nomo di tinto per si rari talenti, e mandato dal cielo a perfezionare il genere di musica degno del culto e della casa di Dio, siccome appariva ogni giorno più manifestamente nelle mirabili sue produzioni. Tranquillasco sil i Pierciuja inella conferna del so unovo impiego di compositore e respirando esiandio na tantolino più nell'economiche finanze, core con maggior lena la carriera del profondi suoi studii.

Intanto il cardinal Francesco Pacecco protettore de'regni di Spagna presso la S. sede conoscendo quanta gloria poneva Filippo II. nella sua cappella musica, per cui sull'orme di Carlo V. suo padre impiegava vistosissime somme: conoscendo inoltre come il medesimo Filippo dopo essere stato decorato dal Papa del glorioso titolo di protettore della chiesa cattolica, aveva più accesamente infiammato nel suo cuore lo zelo per il lustro delle sagre funzioni, che magnificentissimamente celebrava nella nuova cappella di Madrid, (cui aveva di fresco trascelta per città capitale de'suoi regni, e per sua residenza) divisò, che accettevole, e graditissima riuscirebbe al suo sovrano la dedica della famosa messa del Pierluigi, per la quale era salva la musiea ecclesiastica, onde arricchirne la sua cappella. Animato pertanto dalla Iusinga di prevenire i desideri di cotanto sovrano, o forse anche essendone segretamente incaricato fe noto al Pierluigi, che se avesse bramato l'onore di dedicare a Filippo II. alcuna delle sue opere, e segnatamente la messa, ond'era salva la musica ecclesiastica, egli stesso si sarebbe dato la premnra, che sua Maestà gradisse la dedica ed il dono.

L'offerta dovette rinscire lusinghiera anzi che nò all'animo del Pierluigi, il quale tuttavia seppevi riconoscere un non so che degno di matura ponderazione; onde con una risposta evasiva rimise l'inviato del cardinale ad un secondo abboccamento in più opportuna giornata. Ed ei cone tosto al cardinal Vitellozzi suo protettore, personaggio e per acutezza d'ingegno e per prodondià di studi e-per vasiti d'esperienza molto avveduto nel maneggio degli affari di corte. Esposegli la dimanda avuta della sua mesas per il re Filippo II, e richisedo istantemente de'lanni accessarii per rettamente risolvere, e rispondere aggiustatamente. Degli effetti può di leggieri congetturani che si convenisse ne seguenti articoli.

1.º Che la dimanda probabilmente doveva provenire dal re Filippo o almeno essere avanzata di suo consenso; e perciò le si doveva accudire.

2.º Che il delizere ad un monarca si grande una sola messa, en troppo piecola coas: e che insiene il delizera da un monarca secolare d'oltremonti una messa comporta in Roma da un suddito pontificio per ordine di una congregizione di cardinali, e dai medesini approvata come il capo d'opera della musica ecclasistica, perchè tinuiva in se le conditioni decretate dal concilio tridentino, e di rillieri aggiunti dagli. El porporati, e dal capo della cheise aru nan cosa troppo grande: onde convenire e per l'un rispetto e per l'altro dedicare a Filippo II. un volume di messe contennete fra le altre la messa indicata.

3.º Cho la messa segnatamente richiesta, essendo stata composta senza titolo, o denominazione alcuna, era conveniente, che dovendosi imprime-

re, portasse per cousuetudine una sensata denominazione.

4.º Che il titolo di cotal messa potendo essere scelto ad arbitrio,
dovesse conservare a Roma tutto intero il pregio della composizione, onde

recasse trionfantemente, e non mostrasse di accattare oltremonti la meritata sua gloria.

5.º Che poteva immaginarsi nella formola del tholo, come la ridetta messa fosse stata anticipatamente delicata in Roma ad alcun personaggio di distinzione: e per togliere oggi maniera di ombra poteva esere denominata dal nome di un sommo Pontefice, verso cui il Pierluigi avesse professato più divota osservanza.

6.º Che il Pontefice dal cui nome fosse desunto il titolo della messa richiesta, poteva essere Marcello II. E ciò perchè forse il Pierluigi dovette indicare opportunamente al cardinal Vitellozzi il suo rammarico per la morte di quel Pontefice, cui erasi prefisso per l'antica servità professatagli di dedicare la seconda delle sue opere; ma che la prematura morte di esso Pontefice glie lo aveva impedito.

Onde fu concordemente e dal cardinal, Visillozi, e dal Picelaigi, conchisso, che la messa, per cui ta slw la musica occlesiastica, richicas in oggi dal cardinal Pacecco per essere denominata a Filippo II. por terebbe il titolo di messa di Papa Marcello: che il Piertaigi la insersione di messa de messe; e che questo volume imperabbe in na volume di altre use messe; e che questo volume imperabbe in Roma, stante Pofferta del cardinal Pacecco, sarebbe dal Piertuigi dedictato al re Filippo II.

A chi mi richiedesse, ond'abbia io attinto le ragioni di coal preciso detugliato racconto, rispondo, che s'ebbi contexas in un antico e lacero frontispito MS. della partitura ni piccio sesto della messa di Papa Marcello esistente nel nostro archivio, la qual. partitura con il foglio del frontispizio nelle trascorse epripezie della seconda invasione il Roma (790) mi teramente perì, o fosse nel trasporto di esso archivio

Graph Mella prima irravision di Roma del 1796. Il nouvo archivis fa predigionnessi auto. Seguira l'eventata frances un soud aje Meplit come commissivi della helle arti; quanti occapato nello speglio di soni prezioni aggetti une curò gran fatte la musica, face però aleme bene, e alambe qualche cariattevità sun aspeccità sonantri, e caustrei dalla Meplit e lorgic di visri compositioni, che gli franco di certa del regiona di Meplit e lorgic di visri compositioni, che gli franco di certa della ribbili della distributi di visri compositioni, che gli franco di certa della ribbili della regiona di constalia (des piecole camentes e, cissona aitona respetitivamente in mella cappetta a Vatiano, ci al diprimala, core si resposo i libit musicili per il servigio quotifistava, cherà dicono cantodia ) e gli franco conorgenza i al prot dopo denni mesi in pravordo del Roma restituta di un sonore camoro Giungo Caril, in ridicta i resiste ma si vidiar le ciu cantodie, che luscio biffata, ci al momento faron dal nostri con gualdinimo richito las-volat tutti i libit : p posti ta silvo.

L'archivio però musicale essendo sinate al Quirinale in longo moto clevato ed apperates singgi si printi dispendante; lesco dopo il palazso quirinalis fa detinato per abitatione dia secondidella suora repubblica il chirugo Llondo Angelende divensato console face suo poligio mate la località superiora nel palazso, quale il nontro archivita rimane in balia di su vecchia guardispolli. Excusta Roma al supergiogener dei napolizza, il Quirinale fe nativo da quelle trappe, che dianoggiarmo nan poco il Vaticano. Nel nicoro del fanescari in che nache per pollujo di vuoro siluttati la stessa appraiore dal Quirinale alla biblioteca vatienas, che il commissario introdente della corona Marziale Darci ordinò con suo decreto, ed esguirono Felice Storcee Conciege (custode) del palazzo imperiale (quirinale) con li due conservatori della biblioteca vatienas Angelo Batuglini, e Filippo Acricio Visconi, o fosse nel secondo trasporto di esso archivio dalla biblioteca vatienar'al Quirinale, cui io mi studiai di presiedere con la massinas vigilanza e per l'interesse della mia cappella, e per Pordina espresso ricevulone della bocca del sommo Pontefice Pio VII. Il fatto sta, che riordinando l'archivio, non ho mai più ritrovato l'indicata partiura.

Analogamente al concertato con il cardinal Vitellozzi rispose Giovanni alla persona inviatagli per la seconda volta dal cardinal Pececo. Allestì quindi al più presto quattro messe a quattro voci, cioè, de beata Virgine: Inviolata: sine nomine: ad fugam. Due a cinque voci: aspice Domine: siabum me fua (380, ce a gigiugenedo alle medesime in ul-

località e, el Parchitró fa nuoramente sulle mani del guardepolli a Liberata finalmente Pladia e Rena, in di al éprimi e, des mirardostatu di Quiriala, corri latora dil srebirio, e trovai la posta socchiana, mi cadde a, adir vero, il caser in terra, pringo la prara, e terro la estratura espone ad un cholon, gli marmili pere chiani, gli pros, arendo meco le chiari, el Triscomorou, sone eredendolo qual ai misi coccii, intenti paste data del mente considerata del conside

Il sopsessonium de fin Meplat sull'amo 1807, per memo di un cotal rig. Ingregue une dei periodica di directalesi di Francia «110. Medile richine al autro citali richine al autro citali contra citali contra di comparino di sere photometre sulla occupatione di Bona conservati il nutro tesso micale, e gli fa pre complicateneso rilactica in data degli di La Luglio 1807, Oltre cotal delicio gradica anche il de, Meplat, co "egil mai non fono più rivi viri gradicacia i soni coni contra contra di contra con

(380) Li titoli delle sei messe, come ognau vede, luiti son castignii, e comportahiin suche dietto la proibizione dei cardinali della congregazione destinata alla exenzione dei decreti del Tridentino. Che se taluo calcolando salle ristrettezza del Pierluigi si argomentause di trovar nei due titoli Atpuico Domine. Salvam me fac, una tal quale timo luogo la mesa segnatamente ricercata a ei vosi, per cui fin salva la musica ecclesiastica; con il titulo Papue Marcelli, le fece tuttu inprimere in un volume in foglio grande in Roma per gli eredi de fratelli Dorico. Nel frontispizio non volle darvia alcun titulo; nel quello di maestro della basilica luberiana, cui attualmente serviva; nel qualo di componitore della cappella apostolica di frecco ottenuto; fermissimo seendo nella presa deterimanisone, cii cui si e regionato altrove. Eccone le semplici parole. Ioannis Petri Aloysii praenestini missarum liber aecundus. Romae. Apua laeredes Valerii et Aloysii Doricorum fratum Brixicenium. Auno Domini 1567; Di questo secondo volume di messe ho veduto un'altra sola edizione in quarto del 1558, per Angelo Gardano in Venezia (381). Se più ve ne abbia avute nol so:

Veniamo alla dedica. Ella è a mio credere molto hene intea, sotto la coperta di parlavisi genericamente di tutte le messe contenute nel dedicato volume, vi si danno parecchie interessantissime notizie interno alla messa intiolata di Papa Marcello che per altro mai non si nomina. Di fatto attesta quivi il Pierlarigi di essersi impiegato a vantaggio della musica ecclesiastica per conziglio di grovistimi e santiziami personaggi nelle quali parole chi non riconosce i cardinali della congregozione deputata alla eseuzione dei decreti del conolito richosimo 2 della giugne che nimianto da sifilto situndo avera posto in open ogni maniera di studio, e di applicazione, e di industria, onde rivestire le sagre parole della liturgia con un novo genere di musica. Graviszimorum, et religiosiszimorum hominum secutus consilium, ad aranciszimum missee sacrificium novo modorum genere decorandum

initazione del mimor este di Juspini del Petto ; (cota 297.) e si volene perciò arrogure il diritto di tecirato da abbietto: io gli risponderei, che msi non m'indurrò a tanere l'asimo di Giovanni cudi vile, che alla prima mousa, contr'ogni costume, sosttunettense le armi code impliorare che si abbassasse il police a sua salveza si imperciocochè et mai sono institt.

(381) Ecco il frontispizio dell'altra edisione da me veduta. Missarum cum quatuor, quinque, ao sex vocibus auctore Ioan. Petro Alorsio praenestino nunc demuo impressae, et diligenter recognitate liber secundus. Venetitis apud Angelum Gardanum, 1598.

36

onne meum studium, o peraum industriamque contuli; nelle quali parole chi non vede indicata a chiare note la messa di Papa Marcello? E a vero dire non possono queste in modo aleuno intendersi della eltre sei messe di quel volame. Soso elleno di buonissimo stile, sufficientemente vi s'intendono le parole, le medolie ne son tratte da temi ecclesistatici, sono in fine opere di un sommo arista; che apertasi una nuova via, vi cammioa a passi da gigante, ma delbasi dir che non vola: s'inoltra alla perfezione della sua arte nella nuova carriera, ma è da confessarii, che non l'ha ancora completamente reggiunta, siccome eragli di fatto avvenuto nello esvivere la messa di Papa Marcello, in cui volando qual'aquila reale incontro al sol nel meriggio, toccò della prima all'ultima nota il sonmo della perfezione.

E tanto più io credo aver il Pierluigi nello esprimersi siffattamente avuto di mira la sola indicata messa, quanto che, oltre le parole sovresposte del consiglio ricevnto da gravissimi e santissimi personaggi, e del nuovo stile adoperato nel comporre le messe, anche altre espressioni della stessa dedica non possono veridicamente adattarsi se non alla detta messa; come a cagion d'esempio, che offeriva a sua maestà produzioni migliori delle altre sue antecedenti: Hos ingenii mei conatus non quidem primos, sed tamen feliciores, ut spero, tuae majestati potissimum dicandos existimavi: lo che come non sempre era vero (ed egli il sapeva molto meglio, ch' io nol conosco) delle prime sei messe di quel volume, le quali uscivano per la prima volta alla luce, così sempre era verissimo per rapporto alla messa di Papa Marcello la quale aveva riscosta l'approvazione degli otto gravissimi e santissimi porporati, era a giudizio del pubblico la più bella, la più nobile, la più sublime delle conosciute sue opere, il prototino della musica ecclesiastica, e la sola degna di serbare alla musica l'antica sua destinazione al sagro culto dell' Altissimo. Ond'è che per questa dedica al re Filippo II, io traggo dalla bocca dello stesso Pierluigi nn nnovo argomento in confermazione di quanto ho esposto nei due precedenti capitoli 8. e 9. di questa sezione, cioè: ch'ei scrisse a favor della musica ecclesiastica non di proprio consiglio non per insinuazione di un solo, fosse Pontefice fosse cardinale, ma per ordine di più gravissimi e santissimi personaggi, cioè degli EE. porporati della congregazione destinata alla esecuzione dei decreti del Trideatino e che la messa per cui guadagnò la causa, ed ottenne la favorevol estemo fin di nn genere totalmente nuovo, e di cui non vi aveva esempio cà nelle opere degli altri maestri, nè nelle medesime anteriori produzioni del Pierluigi.

Cade quì in acconcio una riflessione di cni non debbo defraudare i lettori. Fece il Pierluigi imprimere nella messa di Papa Marcello un solo Agnus Dei, laddove ben due ve ne aveva egli composti giusta la consuctudine de'suoi tempi, il primo terminante con le parole miserere nobis, il secondo con le parole dona nobis pacem, siccome veggonsi di fatto e l'uno e l'altro nel volume segnato num. 22. del nostro archivio, cioè nella prima copia di detta messa tratta dall'originale del Pierluigi per uso della cappella apostolica dallo scrittore Giovanni Parvi nell'anno 1565. Questa omissione resemi, tostochè me ne avvidi, curioso di esaminare il secondo repudiato Agnus Dei. In osservandone dapprima la material costruzione lo ritrovai composto a sette voci, lavorate sopra le melodie principali della messa, e vi scorsi un canone doppio nella parte del primo basso, che risolvono respettivamente a suo tempo il primo tenore alla quinta, ed il secondo soprano alla duodecima. Passando quindi all'esame artistico lo vidi stentato nel suo procedere , ed aridamente istecchito; v'elbi a scontrar degli incisi, che non sono della messa; e mi disgustò in vedendolo mancar talvolta perfino della giusta misura. Dissi allora fra me-

Quandoque bonus dormitat Homerus.
(Horat. de Ar. Poet. v. 359)

Soggiusemi però tosto la riflessione. E come mai fu egli possible, che il l'Evitalgi con profondamente dormises ? E perché mai, rivegliatosi finalmente, ed avvedutosi del suo sonno, in luogo di dare alle stampe la messe con un solo Aggum fiori dell' uso comune, nas si studiò di comporne un attro da gareggiare con il rimanente della medesima ? Giutichi il lettore se io mal m' apposì, appigliandomi, per appagare me stesso, al seguente divisamento.

Innanzi di accingersi alla pericolosa esecuzione dell'incarico gravo-

sissimo addossatogli dalla viva voce del S. cardinale Carlo Borromco . siccome è detto nel capitolo 8. alzò più volte Giovanni le mani divote al suo Dio accompagnandole con le umili voci: Illumina, Domine, oculos meos, per le quali intitolò la prima delle tre messe che scrisse in tal circostanza (V. la not. 332.). Tardò il Signore per di lui bene di ascoltarlo; e provonne la costante fiducia nelle pazienti fatiche, nello studio indefesso, nella vigilante industria di cui usò Giovanni, componendo le prime due messe, che sono l'estratto di quanto l'umano intelletto aveva saputo fino a quel di produrre di musica la più severa. Degnossi finalmente l'Altissimo di esaudire le calde di lui preghiere, inspirandogli, mi sia lecita l'espressione, una foggia di musica non più ndita, novum modorum genus, e che come non aveva esempio, così non fu mai più da alcuno, nè dallo stesso Pierluigi esattamente raggiunta : compiacendosi Dio per questa messa non solo di serbare la musica al suo divin culto, ma di apprestare eziandio in essa una cote al cui filo aguzzassero il lor talento i compositori maestri del santuario, ed un prototipo, su cui dovesse modellarsi, in modo almen da non essergli difforme, ogni maniera di musica destinata per il luogo dell'orazione. Scrisse il Pierluigi, seguendo le tracce del divin lume che lo guidava li Kyrie, il Gloria, il Credo, il Sanctus, ed il primo Agnus, e ben poteva dirsi della di lui penna, ciò che Davide confessò della sua lingua, che non era, cioè se non calamus scribae velociter scribentis (Psal. 44. V. 2.) Preparandosi quindi a scrivere il secondo Agnus Dei , gli dovette a mio credere , venir in pensiere il tanto applandito comunissimo metodo dei compositor de' suoi di , che nel secondo Agnus solevano far campeggiare la profondità della loro mente con alcuna delle più recondite ed astruse maniere di arcani musicali: ed ecco, che il di lui cuore invanitosi allo splendore di guanto aveva scritto fino a quel punto, cercò di superarsi, e di immaginare cose ancor più sublimi, siccome divisò di eseguire nel canone doppio, e nel numero delle sette voci. Ma, ohime! il Pierluigi si studia d'innalzare se stesso, e Dio che fin quivi gnidato avevalo per mano, il lascia a se stesso. Rimase Giovanni , partitosi il lume , scortato dalla sola sua arte . scrisse, compose, imitò nel secondo Agnus ciò che vide avere scritto

antecedentemente; ma non fece, che il ritratto dell'opera umana, la quale non può paragonarsi con la divina. Quanto più sublime era stato il suo volo fintautochè il sostenne l'Altissimo, altrettanto rovinosa fu la sua caduta, quando pretese di per se stesso d'innalzarsi ancor più: ond' è, ch'egli mai non aveva composto, nè mai compose in appresso un tratto di musica cotanto infelice: e tuttavia allucinato dal suo amor proprio nol vide tosto; anzi fecesi un pregio di presentarlo unito alle amnirabili note, che lo precedevano, Conobbe finalmente a suo pro la mostruosità del suo parto nell'atto che volle darlo alle stampe: e vergognatori di se stesso, dovettesi pentire altamente del concepito orgoglio. Qual maraviglia adunque, se ripudiò incontanente siffatto Agnus Dei, e lo tolse alla messa, amando meglio di lasciarla con un solo Agnus, che mostrar nel secondo la sua vergogna: e se non sentendosi compreso da quel divino entusiasmo, cui erasi demeritato, o diffidò di scriverne un altro, e nemmen si accinse all' impresa, o se vi si provò , tosto abbandononne il lavoro , trovandolo superiore alle sue forze: onde meritamente confessò nella sopramenzionata dedica a Filippo II. che offerivagli in quella messa un dono ricevuto già per divin benefizio: A Deo optimo maximo mihi munus hoc et beneficium, quantumcumque est, tributum et impertitum agnosco ... atque majestati tuae potissimum dicandum existimavi: ed in conseguenza non vi volle, e non vi dovette aggiugnere quell'ultimo mostruoso tratto, che vi aveva composto del suo.

Compinta Pedizione di questo secondo volume di messe, di cui ci cocapiamo, sul bel principio dell'anno 1567, ne fece il Pierluigi per mezzo del soprallodato cardinal Pacecco presentare al re Filippo una copia. Qual compenso ci ne riportasse, nol so. Certo è che fi dal re sommamente gradito sifiatto dono, e che i grandi della corona secondarono la compineema dimostratane da quel sovrano, secone leggaria nella dedica del terzo tomo di messe, che similmente Giovanni nominò al re Filippo, nella quale parlando di questo secondo volume gli dice 2 Quantamusculum meum, cam dibi luigque principibus gratum, et acceptum fisizse cognoverim, etc. e poco appresso. Quid ad rerum mearum defensionem fermius, quid ad fannee meas gloriam illustrius, quis

denique laborum meonum fructus optabilior existere possiti, (e non acceuna altro frutto) quam ut omnes intelligant lucubratiuncular mena placere itibi luli ac tanio principi, easque voduntatis et judicii tui testimonio comprobari? Le quali espressioni io vuò crediere che il Pieriu gli estrivaso di buona fede esse perà in riguardo alle di lui opera non avevano alcun grado di veriti', ed evano solo il nudo frasario con cui suole l'assenzione parlare ai principi della terra. Imperiocichà le produzioni di Giovanni non abbisognarono ond'essere accreditate del giudicato di grandi personaggi: produzioni siffatte vincevano la pubblica espettazione, e bastava l'udirie per rimanerne non solo pago ma attonito. Roma, Pltulia, P'Europa al pubblicari questo secondo volume batte palma a palma, e la fama con le sue cesto bocche umiliando il credito di tutti i maestri predecessori e octuaci di Giovanni, lui di-chiaro Il primo e di Il massimo del compositori.

Come però le prime sei messe di questo secondo volume furono dal pubblico riconosciute ammirabili e di uno stile veramente divoto e degno della casa dell'Altissimo immensamente più che non era lo stil comune degli altri maestri; così l'ultima, la settima, la messa di Papa Marcello riscosse il vanto di una superiorità impareggiabile. In conseguenza non v'ebbe chi non ne parlasse; e siccome il mondo abbonda di coloro, che tutto pretendono di sapere, e quasi altrettanti Salomoni si confidano, che non sit sermo, qui eos possit latere, (Reg. lib. 3. c. 10. v. 3.) quantunque il vero motivo della denominazione di messa di Papa Marcello impostole di fresco rimanesse occulto nel cardinal Vitellozzi, nel Pierluigi, e forse in alcuno de'respettivi più confidenziali amici di amendue, v'ebbe fra il numero dei sedicenti onniscii, chi françamente spaccionne le più capricciose cagioni, le quali passando di bocca in bocca originarono in progresso di tempo que tanti favolosi dettagli, a confutar i quali abbiamo dovuto impiegare li quattro precedenti capitoli di questa sezione, e che qui giudichiamo non inopportuno il ripetere quasi sotto un sol colpo di vista.

Non è egli altrimenti vero, che il concilio tridentino si occupasse della musica ecclesiastica sotto il Pontefice Paolo III. mentre il cardinal Marcello Cervini vi fu Legato. Si afferma gratuitamente che il cardinal Cervini salito sulla cattedra del Vaticano col nome di Marcello II. avesso stabilito o ale concilio tridentino, o giusta la mente di esso concilio di shandire la musica dalle chiae: e che Giovanni Pierluigi componesse la messa di Papa Marcello affin di distorre quel Pontefice dal pressiero anzidetto. Similamente è fabto che questa messa si cantasse la mattina di Pasqua dell'anno 1555. che il Pierluigi al ediciassa la mattina di Pasqua dell'anno 1555. che il Pierluigi al delicassa la mente Paolo IV. e che nol pontificato di Paolo fosse impressa col di lai nome. Pa finalmente capricciosa invenzione di chi affermo che questa messa fosse seritta el invista di Pierluigi al concilio tridentino per consiglio del candinal Ridelfo Pio di Carpi, onde impedire l'imminente risoluzione di esso concilio: e non ha fondamento che il Pierluigi la componessa difficiale Pio IV. deponesse il disegno conceptio di espelere per mezzo dell'autorità del concilio tridentino la musica dai sagri tempii.

Altronde è dimostrato evidentemente per le addotte regioni, e nei recati monumenti essere verissimo che il Pierluigi nell'anno 1565. compose questa messa senza titolo e denominazione veruna per ordine dei cardinali deputati dal Pontefice Pio IV, alla esecuzione dei decreti del concilio tridentino, che questa messa fu provata unitamente a due altre messe pur senza titolo nel palazzo del cardinal Vitellozzi la mattina dei 26. Aprile 1565, e riportò essa sopra le altre due la piena e totale approvazione dai cardinali della ridetta congregazione quivi radunati. onde la musica ecclesiastica ebbe scampo e salute; che fu eseguita la prima volta nella cappella apostolica al Vaticano la mattina dei 19. Gingno; che quando nell' anno 1566. il cardinal Pacceco richiesela al Pierluigi per il re di Spagna, allora il Pierluigi medesimo denominolla di Papa Marcello per cousiglio dell'anzidetto Cardinal Vitellozzi onde non si avesse a dire in vedendola dedicata al Re Filippo II. che siffatta composizione o per non essere intesa fosse stata costretta di accattarsi fuori di Roma e dell'Italia un appoggio o fosse giudicata degna in disprezzo de' nostri di solo avere un protettor d'oltremonti : che in tal circostanza fu data la prima volta alle stampe falcidiata dallo stesso autore nel secondo Agnus Dei come troppo difforme dal rimanente, e che fu dal Pierluigi avvedutamente inscrita nel secondo volume di messe, e dedicata a Filippo II. con la data dell'anno 1567., perchè nel principio di esso anno ne fu compita e pubblicata l'edizione.

Rimane ancora a compinento di questa disamina la discussione di due singolarissime opiniori, nua di Martino Cerbert, il quale pretenderelhe di fare il Pierloigi autore delle latre messe dette di Papa Marcello: l'altra di Carlo Pellegrini, il quale nega al Pierloigi la gloria di aver composta veruna messa intitolata di Papa Marcello. Errano amendne questi scrittori, e fia pregio dell'opera il dimostrario.

Marino Gerbert, siccome abbiamo altrove rilevato, scrivendo il fatto della messa di Papa Marcello si sbigotti per l'ammasso delle contraddizioni, in cui scontravasi ad ogni passo; e lusingandosi pur in 6ne di poterle tutte conciliare, aggiunse agli altrui errori i suoi falsi supposti. Fgli adunque opinò, che il Pierluigi componesse dapprima sotto Marcello II. una messa a quattro voci col titolo Papae Marcelli : che fosse tal messa eseguita il 1555., che il Pierluigi morto in compendio Marcello II., la dedicasse a Paolo IV., e ch'egli stesso sotto Pio IV. studiandovi attorno la rendesse con la giunta di due altre parti vieppiù maestosa e perfetta. Ed in prova di questa sua opinione affermò di possedere un esemplare stampato della messa di Papa Marcello a quattro voci ; e di aver veduto nell'archivio musicale di Cesare in Vienna quella a sei voci. Notandum vero (sono le parole del Gerbert. De Can. et Mus. inc. to. 2. lib. 4. cap. 1. §. XXIV. pag. 232.) ad conciliandas contradictiones fuisse in manibus meis typis impressam missam (Papae Marcelli ) Praenestiri ad quatuor voces , seu quadricinium compositum: Viennae vero in armario musico caesareo servari eandem missam sex vocibus redditam, auam adeo sub Marcello II. aut Paulo IV. caeptam resumserit, retractaveritque amplioribus modulis, majoreque perfectione Praenestinus. Sia detto in buona pace del P. Gerbert'; egli ha preso un grandissimo equivoco. Il Pierluigi compose solamente la messa a sci voci, che poi intitolò Papae Marcelli : e tanto la messa denominata Papae Marcelli a quattro voci veduta dal Gerbert, quanto l'altra similmente di Papa Marcello non veduta da esso, sono opere miserabili di due compositori di lunga mano inferiori al Pierluigi.

E per chiarirne i lettori, li prego a rammemorarsi il sommo grido che produsse la messa a sci voci di Papa Marcello nel pubblicarsi stampata. Non vi dovett'esser luogo, ove non risonasse: le chiese non solo, ma le case, e le accademie stesse, giusta la costumanza di que' tempi, tutte dovettero echeggiare delle armonie di questa messa. Ora siccome la moltitudine in ogni maniera di novità ove possa esser arbitra nel giudicare, non si contenta, quando riescale gradita, di farne la moda, ma suole ben presto formarsene un idolo di fanatismo; quindi è che Roma volle sentire sempre e da per tutto la messa di Papa Marcello. Ed ecco due compositori interessarsi onde facilitare le bramate esecuzioni. Gio. Francesco Anerio ridusse la detta messa a quattro solo narti per commodo di quelle chiese, che avessero un numero ristretto di cantori; e Francesco Soriani le accrebbe due parti, e distesela ad otto voci per servigio delle grandi cappelle. La messa di Papa Marcello ridotta a quattro voci da Gio. Francesco Anerio fu stampata più volte fin dal 1600; io ne posseggo tre edizioni, del 1626., del 1639., e del 1689. (382). La messa di Papa Marcello accresciuta ad otto voci dal Soriani fu da esso medesimo stampata l'anno 1609, e dedicata a Paolo V. (383).

(382) Messe a quattro voci. Le tre prime del Palestina cioè: Ime confessor, Sine Nomine, Et di Papa Marcello ridotta a quattro da Gio. Francesco Anerio; et la quarta della battaglia dell' intesso Gio. Frun. Anerio. Con il basso continuo per sonare. In Roma per Paolo Masotti 1626, ad istanza di Luca Antonio Soldi .- Messe a quattro voci . Le tre prime del Palestina cioè : Iste confessor , Sine nomine , Et di Papa Marcello ridotta a quattro da Gio: Fran. Anerio , e la guarta della hattaclia dell'istesso G. F. Anerio . Con il basso continuo per sonare . E di nuovo in quest'ultima impressione emendate. In Roma. Per Andrea Fei 1639, ad istanza di Gio: Domenico Franzini alla fontana al pellegrino. - Messe a quattro voci del Palestina, cioè di Papa Mercello ridotta a quattro da Gio. Fran. Anerio . Iste confessor , Et Sine nomine : e la quarta della battaglia è dell'istesso Gio. Fran. Anerio, con il basso continuo per l'organo di novo diligentemente corrette da Francesco Giannini. In Roma per il Mascardi 1689. a spese di Gio. Battista Caifabri all'insegna di Geneva in Parione. - Messe a quattro voci del Palestina, cioè : Iste confessor, Sine nomine, Et di Papa Marcello ridotta a quattro da Gio. Francesco Anerio . Della bettaglia dell' irtesso G. F. Anerio. Et in fine la messa noni toni di Pietro Heredia. In Roma per .... manca il resto.

(383) Sanctissimo Domino nostro Paulo V. Pontifici opt. max. Francisci Suriani

Mi faccio qui no dovere di mostrar come queste due messe siano infelicissime; perciocche potrebbe alcuno maravigliarsi a scapito dell'originale di Giovanoi come da uoa messa tanto sublime potessero due compositori di non poca estimazione ricavare con piccoli cambiamenti due messe tanto inferiori da meritarsi il titolo di miserabili produzioni. E per parlare dapprima della messa a quattro parti ridotta da Gio. Francesco Anerio, io diviso, che mai a verun compositore non sarebbe venuta in capo una musica tanto fredda, insulsa, insignificante, noiosa, quanto essa. Ragiono ai musici ond'essere inteso in pochi accenti. Prese l'Anerio i due bassi della messa a sei voci del Pierluigi, e ne ricavò un basso perpetuo, e perpetuamente sopra vi armonizzo le tre parti . Questi due soli rilievi sono sufficienti a giudicar rettamente. Ecco le gare dei due bassi della messa a sei voci così vivaci e toccanti divenute in un solo basso insignificanti ed iosulse : ecco le riunioni dei due medesimi bassi, che nella messa a sei voci recano l'uditore sorpreso. direi quasi, fuori di se, sparite affatto nella freddissima perpetua uoità della parte grave; ed ecco i diversi gradi delle forze armooiche nella successione ora di tre, ora di quattro, ora di cinque, ora di tutte le parti sempre varia e sempre nuova nella messa a sei voci, cambiati in un picchiare inalterabile e monotono di quattro perpetue parti, che dopo la decima battuta stancano l' orecchio il più paziente. In una parola ella si è questa nna musica, che incomincia nobilissimamente; ma ad ogni secondo periodo distrugge le bellezze del periodo antecedente, interzia vili zolle di

romani in basilica valicana musicae praefecti missarum liber primusi. Roma apad In. Bapitiam Robletum anno 1600, Index missarum quistant voi. Not attem galerit. Ad canons quinque coo. Sine titulo. Quando lates spranhan. Cesta tosi nec coo. Secondi tosi. Super voces musicales coro coo. In Papac Murcelli. Dalla delica se coo. Secondi tosi. Super voces musicales coro coo. In Papac Murcelli. Dalla delica se considerate delica delica delica seriesa, o Suriana, fa successivamente muestro di S. Maria Maggiore, di S. Girvanni, e di S. Pietro, comande da noi è Indica noi evapestri italia del mestri della tre detta basilita velle conte 100, . 460, . 673. exprimendosi egli seuso così prosterosi labores et industrium addit, se benigiamme annoneste, sum in basilito at Processope ta issumes erum praesures, ogo musicas rei. Accedit quod hace parata sint a me bana in an basilita, su in lateramenti, accutica sinte in totalia chiri principita eccelisi sec.

VOLUME I.

creta a preziosi diamanti, e lege gli mai è le altre col piombo, onde non post esser prodotta in prima i fea da qualivroglia cherifa-compositora, e l'Anerio', che da principio dovette vergognaria di esserne chiamato, l'autore, vi lassio quindi seguare il suo aomo dietro gli elogi, che na riscose da coloro, è quali contentavanti che il quattro contervazia della loro cappella accompagnati dell'organo rapmenorassero loso in qualche, module melodie della messa a sei voci di Papa Martello dei un disputatione

Non può dirsi celli è vero altrettanto della messa ad otto parti divise in due cori dal Soriani. Contiene pero ancor essa difetti tali in paragone della messa a sei voci del Pierluigi, che mal non le si confi l'aggiunto di miserabile . Li due bussi del Soriani sono per lo più li medesimi bassi del Pierluigi , e conservano gli sbettimenti , le imitazioni , lo risposte, le gare, le vicendevoli riunioni immaginate nell'esemplare . Ha l'uno e l'altro coro della messa ad otto voti consta perpetuamente di quattro parti, per lo che in paragon della varietà intesa dal Pierluigi, che servesi ora di tre, ora di quattro, ora di cinque, ora di tutte le parti , cade freddissimamente : oltracciò ha dovuto auche il Soriani ber la distribuzione costante dei due cori melle quattro consnete parti mettere sovente in bocca al contralto ciò che il Pierluigi aveva assegnato al tenore; e chi non si accorge del discapito di forza? E così tante volte nella riunione dei due cori ha dovuto togliere le armonie fra i bassi e farli camminare dall' ottava all' unisono, e viceversa per dare alle due parti acute da se aggiunte l'opportuno spazio; e chi non sente con quanto minore effetto? Presenta poi soprattutto a mio credere questo lavoro del Soriani il difetto di un soverchio ammasso di armonie: perdesi nella copia l'eleganza e la chiarezza dell'esemplare : quello è nitido , questa ombrata : in quello le forze : sono equilibrate in bilancia tanto per rapporto alla qualità quanto alla quantità delle parti; in questa sono gittate alla rinfusa : e così la sono efficaei completamente all'intento, qui o perchè si elidono, o perchè si confondono rimangono in proporzione stupide e inette. Mi presi un dì il piacere di far eseguire la messa a sei voci del Pierluigi, e la messa ad otto voci del Soriani, dividendole in diversi tratti a vicenda, quella da sei, questa da sedici de' mici virtuosi colleghi: si dovette in fine da me ; e da essi confessare per la verità , che li ser esecutori della meisa del Pierhiigi potevario raffigurare li diecimila ateniesi comandati da Milziade e li sedici esecutori della messa del Soriani li trecentomila soldati di Dario I, re di Persia comandati da Datis, ed Artaferne la a Maratona. Si persuada adunque il P. Gerbert che il Pierluigi mai nou immaginò la messa di Papa Marcello a quattro voet i ch' ei solo scrisse la famosa messa a sei voci, cui poco dopo impose il nome di Papa Marcello: che Gio. Francesco Anerio tolse alla messa del Pierluigi due parti, un tenore cioè ed un basso, e ridussela a quattro voci : che Francesco Soriani ve ne aggiunse due, cioè un contratto , ed un soprano , e dilatolla ad otto parti ; e che amendue questi buoni maestri fecero imprimere siffatte loro non invidiabili fatiche dono la morte del Pierluigi . Siccome in egual maniera un cotal anonimo (e ciò molto manco potè essere in cognizione del P. Gerbert , per il qual riflesso non ne ho fatto contr'esso un rilievo particolare ) all' epoca stessa si prese la cura di estendere siffatta messa Papae Marcelli a dodici voci distribuite in tre cori, e non poco vi dovette ci travagliare, onde conservar perpetuamente negli sbattimenti cotale distribuzione contro la prima idea del Pierluigi, che di due in due avevali compartiti : ma a comun divisamento meritò questo lavoro , come scritto con belle cifre, e pulitamente ligato, di rimanersi chioso fra i MSS. dell'archivio di S. Maria in Vallicella di Roma, ove tuttora conservasi, e quivi per favore del virtuosissimo fratel Gibvanni Biglioni Pho a bell'agio esaminato e discusso.

Venismo finalmente alla pellegrina erudizione per cui D. Carlo Pelegrini illustra villauo muso lottorio-Leglac, Die egli, cil autorizza il suo dire sotto Pombra dell'chiaro nome del Platina, e di altri, che si dimentica tosto di eliodicave, come il S. Ponteño e martire Marcello I. for ur lume risplendentissimo della musica: (Self), S. Marcellus I. Romanus Pontifica: musicani illustraviti che compose molte messe a quandizza di presentatione della musica e compose molte messe a quandizza di presentatione della musica e compose molte messe a quandizza della contra della musica e compose molte messe a quandizza della contra della composita della contra della contr

<sup>(383)</sup> Museum Historico-legale bipartitum ab Abb. D. Carolo Pellegrino utriusque juris doctore, iacr. theol. professores, protonotario apostolico, ac patritio civitatis Castrivillarum. Romae ex typographia Fabii de Falco 1655. pars. P.I. cop. I. pag. 100.

tro, cinque, e sei voci; multas missas componendo quatuor, quinque, et sex vocibus; le quali dal bel principio del quarto secolo dell' era cristiana conservatesi illese fino alla metà del secolo decimosettimo si caotavano ancora a suo tempo ; quae usque modo hac nostra tempestate canuntur; che tali messe erano state composte da quel Sommo Pontefice con ogni maniera di strumenti e da corda e da fiato e da pulsazione : stante però la loro grande armonia cantavansi modernamente anche senza tali strumenti, quae canuntur etiam sine istrumentis propter maximam earum harmoniam: e che per autenticià dell'autor sommo che le scrisse, chiamavansi di Papa Marcello, Et ab ipso Auctore denominantur missae de Papa Marcello . Pover' vomo l quanto male era egli informato, e per mania di dir cose nuove con qual mai vituperevole scarabocchio lordò il suo museo! E dapprima egli ne mente, che il Platina nella vita di Marcello (Platina, et alii scribentes in ejus vita, soco parole del Pellegrini) azzardi siffatta notizia; e per quanti autori mi sia preso il fastidio di consultare, non ho scontrato, chi abbiagli a mille miglia data la spinta a tanta caduta. Inoltre egli equivoca nel numero delle parti delle tre messe dette di Papa Marcello, che cantavansi come a suo tempo, così a' nostri dì ; perciocchè non sono esse a quattro, cinque, e sei voci, ma a quattro, sei, ed otto voci. In terzo luogo non furono esse composte con veruno strumeoto; e solo Gio. Francesco Anerio riducendo a quattro parti la messa a sei voci del Pierluigi vi aggiunse il basso per l'organo ginsta la novella iotroduzione di accompagnar con esso le voci, affiochè per tale ajuto anche quattro soli cantori potessero, essere sufficienti al servigio delle chiese minori . In quarto luogo ebbe altro a pensare il S. Pontefice Marcello I., che comporre delle messe con gli strumenti : ed avevano ben altra fantasia, che cantare a coro pieno con grande orchestra i cristiani appiattati di que' di nelle catacombe per la persecuzione di Diocleziano, che precedette immediatamente il pontificato di S. Marcello, e per l'attuale di Costanzo, e Galerio, a' quali si aggiunse Massenzio, che occupò Roma, e sotto il cui tirannico governo fu il Pontefice Marcello condannato al catabolo, ove mori martire di Gesù Cristo. Da ultimo se il Pellegrini si fosse trovato in tempi poco più

a noi vicini, ed avesse pubblicato la sua notizia, che sul finire del terzo, e sul principiare del quarto secolo dell'era cristiana v'aveva il contrappunto artifizioso di più parti, siccome il moderno, lui infelice, gli avrebber fatto non pochi scrittori tornar in gola la temeraria parola, lo però non voglio fargli inginria; e mi contenterò di rammentargli la comunissima opinione seguita ancora a' suoi giorni, che se v'ebbe nel canto e nel suono per gli antichi tempi la simultanea riunione di più parti gravi, ed acute, non fu certo involuta siccome la moderna, nè tale da potersi far risalire a quell' epoca le messe di Papa Marcello. Ond'è, che se mai avesse il Pellegrini ordito per questa insidiosa novella di torre al Pierluigi il suo capo d'opera, sappia, che o non fu inteso, o fu dispregiato meritamente. Perciocchè come la fama non comportò che le di lui ciance involassero ingiustamente le respettive, qualunque si fossero, fatiche delle due messe dette di Papa Marcello a quattro e ad otto parti a Gio. Francesco Anerio, ed al Soriani, serbandole per quanto potè ai loro nomi; così fece suo vanto di calcare con man più ferma sulla fronte del Pierluigi qual serto nobilissimo di meritata gloria la messa detta di Papa Marcello a sei voci, formandogli alla posterità con questo titolo appunto di autor della messa di Papa Marcello una distintiva antonomastica denominazione.

Vincenzo Galilei fa imprimere cinque madrigali di Giovanni Pierluigi, e lo denomina: quel grande imitatore della natura. Si prova essere stato il Pierluigi il primo dopo il risorgimento della musica, che siasi meritato cotale elogio: Si dimostra contro il Bettinelli . che pote veramente il Pierluigi con la musica imitar la · natura , perché quest' arte ha regole e precetti tali da formare per il genio de maestri produzioni veramente belle e sublimi : · Per analogia di materia si passa a dimostrare contro il medesimo Bettinelli, che tutto l'esposto si verifica in ogni genere di musica: si additano le cause, che alterano negli uditori il giudizio delle composizioni quantunque siano veramente belle: si mostra, che alcune di queste cause possono togliersi, ed altre che sono inemendabili non toccano tutti i generi di musica. Ond' è, che come il Pierluigi fu il primo a trovare nella musica il vero bello, il vero buon gusto, la imitazione della natura; così da esso in poi, dietro le sue pedate, per la certezza dei precetti dell' arte, in tutte le età vi sono stati nei diversi generi di musica compositori di genio, e composizioni veramente belle.

Siam ginuti all'anno 1568., e quadragesimoterzo della vita di Giovanni Pierluigi. Rammentisi opportunamente il lettore, siccome è stato i didicto uel cap. XI. della sez. I., che il Pierluigi nei cinque anni e quattro mesi del servigio prestato alla proto-basilica lateranense non volle a patto veruno pubblicare con le stampe alcuna delle sue produzioni: e che si di lai più confidenziali amici rinsei solo d'i involagli parecchi madrigali, uno dei quali fii impresso iu Venerzia Panno 1560. per lo Scotto fra i madrigali di Alessandro Strigio, gli altri rimanevano tuttora inediti. Cinque di questi madrigali ebber la sorte di inbattersi nelle mani di Vincenzo Galilei nobile fiorentino, padre del famosissimo Galileo. Era Vincenzo profondissimo conoscitore dell'arte musica, siccome mostrati per le due sue opere teoretiche vera-

mente classiche, il dialogo della musica antica e della moderna; (385) ed il discorso intorno alle opere di Giuseppe Zarlino; (386) ed en in seine finissiuo sononato di litto, strumento il più apprezzato di que tempi, e su cui sonavasi ogni maniera di composizioni vocali, facendovisi apiecare ciascuna delle parti del concento, per quante elleno si fossero, e per quanto si trovassero in contrasto.

In quest'anno 1568. Vincenzo Galilei dette alle stampe per lo Scotto in Venezia un'opera, che intitolò Fronimo (387). Quivi recò egli intavolate nel liuto scelte composizioni, perchè così (sono di lui parole nella prefazione) passerannosi i lettori il fastidio di leggere le regole con Pintermezzo di quelle canzoni scelte da più begl'ingegni, che io vi ho trasposte. Vi trapose di fatto canzoni, madrigali, ricercari, e fantasie non dispregevoli poste in musica da Pietro Gherrero, da Francesco da Milano, da Jusquin Bastone, da Pietro Taglia, da Giaches da Ponte. dall' Animuccia, dal Ferrabosco, da Claudio da Correggio, da Paolo Peladino milanesa, da Giacomo Arkadelt, da Metre Jean, da Gio. Baldassar Donato, da Autonio Barre, da Giovanni Nasco, da Francesco Portinaro, da se stesso, e da altri, fra quali contansi quattro madrigali a cinque voci di Giovanni Pierluigi da Palestrina, e sono Vestiva i colli , par. 1. par. 2. Cost le chiome mie. - Io son ferito ; ahi lasso! par. 1. . par. 2. Se ben non veggon gli occhi. A motivo poi che quest' opera ottenne moltissimo plauso, il medesimo Galilei ne ripetè in Venezia per l'erede di Girolamo Scoto il 1584, la secon-

<sup>, (385)</sup> Dialogo di Vincentio Galilei nobile fiorentino. Della musica antica et della moderna. In Fiorenza 1581. appresso Giorgio Marescotti.

<sup>(380)</sup> Direvro de Finentio Galitet foverstino inverso alt spere di messer Giosifo Zarlino da Chigogit, et altri importanti paristicari attenenti il alta matica. El
al modelnio mesire Gionglo delicioso. In Forenza appresso Giorgio Morescetti 1589,
La delica s-inguia il al ultime di Agono 1588: con la seguante sottericinios. Prostiatuno per giorgari, et integrari, impres. Finentio Galitei. Questo restinios Direcciacio di peche pogio da me voluto in Roma nalla sola hibilatea del Beccelentatiam
can Alhani è uno de pochi illei, che quai metchine semplicianime un posenti atternuo
di prima urro quistoglis vallidami en oposicione.

<sup>(387)</sup> Fronimo. Dialogo di Vincentio Galilei fiorentino, nel quale si contengono le vere et necessarie regole dell'intavolare la musica nel liuto. Venetia per lo Scotto 1568.

da edizione arricchita di novità di concetti e di esempi, e l'arricchi effettivamente alla pag. 53. del quinto madrigale del Pierluigi. Se les quell'erbe e fiori a 5. voci.

Li primi due madrigali , quanto alla nota musicale, vider la lee nel 1585. siccome dirassi nel cap. 5. della 3. sez., gli altri tresono rimasti inediti fino al dì d'oggi, e solo ho trovato del terzo e del quarto le copie in nota in un antico MS. della biblioteca Corsini; che ho collazionate esattamente soprar l'intavoltare del Galiei.

Dei tre madrigali primo, secondo, e quinto non occorre far parola: perciocche sono essi, egli è vero, di buonissimo stile, ma tolto solo alcun breve tratto in cui si scorgono le pennellate dell' nomo perfezionatore della musica, il rimanente poteva essere opera anche de'suoi coetanei. Gli altri due madrigali Io son ferito, e se ben non veggon gli occhi sono a mio divisamento la musica madrigalesca seria la più sentimentale, e veramente bella, che di que' di fosse veduta. Lo stile di essi è grandioso e sublime, le melodie semplici, naturali, ed insieme nobili: gli accordi or vivi e spiritosi, or deboli e languidi, ma contemperati mirabilmente gli uni con gli altri : le dissonanze disposte opportunamente ove le esiggono le parole : il giro della modulazione chiaro, facile, e nuovo da sorprendere il più torpido orecchio, gli artifizi scolastici usati con parsimonia e maestria, a decoro e non a lusso, la espressione finissima, e di un patetico dignitoso senza caricatura e senza abbiettezza, il tutto insieme conserva una mirabile nnità di sentimento, onde ciascuno degl' indicati elementi di queste due composizioni collima allo stesso fine, quasi altrettante linee equidistanti, che partendo da una periferia, sono un punto solo nel centro.

Ora il Gallei finissimo estimatore di musica, siccome dissi, riportando ditesmente intavolate nel linto le composizioni di tutti i so-pramenzionati scrittori dà ad ognuno un laudevole aggiunto. Chiama Adriano Willaert divino e famosissimo. Il Verdèlot eccellente. Alessando Strigio inagegnoto. Vincenzo Ruffo egregio e copioso. Orlando di Lassus nuirabile. Cipriano di Rore eccellentissimo. Annibale Padovano non mai abbastanza lodato. Costanzo Porta molto eccellente. Francesco Rossello leggiadro. ecc. Quando giunto a nominare il Pierluigi si espri-

me della seguente maniera: Avrete nella quinta posta intavolata quella mirabile canzone di quel grande imitatore della natura Giannetto de Palestrina, qual comincia: Io son ferito ahi lasso!

Elogio simiglievole non era stato tributato, per quanto io mi sappia fino a quel di a verun compositore di musica. Non si tosto il Pierluigi se ne rese degno, che un sommo filosofo consocitore dell'arte il vide, e dienne conto all' Europa. Il solo Vincenzo Galilei era l'uomo di quella stagione da poter precisare nella bilancia del genio il peso del Pierluigi.

Nè io già per questo intendo di togliere punto ai compositori, dal risorgimento della musica fino a Giovanni, il merito cui eglino si studiavano di raccorre dalle loro artifiziose composizioni. Ottennero dessi ciò che preser di mira . Vollero esser uomini tutt' arte : e nel maneggio dell' arte si segnalarono. Ma così furono come Lucrezio, i di cui poemi dice Tullio, che non erant lita multis luminibus ingenii, multae tamen artis: furono come Callimaco, di cui diceva Ovidio: quanivis ingenio, non valet arte tamen : furono felicissimi in distender di cento maniere i motivi che desumevano o dal canto ecclesiastico, o dalle popolari canzoni; ma infelicissimi e nell'inventare le melodie, ed in tutti gli altri pregi che costituiscono la vera perfezione dell'arte (388). Rammentisi qui opportunamente il lettore tre delle riflessioni già anticipate nel cap. 3. di questa Sez. 2. ad altro proposito. Scrivevasi generalmente fino ai tempi di Giovanni la musica , senza aver punto riguardo alle parole, che solo si accennavano sul bel principio della composizione; e che perciò assai male dagli esecutori potevano adattarsi alle note, accadendo spesso che per poche sillabe vi avessero

Omnia vis belle, Matho, dicere: die aliquando Et bene: die neutrum: die aliquando male.

VOLUME 1.

<sup>(388)</sup> Può accontiamente adattarsi a questo luogo ciò chè scrisso Seneca a Lucilio: (Epist. 115.) Nimis anxium esse te circa verba, et compositionom, mi Lucili, nolo: habeo majora quae cures. Quaere quid scribas, non quemadmodum. Siccome pure avera detto Marxiale. Epigram. 42. lib. X.

cantilene di tratti lunghissimi; e per molte parole, brevissime melodie, e talvolta anche soli colpi d'incisi, onde conveniva loro o dividere, o riunir le parole in opposizione del sentimento. In secondo luogo si aveva da tutti i compositori la mania di affastellare nelle loro composizioni ogni maniera d' intrecci, di studii, di difficoltà, di canoni, di grazci, di rovesci, ec. ed in tanto maggior pregio tenevasi una composizione, quanti più contenesse misteriosi artifizi; ond'è, che perfino il P. Martini a'nostri tempi, per rispetto alla venerabile antichità non ha avuto difficoltà di affermare, che lo stil sublime in musica si forma appunto di questa maniera (389): proposizione, che, a mio credere, non gli fa piccol torto. In terzo luogo dilettavansi spesso i compositori di riunire insieme in una composizione, per ciascuna delle parti del concento, parole diverse, e melodie di diverse maniere, di diverse misure , di diversi andamenti , e per fino di modo maggiore , e di modo minore. Ora dall'impasto di queste e simili altre stravaganze, o riunite insieme, o prese anche ciascuna di per se, quale imitazione della natura poteva giammai prodursi? Qual vero bello? Qual bello di sentimen-

(389) Siccome per insegnamento di Cicerone, nelle composizioni oratorie tre diveri generi di stile si danno, cioè sublime, medio, e infimo, così pur anche nelle consosizioni di contrappunto tre diversi stili riscontransi, che possono anch' essi chiamera l'uno sublime, l'altro medio, e infimo l'altro. Quelle composizioni diconsi di sule cublime, che sono piene di ragguardevolt artifici, di fuga o reale, o del tuone, e d'initazione, o contraria, o rovescia, o di contrappunto doppio. Di stile medio son quelle, che non sono lavorate con tanto impegno d'artifici, ec. F. Gio. Battista Mattini min. conv. Esemplare part. 1. pag. 205. Dietro queste parole siudichi il lettore # e ragione, ovvero e torto si voleva fer ingojare a Severio Mattei, che il P. Mertini fa m nomo di genio. lo per me son d'evviso, che se il Mattei volendo provare che il P. Martiai come fu un uomo di talcato, così non ebbe genio, receto avesse in campo le riferite perole , od altre simili che di tretto in tratto si scontreno nel citato esemplare, il P. della Valle si sarebbe troveso enche e peggior partito di quello nunilientissimo, cui e epprese, simigliando il genio squisito del P. Martini nelle sue musiche a quel greco scultore, che fece nua Venere ermata. Vedi le Memor. stor. del P. M. G. B. Martini scritte dal P. M. Guglielmo della Valle pag. 63. e seg.

to, e di buon gusto? (390) Furono i compositori contenti di apparire tutt'arte, giunscro pur troppo ad ottenerlo, univon per arte col placido il ferceo, accoppiarono i serpenti agli angelli, le tigri all'agge, pinsero delfini in bosco, cinghiali in mare, e questa gloria io loro rendo assai di buon grado.

Venne finalmente nella seconda metà del secolo di Loone, secolo, che fissò l'epica, la tragica, la pittura, la seultura, l'architetura, anzi il baon ganto de' piaceri, il linguaggio degli serittori, l'autorità dei maestri, venne il primo Giovanni Pierliuigi, che prese di mira le parole e le sentenze da rivestira pire la san mulca, a volle, che
a queste il eoncento, e non queste al concento fosser soggette: fe pompa di tatta l'art el apri di e'suo pirecluessori e coetanie, ma quando
e quanto il comportavamo le parole, e coprilla mai sempre e nascosela con il genio. Qual maraviglia dunque se una luce esol nuova non
potà celari agli occhi della filosofia, che piena di giulitò fissò in Giovanni l'epoca del secolo di Loone per il vero risorgimento eziandio
della musica la più bella fia tutte le belle ari?

Nè rechi pinno stupore, che turdasse aleun anno quest' epoca fortunata a rincontro della altra arti bella: Imperiocebel la pittura, la scalutura, l'architettura, l'eloquenza, la poesia ec, chèrro gli antichi esemplari che si presero ad imitare, e quanto meglio le opere dei moderni si vennero rassomigliando alle antiche, tanto più crebbe il progresso delle arti ridette, finchè si giunsa ad una nuova perfusione. Laddove la musica non chèbe esemplari da proponi a imitare, essendo perite del tutto le opere musicali de' greei, e romani, onde si dovette creare novellamente, sicome fa creati in Italia; ed aspettarsene quindi pur in Italia la perfezione de un genio creatore, che fattosi supe-

(3go) A compositori siffatti conviene non solo ciò ch' è stato detto nella nota 388. ma eziandio quel d'Orszio. (de arte poetica vers. 12. 13. 10g. 29. 30.)

Quidlibet audiendi semper fuit acqua potestas. Sed non us placidis cocant immitia, non us Serpentes avibus geminentur, tigribus agni, etc. Qui variare cupit rem prodigialiter unam, Delphinum sylvis appingit, fluctibus aprum. riore ai pregiudizi ne quali era stata, inceppata l'arte dei compositori per la maggior parte oltramontani, i quali inondato avevano e. I'Itala ed Europa, potrasse di per se solo e luce e giorno e meriggio; con la instruzione del suo magistero, di cui parlerassi, a migitor uopo, e con la sublimità delle sue opere ne fissasse il vero. bello, si vero punto guato, il vero sentimento, la vera institucione della natura.

Si presenta qui armato a tenzone P Abb. Saverio Bettinelli, e à avanaze con dire nel risorgimento della musica (30x) che antora non as e Parte musica sia fiastra abbattanaz che fino a' unoi tempi si è de vuto aspettarre un magistero dagli studi profondi del più chiari ingegui, cioè del Rumeau, del d'Alembert, del P. Martini, del Tartini, del Roussau, ec di'ella è un' arte bella e comune, ma mat conosciata intrinsceument anche in Italia. ec Mi perdoni il Bettinelli : elli
confonde troppo inavvedutamente la grammatica del contrapponto, jat di
dirionario delle voci tenziche, ja testra delle musical vicende, e la
scienza della natura, della generazione, delle proporzioni de suoni con
la rettorica, e con la filosofia dell'arte. Li chiari ingegni citati, ed altri che pur egli nomina si sono parte occupati delle regglo del contrappoutto, parte della storia, e del dirionario della musica, parte della seicnaz del suoni, e molte delle scoperte del lodati moderni scrittori
porterbiero troversi anche seuza gande difficolti a P. Mersenno, (3o2)

(391) Risorgimento d'Italia negli studi, nelle arti, e ne cestumi dopo il mille. Dell'Abb. Saverio Bettinelli. Par. 2. dell'arti, e dei costumi Musica cap. 4.

(29) Harmonio soineralele contenunt la Theorie et la Parliga de la musique de coi et attuit de la nature des nors et den mouvemen jou de contenuera, et de dissonances, des guerre, éter moles, de la composition, de la voiz, des éducars, et de toutes sorse et dissonances harmoniques. Poir F. Maria Parlimen de Perode de vinitere, et de la composition de la voiz, des éducars, et de toutes sorse et dissonances harmoniques. Poir F. Maria Parlimen de Perode vinitere, et de la voiz de l

fectione della musiac come l'initatrice della natara 7 Nulla affatto. V ha però non pochi scrittori, che trattaron por troppo la rettorica, e la Gelacodia della musiac, che mostrarono di conoscera sufficientemente di accordi accidente della considerazione di conoscera sufficientemente di arte, che la fiasarono abbastanza, e che per il solo essere stati ignorati dal Bettindili non merisiono di essere mandatti i non cale (26)-21.

steva Cartesio . Renati des-Cartes musicas compendium To, 8. Opp. Francofurti ad Moenam . Sumpt. Friderici Enochii biblion. an. 1665.

(29) Atlanusii Kirburi Fallomis e ne. In. Freshy. Manuja mirrushi, vic ar nagao namen e dumai in X. Hose digune. To. 1. Keney Goldelin, m. he hi diso To. 2. Reme Giyani in. habi. 1650. Atlanusii Kirduri E San. Ir. Dhemagia markatelorighima mediatelorighima mirri and mengan paranyula phanagia markatelorighima mirri and mengan paranyula phanagia mediatelorighima mirri and mengan paranyula phanagia mediatelorighima metasan, san et malipida sepulmentum techkima distributumentum menganisma, mendammen et malipida sepulmentum techkima distributumentum menganisma, mendammen ed namen perintipisma dapamaterum, tam ed men ed remetinium certain propagandas, tam in abditis damentum censular procession of the menganisma damentum damenum damentum damentum damentum damentum damentum damentum damentum

(4)) Métrin muine, mille quals à da pione organitore delle teorice, a delle professe motion delle teorice, a delle professe motion delle destination del teorice, a delle professe motion delle maint indemnés par del fige primera de l'administration delle sur delle professe de l'administration and les sur delle professe delle professe delle professe delle professe delle professe delle professe moderne, de continue de relation delle contrappusa. Delle Contra de professe delle professe delle professe, mainte, pente et canacte gli mestre delle supplie et di poi inspeptive delle Sermaine. Alten Effect, di Sessosia le Pereggie policientationi del professe delle Sermaine. Alten Effect, di Sessosia le Pereggie policientationi delle professe delle Sermaine. Alten Effect, di Sessosia le Pereggie policientationi delle professe delle professe delle Sermaine. Alten Effect, di Sessosia le Pereggie policientationi delle professe delle professe delle Sermaine. Alten Effect, di Sessosia le Pereggie policientationi delle professe delle Sermaine. Alten Effect, di Sessosia le Pereggie policientationi delle professe d

(25) Oi bronzese upere quanto à lle nampe ulle retroria e poetica musical vega sel dissonir storice oritice dell'artice il munici chil' Abb. Ginnerio storice oritice dell'artice il musica chi abb. Ginnerio storice oritice dell'artice il musica storice contra co

intaria non vuò farne conto come di troppo moderni, od oso rissifino al secolo di Escose onde mostrare, che anche motto prima di esi e del Bettirelli era l'arte munica fissa in Italia, ed intrinsecamente co-noscituta. Guardisi pertunto il Bettinelli dall' opinare, che la secolo munas figlia naturale del Pierliugi non abbia le tradizioni del suo fondatore circa la vera perfezione dell'arte, o che le abbia dimenticate: anni si accerti pur eggi, che le ha comerurie mai sempre, e le ha comunicate eziandio a quelle altre senole, che qui sono venute adientaria penche sia avvenuto sicomo me/ fonti, che quanto più l'accepti dilingusi dalla sorgente tanto perde di chiarezza per le lotolenze che raccoglie tra via (356). Petrò è che in quantuque il misimo del di-

metricles. Estal sur l'armoite missant les regles de la systaire et de la retarige. Paris 1981. Losquelle possique de la murique l'aris 1985. Bail y Milance of muis c, poetry aud oratory. Losdon 1790. Bentité. Essay on poetry aud oratory. Losdon 1986. In mi lasinge de la collé l'actri on soi marvajilerama ex cito qui quere date in loca negli anni 1780. 1798. 17983. 17985. posteriori ille prinse elitione del risorgimento de l' Lafa de di Beticilia (periociche à rendo il loshoto ceritore persata tuta la sea samo alla ristampa del 1786. come vi aggiones l'adopt del Petrarra, cost avreibre pouton giorcer la sopramadionat inventacam samicles calla sectora delle loshat une doctere oprerire IV. I introduz. All'Origh del Petrarra. N. a pag. 5. nel fine del To. 3. del riscopin. Està del 1786. (V. 1 neg N. 397.)

(197) Con questo riliero P Imp. Carlo Magna fece sixirie I imad cantori francesi, the pretenderson la primitas topor in mester predesenvel i cappellusi castros spatislici, dienda favor: diterni a calla fionte o nel rive à l'acque più para r'aisposero i francesti Sire, a clif fante. Da nque riquori l'imperatore vi a corresponte la cautilita celebris niche, e vi casvien tonare ad attiques alla fonte romana che ha la na acturgica est de Gregorio. Colo li ripute disvana Diaceno Lib. II. Le, o et ta Supério ed an 275 et ad an 2700 Ethenelo de casilan monate. S. Calli e. 4 et e, più accurriamento per de casilan in contra de la casilan monate. S. Calli e. 4 et e, più accurriamento per de casilan in contra del casilan monate del carlo M. all'amon 2700. Ethenelo del casilan monate S. Calli e. 4 et e, più accurriamento per del trait del casilan del casilan del casilan del casilan contra del casilan contra del casilan del casilan del casilan contistente casilitan contistente profesero, solut desti furanta a Sanche Gregorio Pangallo correpte castros, et constitui ante Demium Regon Carlolm personati. Galli ever peopte securitatem Demia flegis Carrol i experimento destrativa in Casala destrato accurriatem magna destrima deservado di la caspordurado castrostatem successi castrostatem profese. Sonti desti furanta castrostatem ante Demium Regon Carrolm personati. Galli ever peopte securitatem Demia flegis Carrol si de seprobrabate castrostatem magna destrima

secpoli di questa primigenia seuola vuò render conto al Bettinelli di quanto fra noi si suole inerganze già da tre secoli indictro, e vedrà ben rgli, siccome confido, che potò il Pierluigi imitar daddovero la natura nelle use musicali composizioni, perchè l'arte musicale, come Giovanni lo scoprì con la originale sua mente, fe vederlo in pratica nelle sue opere, e fino a noi traunandollo per il suo magistero, ha regole talmente fisse e stabili precetti da firmare per il genio de' anestri prodazioni veramente belle e sublimi. Se non che per amore della brevità ri-protretò i soli cenni di tutto il magistero della secola romana per riguardo alla espressione, al vero bello, al sublime, al sentimento, al buon gusto, alla impiscimo della natura, e al agenio de' compositorio

É certo, che la mosica parla ad un tempo alla fantasia ed ai sensi e giugne al cuore per loro, inital la natura, e dipinge, e ragiona, ed caprime differenti passioni dell'animo non meno che alcune sensazioni al pari delle altre ari belle; ei ò pentatro ottiene con le sue particolari maniere. Imità il disegno la natura, ma co' soli contorni, la imita la scultura, ca aggiugne al disegno la rabita delle forme; la imita la futura, e rappresentando e rilevando con gli scorci, e con le ombre le forme, si gloria al di sopra del disegno p. c della scultura per la vertità del colori. Tunta questo ure sorette alle altre due, la prospettiva, el Parchitettura, ragionano, esprimono le differenti passioni dell'animo, commuovono eziandio; rabo pur per hanno sotto l'occhio e nelle umane bellezze, e nelle umane nazioni, e nelle umane rappresentanze, e nei costumi, e urgli abiti, e e nelle forme universali è bell'ezze, a dir coi, palpabili, cei quanto me-

son stallar, restisor, et ladectes what brain animalia afformabant et destrimen Sanett (regoii praefrebent restisitai evennt Et com altevatio neutra parts finiret, nit pitaima res Caroltas ad una contrares Dicise palan quis partire, et quis mellor, no tun virus, qui vivili qui lauga decurrenza Reponderan unames una voce, finitem volat capat et originem purireme esse, rivolta autem ejus, quanto longiu a fonte resessorist, tanto turbulentes, et unablas ac immundities correptos. Et al Donitus Res Carolus: Revertinisi vos al basem Saneti Gregorii, quis manifeste corrupiosis cutiletam esclosistamen. Mos petiti Donitusa Res Carolus à Hadriano Para Carorras, qui Franciam corrigerant de contra. At ille debit el Theodorum et Benedictum, Romanas esclasias doctainings controres.

39

superbo ed indocile, di quello che Cicerone ne dicesse quanto all'armonia dell'arte oratoria, ognuno vantandosi giudice ed intenditore dell' arte, perchò non è sordo. E così tante le volte il pessimo giudizio della moltitudine corrompe il buon gusto de' maestri di genio, ed altettante i pessimi maestri corrompono il buon gusto delle nazioni.

Poste siffatte verità incontrastabili e fondamentali, passiamo a vedere ove consista propriamente nella musica l'imitazione della natura, il vero bello, il buon gusto.

Non è pittura, non è rettorica, siccome abbiamo testè veduto, la più bella delle arti belle, la musica: tuttavia ha ancor essa i suoi pennelli, ed il suo linguaggio, poichè debbe dipingere e ragionare, anzi debbe anche esprimere e muovere (37). A tale effetto ritrovansi in lei

(Ayr) Questo inimo cambirolo raporeto di chementi fia la monica la ponti, (o regliam dir la rettorica y e la piura fia nono di commi ingegali in tante la più colte esta. Considuelo Aristotte ne bei secoli della Grecta, e chiarmente indicello nella sua poetica basta leggere il solo piuno capa a convincenene. Considuelo menti ond eccol divordi di Roma, ed ancor egli parredo sulla sana potetta, code soldine in casegli erredo depreti per la petita, porte della in casegli erredo depreti petiti (r. 36.1) in più homo più petiti petiti

. . . . . . ne forte pudori Sit tibi musa lyrae solers , et cantor Apollo. (v. 406.407.)

Consibled nel recisió di Leone il Périnigi, et difidense la science printe per le neu opere, e per la treidisce del son sugliere olla notare scaole noman, de cui lo appressere sance le altre. Ed affinché il Bettirelli non creda che lo mella nota perceiva ad 5, mi sia dalmonato a classioni mondica da in nobrezi, im senapre più conoser senere state quate verità note in Roma suche nel scolo intermedio fra se el il Pierloli, i no mainori qui l'Arm magna commi et dimoni del P. Kercher Inta dal maderime per malegia il l'altra Arm magna luxi et undrese, già da se composta. Loste si l'anticial la prima pertatione al lettree, e verbi quatori chrismente ei moni or conoscere i rapport vienderali dell'are musica con l'arte pittories verba l'antigente dinci et undresa ad consortem et distorium affinitates v. velsè assere internam en matera la mundo se suriuspes miteella conomitaten velsè applicare per analegio monita leui et undresa dare armana registrate common et dissono velsè che celt undre tra-

VOLUME I.

a som glianza della rettorica le proprietà tutte di un idioma a se, idioma peraltro notissimo ad ogni manicra di nazioni, e ciò nella giusta intonazione, e successione de'suoni, e nel dolce prodotto della concorde discordanza de'medesimi: v'ha nella musica i suoi precetti grammaticali nelle regole del contrappunto: la parte dell'invenzione ne'pensieri musicali siano melodici siano armonici; e la parte della disposizione tanto per i detti pensieri, quanto per le differenti parti del concento: ha la musica una fraseologia nelle melodie propria per ciascuno degli stili, infimo, medio, e sublime; che anzi la comun convenzione riconosce in essa una quantità di frasi privative per il canto ecclesiastico, ed un'altra quantità per lo stile da camera e per il teatrale, in cui molto si distinguono le frasi per il buffo: ha la musica il suo esprimersi energico con incisi in una, o due, o tre sole note; i suoi giusti e rotondi periodi nelle misurate melodie; ed il suo correre periodico negli andamenti; ha la musica le sue figure di parole e di sentimento nel contrappunto imitativo, fugato, e doppio; ha la forza dell'argomentazione tanto nella insinuazione penetrante delle melodie di sentimento, quanto nella robustezza delle armonie: e così la commozion degli affetti sia per insinuazione sia per as-

ditur unda (Lucretius.) così le regole del bello nella vista segoono quelle del bello nell'odito. Ma da chi mai apprese egli il P. Kircher queste cognizioni? continui il Bettinelli a leggere la seconda prefazione dicesta agli eruditi professori di musica, e vedri che il P. Kircher confessa catergli serviti di scorta Antonio Maria Abbatioi prima matstro di cappella della proto-basilica Interaceose, e quindi della basilica liberiana, e Pier Francesco Valentini nobile romano finissimo compositore, ambedue ammaestrati cella scuola aperta io Roma da Gio: Maria Nanini sotto la direzione del Pierluigi . (Vedi la lett. di Antimo Liberati ad Ovidio Persapegi pag. a6. ove si tesse l'elogio del Valentini scolaro dei Naoini. ) Che poi aoche le altre scuole d'Italia figlie della romana abbiano conosciuto le medesime verità mosicali potrebbe dimostrarsi con molti esempi; ne trascelgo ono della scoola bolognese la più prossima a Roma. Vincenzo Maofredini scolaro di Giacomo Perti (il Perti fu maestro in s. Petronio di Bologna) e di Gian Andrea Fioroni (il Fioroni fu discepolo di Leonardo Leo, che si perfeziono nell'arte musica per la scoola di Ottavio Pitoni romaco) ebbe a scrivere nella difesa della musica moderna, e dei suoi celebri esecutori . Bologna 1788. per Carlo Trenti pag. 52. La musica non può commuovere se non dipinge, o esprime qualche cosa; onde ancor da se sola dessa è un linguaggio, e una specie di pittura, e di poesia.

salo nelle ridette m-todie sentimontate, e nella scossa della quantità armonica, ha i suoi diversi generi da trattare l'assunto nell'effetto proprio e parràcle di ciascun modo o incitato o rimesso, o robrato o debole, o allegro o melanconico: ha la sua regolare condotta senza però essentiava in ogni maniera di composizioni, condotta tale, che nè tutte nà ciascuna composizione sono la stessa, mentre e tutte e ciascuna portano il carattere della propria specier ha la sua unità del tutto insieme nella omogencità delle varie melodie contemperate con la corrispondenza delle forza armoniche ec.

Così a somiglianza della pittura ha la musica il suo colorito in degradazione nei diversi accordi maggiori, minori, accresciuti, e diminuiti: ha le sue ombre e non crude, e non taglienti nelle dissonanze preparate, battute, e risolnte: ha l' unità del colorito, ed insieme la diversità de' colori per ciascun quadro che ritragga nel giro regolare della modulazione che torna sempre onde parti; ha la forza dell'atteggiamento nella specie triplice del ritmo, e nella velorità, o posatezza del medesimo, ha gli andamenti pe'panni facili nella naturalezza delle cantilene per corrispondenza alle parole che veste : ha la bella disposizione de'gruppi nell'intreccio delle diverse parti; ha il suo costume nelle differenti maniere da chiesa , da camera, e da teatro; ha la sua simmetria nella retta collocazione ed estensione delle parti; ha le sue regole di prospettiva, il suo punto di veduta e di distanza, le sue miniature ed i suoi colossi nella scala di degradazione delle musicali figure, per le quali si formano le maniere o grandiose o minute per rapporto alle diverse località delle esecuzioni, ha li suoi colpi di sorpresa nelle improvvise, ma non istrane sortite di modo; ed in fine per tacere di tutto il resto, non solo decorosamente esprime ed effigia ma provoca eziandio, ed accende tanto le più tenere, quanto le più orgogliose passioni con la malia or delle sue melodie, or delle sue armonie taluna volta dolcissime e delicate, talun'altra terribili e spaventose.

Ora come dal retto nso de menzionati elementi, uso proporzionato nella eloquenza al genere o giudiziale, o dimostrativo, o deliberativo, e e nella pittura proporzionato al soggetto da efficiari, le produzioni si formano veramente belle e di buon gusto, che anzi si giugne nell'una e nell'Altra a toccare il sublime; così nella musica per antico insegnamento della scuola romana figlia del Pierluigi usando rettamente dregl'indicati dementi per adequata analogia al genere ed alla forza delle parole e dei sentimenti proposti a vestire musicalmente, si produce il vero bello, e si giugne ano cal sublime.

E per parlare dapprima del bello senz'uopo di sempre ricorrere a Platone, ad Aristotele, ad Orzaio, a Tullio, e ad altri simili, recheronne l'analisi breve ed esatta di quel grandissimo filosofo de'nostri di il Cardinal Gerdil: eccone le parole (398).

La combinazione dell'ordine finale coll'ordine di simmetria dà un caso in cui si trova certamente il bello.

Se si scorgerà unito un ordine call altro in un qualunque comgiunto) non che a talano potrebbe dispiacere per qualche aggiunto) non vi ha dubbio, che cotesto complesso, in quanto risplenderà in esso l'uno e l'altro ordine, non sia per essere universalmente approvato, e riconosciuto bello da tutti gli uomita.

Dall'ardine vien determinato, e risulta il bello.... il quale non altramente che l'ordine ha un fondamento reale nella natura delle cose, e non è un puro parto di fantasia e di pregiudizio.

Non un qualunque ordine batta per fure il bedlo e non ogni batta suppone un complesso perfettissimamente ordinato: ondi è difficile il poter fusure nella scala dell'ordine quel grado ove il bello comincia a risaltare. Si potrebbe dire per avventura, che ciò che propriamente si denomina bello, consiste in un complesso di rapporti determinati o in virtà di un fine o in virtà dell'unità di oniglianza o corrispondenza. Una tole definizione conviene al bello naturale, al bello dell'architettura, e a qualunque altro artifiziale al bello musicale, al bello scientifico, al bello oratorio ec. Fin qui il dottissime cardinale.

<sup>(398)</sup> Opere edite ed inedite del cardinale Giacinto Sigimondo Gerdil della congregazione de Cher. Reg. di S. Pasol editorte alla santità di N. S. Pie FII. P. M. in Roma dalle tsampe di Vinceano Poggioli 1806. To. 2. Dell'origine del seuse morale. Dissettianos. Propositione. XXIII. S. 93. 94. pag. 209, 310., 211.

Dietro questa definizione del bello, e definizione comune per divisamento del lodato Gerdil al bello oratorio, del bello architettonico, e pittorico, ed al bello musicale si può argomentare a buon diritto così. Come la musica per il parallelo fattone poco în dietro ha comuni con l'eloquenza e con la pittura gli elementi proporzionati ad esprimere i diversi rapporti di esse belle acti; così può avere, ed ha di fatto comuni con esse le regole, onde combinare l'ordine finale con l'ordine di simmetria dei rapporti medesimi; in conseguenza se le produzioni musicali avranno giusta i notissimi precetti di Aristotele, di Orazio, di Tullio, di Quintiliano, di Vitruvio, di Palladio per la poesia, per l'eloquenza, per l'architettura, e pittura un complesso di rapporti determinati in virtù del fine musicale, di dilettare cioè e di muovere con la melodia e con l'armonia, ed in virtù dell' unità di somiglianza e corrispondenza nella espressione adequata non maggiore nè minore della forza delle parole e de' sentimenti che essa musica riveste, produzioni siffatte saranno veramente belle, di vero buon gusto, ed imitatrici della natura.

Venismo al sublime. Dopo il famoso trattato di Dionisio Longino (350) il abblime nella retoricia per comun sentimento, è una certa
forza di discorso propria ad elevare ed a rapire l'anima, e che deriva
o dalla grandezza del pensiero, e della nobilià del sentimento, o dalla
magnificenza delle parole o dal gito armonioso, vivo ed animato dell'espressione, cicè da una di queste cose prese separatamente soppure, il che
forma il prefetto sublime, da queste tre cose insieme riunite. Cod nella
pittura, scultura, ec. per quanto sia vero che in esse, come in ari
rappresentarito del bello naturale, si ammiri più quel ch'è esattissimo,
che il grande; pur tuttavia potendo avere anco queste arti in ciò che
rappresentano la grandezza e nobilià del pensiero ; la magnificenza della
composizione, pe l'armonia, la vivezza l'anima dell'espressione, e saprà l'artista in una grandiosa composizione riunire insieme effetti non
meno belli e meravigliosi che nuturali, giunge a sorprendere, ed

<sup>(399)</sup> Trattato di Dionizio Longino intorno al sublime modo di parlare e di scriveri tradotto dal greco da Anton Francesco Gori. Riflessione IV. alla Sesione VII. di Longino.

elevare, a rapire l'anima, e ad j'innabartà in certo modo sopti se mediciana come fa nella eloquenza il isblime, in non dissimil maniera la musica oltre lo scriver corretto e di butona scuola, sen-plice, nobile, ed espressivo, ha di più il sublime, il quale in esas consiste in una certa forza di melodie ed armonie propria ad elevare ed a rapire l'anima, e che deriva mai sempre dalla unione strettissima di questi tre elementi, cio d'alla grandezza, dalla nobilità, dalla magnificenza, ed insieme dalla chiarezza naturale del pensiero e del sentimento musicale, o vogliam dire delle melodie, dal giro vivo animato e mersyilisuso delle successioni armoniche, e dal grado corrispondente ed eguale di espressione delle prole rivestite per la musica.

E qui per breve momento voò interrompere il filo al mio dire affia di chiedere al Bettinelli, se ancora persiste nella sua opinione: se gli pare dopo l'esposta analogia fra gli elementi musicali, e que' della rettorica, e della pittura, e fra le medesime ragioni del bello, e del sublime, in tutte tre queste arti belle, che non v'abbia in musica alcuna cosa di fisso, di determinato, di stabile alla retta formazione delle sue produzioni? Se gli pare, che possa dirsi la musica un'arte non sicura, ed il suo gusto incerto e vago? Se gli pare, che con verità possa affermarsi essere la musica mal conosciuta intrinsecamente anche in Italia? Se gli pare, che debbasi atttendere il risorgimento della musica, finattantochè si abbia l'equivalente di una poetica di Aristotile e d'Orazio, d'una rettorica di Tullio, e di Quintiliano a fissarlo con generale consentimento? A me anzi pare, che la musica abbia tutto ciò di fisso, di determinato, di stabile, che hanno e la rettorica e la pittura : ch' clla sia un'arte sicura e certa; e quanto all'armonia immutabile; che sia conosciuta intrinsecamente in Italia sua madre e maestra : e che non delbasi attendere una poetica o rettorica musicale, ma che il magistero della poetica aristotelica ed oraziana, e della rettorica di Tullio e di Quintiliano servano da tre secoli ai veri intelligenti di musica per guida delle lor produzioni. Quante volte poi il Bettinelli avesse con le accennate espressioni voluto intendere solamente, che dietro tante regole, tanti libri, e tante opere classiche di musica non si veggou produrre così sovente, como sarebbe desiderabile, opere veramente belle, e di vero huon gusto, io gli risponderei, che anche nella poetica, nell' eloquenza, nella pittura, e nell'architettura avviene lo stesso; e che uno solo si fin il secol di Augusto, ed uno quel di Leone, compresavi eziandio la musica del Pierluigi. Ma tornismo in cammino.

Conoscinta la qualità, la forza, ed i rapporti degli elementi constituenti nella musica il vero bello ed il sublime in virità della stesse ragioni della rettorica e della pittura, nasce di per se il quesito. Quale è poi in fine la maniera di usare in pratica di questi elementi, onde formare produzioni veramente belle, di vero buno gusto, ed imitatrici della natura ? Bispondo. La maniera di usare nella musica degl' indicati elementi non è punto diversa dalla maniera conosciuta nella rettorica, e nella pittura. Belle c necessarie sono le regole: belli e necessarii gli esempi, che reputar si debbono il primo comento degli stabilitì per ectti. Senza le unue, e senza gli altri, checche si dicano tanti ignorantissimi musicastri sarcenti, si dovrebbe attendere talvolta più e più secoli per alcun rarissimo straordinario talentor qualche produzione veramente bella. Nè le regole però, nè gli esempi, quantunque additino ed appianino in parte la retta e più breve via, valgono punto a sortare fino alle vette della perfesione. Vi vuole il genio dell'a retifice. (c)oì

(400) Debbe dirá con Orazio nell'Arie poetica vera, 408. e seg.

Matura fieret laudabile carmon, on arte
Quaesitum est. Ego nec studiam sine divite sona,
Nec rude quil prasti video ingraium : alteriu sic
Atteras poseti opem res, et conjurat amico.

Perciocobà como

In vitium ducit culpae fuga, si caret arte. (vers. 31.)
Cost è altrettanto vero, che:

Seribendi recte, supere est principium et fan . (ven 305.)
Quel bum sens , ois bum giudicia (commenta il Neustusia cella neta si idra 305.)
ele si spiega nel verlo Spera, è certamente il fondamente principale del lene seriver Come qui Oracia carsicio 3 mai di qualanque arte, di qualanque sienza, e
di qualanque operazione umana . Questa è verità non mai abbastanta replicata e,
da poski apficiamente compresa e costato Spera è pun e gratuia deno della denofica natura . Senza di questo, il più distina viger dell'ingegro, e la più profinada
dottria , non solo non giovano; im erndono facilame ridicio; e dannati i più

Di fatto malgrado gli esempi ed i precetti di Demostene , e di Senofonte, di Virgilio, e d'Orazio, di Vitruvio, e d'Aristotele, e di Licinno. e di Prassitele, ognor v' ha de' tempi, e de' gusti, e delle opere degeneranti da que' gran maestri in eloquenza, ed in poesia, in architettura, e scoltura, e pittura; qual maraviglia, che ancor nella musica, senza le dosi necessarie di genio de' maestri, a ben poco valgano tutte le regole e tutti gli esempi, onde formare produzioni veramente belle, veramente perfette, veramente imitatrici della natura? Siccome poi la musica a somiglianza della pittura che ha figure da ritrarre, paesaggio, ornato, animali, fiori, etc. si dirama ancor essa in varie specie, ciascuna delle quali esige un genio particolare ; perriò mi credo tenuto di dover riportare alcune verità note nella nostra scuola intorno al genio, onde mostrar sodamente, che l'inciampo rovinoso, ove sogliono la più parte de' maestri quotidianamente urtare a danno non meno proprio che dell'arte, si è l'aversi totalmente in non cale nella musica il detto di Orazio: Sumite materiam vestris qui scribitis aequam viribus, perlocchè tutti azzardano tutto, e ciascun si argomenta di aver forze e talenti da scrivere ogni maniera di musica , perchè ha un cotal genio.

Il genio si definisee, e circoscrive dal soprallodato cardinali Gedili nella seguente maniera (501). Il genio parmi che consista in una prosta intelligenza dell'ordine delle cose, alla quale debbe naturalmente andar congianto un granditatimo diletto, onde nasce nello spirito una sorte d'entusiamno. Quindi quel genio particolare, che si seorge in certi uomini per certe arti, o scienze, nasce dalla pronta facilità, che hanno di scoprime gli oggetti, e dad diletto, e dall'ardore, che segue una tal prontezza e facilità. Così nelle cose, che cadono sotto l'occhio, siccome la finezza di questo senso consiste nel rav-

erediti crittori. Cottos per altre voloniario dano ale iciso, per surre utilimente impiegas o, ha bisquo della due della destirina i sa quale nalle cognizioni, e nelle pritible esperimes, delle quali non puo fernirei la natura, gli somministra la naterie, e gli istramenti per operare utilimente. E la differente persione di questo naturale prezionistimo dono ha sompre fasto o farà sempre la più sensibile differenza fra i grandi, fra i molicori, e fra gli tomini destinali.

(401) Gerdil loc. cit. (V. la Not. 398.) S. III. pag. 220, 221.

visare prestamente le più minute particolarità di un oggetto, la eccellenza della fantasia . ch'è un supplemento del senso . consiste nell'apprendere vivamente l'oggetto, nel rappresentarsi con nettezza la mutua corrispondenza delle parti; nel discernere sagacemente le relazioni, che sono la ragion determinante della loro unione, e posizione. In tal guisa risultando vivamente agli occhi di un uomo dotato di simile fantasia una simmetria, che fugge per lo più lo sguardo altrui ravviserà quegli, e sentirà con incredibile diletto un bello, che gli altri non iscorgono, e questo vivamente imprimendosi nello spirito di lui il renderà disposto ad esprimerlo con facilità ed energia nella terra. o nel marmo: questo sarà dunque il genio del pittore. Ed io soggiungo. Così nel compositore di musica : la eccellenza in esso della fantasia apprendendo vivamente il soggetto, ossiano le parole ed i sentimenti, che debbonsi rivestire musicalmente; rappresentandosi con nettezza la mutua corrispondenza de'suoui siano melodici siano armonici con il soggetto medesimo: discernendo sagacemente le relazioni della loro unione: ravviserà un tal' aomo, e sentirà con incredibile diletto una simmetria, un bello, che vivamente imprimendosi nello spirito di lui, il renderà disposto ad esprimerlo con facilità ed energia nella carta: e questo sarà il genio del compositore di musica. Continua il Gerdil. E siccome nella natura V ha una mirabile verità di rapporti, che connettono le cose, ed apprestano un vario ordine secondo che si mirano sotto un vario punto di vista, sarà anche diverso il genio ed il fare di un pittore dal genio, e dal fare di un altro, secondo che l'uno sarà più sensibile ad una sorta di rapporti e l'altro ad un' altra; e cost chi meglio riuscirà nel forte, e chi nel soave; in quanto sarà la fantasia o più commossa dalla vivezza e dall'energia de movimenti, oppure più allettata dalla dilicata struttura e composizione delle parti. ec. Ed io nella stessa guisa soggiungo: diverso sarà il genio ed il fare di un compositor di musica dal genio e dal fare di un altro, secondo che l'uno sarà più sensibile ad una sorta di rapporti, e l'altro ad un' altra; e così chi meglio riuscirà nel forte, chi nel soave, chi nel serio, chi nel buffo, chi nella chiesa, chi nella camera, chi nel vocale, chi nello strumentale, in quanto sara la fantasia diversamente commossa.

VOLUME I.

Eppur quanto pochi v'ha, e quanto pochi v'ebbe similmente pel secolo trascorso, che contenti di caricarsi di quel peso, cui potevano tellerare le loro spalle, (402) non si sian voluti indossare una soma, che fece loro dar nel più bello umiliantissimi stramazzoni. Quindi nacque non solo che tanti pur valenti compositori di chiesa eccitarono nel teatro le risa degli spettatori, i quali risposero all'attore dalla platea a coro pieno l'Eleison, o il Saeculorum; e costrinsero così l'audace maestro ad appartarsi dalla scena: ma nacque eziandio, ciò che fa orrore a ridini, la profanazion delle chiese, e l'alterazione del sagro culto, e la mancanza del dovuto rispetto alla divinà maesta; perciochè invasati i maestri di teatro delle maniere o buffe, o semiserie o soverchiamente energiche, o effeminate osarono di recare siffatti modi, siffatte cantilene, siffatto stile ne'sagri tempii : e così perdutosi quasi tolalmente il costume della musica ecclesiastica, odonsi sovente rinnovare da più d'un secolo quegli orrori per cui raccapricciava Salvator Rosa, ond ebbe a satireggiare. (4o3).

> E si sente per tutto a più potere, (Ond' è ch'ognun si scandalizza e tedia) Cantar sulla ciaccona il miserere. E con stili da farse, e da commedia E gighe, e sarabande alla distesa. Eppure a un tanto mal non si rimedia.

(402) Orazio. De arte poet. v. 38. 39. 40. Sumite materiam vestris qui scribitis aequam Viribus, et versate din, quid ferre recusent

Quid valeant humeri .

(\$03) Satire di Salvator Rosa con le note di Anton Maria Salvini , e d'altri. Amsterdam 1781, satira prima . La musica . Tera. 68. 69. Il Salvini fece imprimere la Terz. 68. cost

> E si sente per tutto a pià potere ( Ond' è ch' oen' uom si scandalizza, e tedia ) Cantare in sulla cetra il Miserere ."

To però diviso che veramente il Rosa scriveste : cantar sulla claccona il Minerere, siccome leggest nelle prime edizioni . Forse il Salvini non si rammentò che la ciaccosa era Maestri quanti siete di musica, contentateri di essere uomini, limitatel di vostro genio: contentateri di professare quel genere, o quella parte di musica, cui foste disposti dalla natura; periocoche è ridicola vanità, meritevole di esser curata con Pelleboro, il pretendere una enciclopedica estension di talenti. Uditelo dal Menzini, la ove esplica il Sumite materiam di Orazio (4o(4):

Nè creder dei, che Febo a tutti instilli
Vigore eguale: or vesi di maggior Tosco
Come netture ibleo amor distilli.
Non sempre chi cantò le greggi, e'l bosco
Saprà sonar tromba guerriera: e alcuno
Che vicin vede, da lontano è losco.
Perciò le fores sue peti ciascuno
Grida da lungi di Venosa il cigno,
E di prudenza a se non sia digiuno.
Marsia credea, che l' monte, e che l'unacigno
Il facesser poeta; e l' ardir folle
Fè si, che Apollo a lui non fu benigno.
PAZZO chi sovra il suo poter è estolle;
Che indarno appella delle muse il coro,
E Febo in ira a gli occhi altrui si tolle.

una sorta di ballo alla spaguola, che dette il nome pure all'aria di cotal danza, e sopra la quale nel secolo XVII. si esercitarono tutti i compositori di musica, e massime i sonatori. Chi bramasse conocetre l'aria della Ciaccona veda: Les Oeuvres de Pierre Gaultier Orlenois: Roma 1638- pag. 8a. 83. Lo stesso Salvini stampò la Terr. 60.

E con still de glarsi, e de comencile.

Il Bous scrine contemnete de fares rimprovención a insestri di chiese de suol tempi l'abaso di servini delle melodie dei balli, com'erano la Giga, la Sarabanda, la Ciscona, e di mare comusuemente uno stile più proprio del testro, o sia delle commedie, e della fares, che della casa di lor.

(464) Arte poetica di Benedetto Menzini. Ediz. seconda accresciuta di nuove e pili opiose annotazioni, con alcune canzoni, el elegie del medesimo autore non più stampate. In Roma per il Molo 1630. Ilb. 1. terz. 44. al 52. Esamina in tuo cuor s' egli non pave
D' Eolo, e Nettuno il rio furor congiunto,
E poi ti fida alla spalmata trave.

Ma ben mi avveggo, che l'identità della materia mi ha fatto georalizzare il mio ditre, e così dalla musica del Pierluigi mi trovo a ragionare di ogni maniera di musica antica e moderna. Pergo pertato il lettore, trattandosi di un punto così interessante, a permetterni di continuare il rimanente di questa disamina, con generali riflessioni sdutte ad ogni maziera di musica.

Sì: tutto ciò che è stato detto fino ad ora sia degli elementi costituenti nella musica il vero bello, ed il sublime; sia della necessita, e della varietà del genio dei compositori alla produzione di musiche veramente belle e sublimi, si appartiene tanto alla musica puramente vocale, di cui fu il perfezionatore Giovanni Pierluigi, quanto alla musica organica, ed alla strumentale, sia da chiesa, sia da teatro, nate dopo il Pierluigi, come vedrassi a suo luogo. Il chieder ragione di queste verità sarebbe a mio divisamento lo stesso, che chiedere se per le produzioni oratorie e poetiche in lingua italiana, siano sufficienti la rettorica latina di Tullio, e di Quintiliano, e la poetica greca di Aristotele, e la latina di Orazio: chi giugnesse a tanto di dappocaggine, non meriterebbe che si tenesse conto del suo garrire. I precetti fondamentali di un' arte sono comuni per tutti i generi riguardati dall' arte stessa: e così coloro, che han saputo trarre per il loro genio.un vantaggioso partito dai precetti indicati dell' arte musica, tutti son giunti, quanti essi furono dopo il Pierluigi, e sulle pedate di lui a produrre musiche veramente belle, di vero buon gusto, ed imitatrici della natura in ogni maniera di stile.

Ed ecco tosto presentarsi a nuova tenzone il Bettinelli (loc. cil.) e con più aguzze armi rinnovare la pugna dicendo: Tutto è pieno di canto, e di suono, ma dov' è la musica? Dove quell' arte sicura che principalmente unita alla poesia, parla, dipinge, muove, rapisce? Or che rinnane di tanti Omeri, e Danti, Lisippi, e Rafaelli, Vitravi, e Palladii della musica italiana, o europea? Ma por-

sibile adunque, che nulla si salvi dal tempo, che tutto sia cancellato da pochi anni in u' arte imitatrice della natura , ricca d' entutiasimo yiena di leggi, d' autori, di precetti, e soprattutto la più
postente sull'anima umana 10 leggo ancora con trasporto un sonotto del Petrarca, ripeto mille vodte un' ottava dell' Ariosto, e
sempre è fiesca, sempre bella, sempre degna d'imitatione al par
d' un'oda di orazio, o d'un epigramma dell' antologia, o di
Catullo. E perché duoque non abbamo antiche arie, o motteti, o
ancor sonate, che son le canzoni, o l'elgie della musica, perchè
le stesse litadi, o Eneidi, gli Edipi, e gli Oresti, cioè i gran
dramni, le gran messe, e i vesperi ec., benche stampati non
vivono che un' età sola? Siano perite le Veneri, i Laocoonti, e
gli Apollo per la musica, come perirono i quadri d'Apelle, e di
Zeusi per la pittura. Ma perchè non abbiam neppure una Madona, un Bambion di Rafsello, o di Coreggio nell' arte del canto' ecc.

Piano, di grazia, un poco. Questa si è una falce troppo tagliente e che si arroga di entrare in un campo di non sua pertinenza. V' ba: v'ha pur troppo produzioni musicali sempre belle , sempre degne d' imitazione: salvansi molte musiche dal tempo; e non è tutto cancellato da pochi anni in quest'arte: odonsi ancora con trasporto molte opere di varii maestri, ripetonsi mille volte, e sempre son fresche; vi avrebbero anche arie, e mottetti, e drammi, e messe, e vesperi, che, se fossero stampati , non vivrebbero un' età sola : non sono perite le Veneri , i Laocoonti, e gli Apollo per la musica: hannosi pur troppo le Madonne, e i Bambini di Rafaello, e di Correggio nell'arte del canto. E se egli il Bettinelli va ultra crepidam, non per questo il suo dire diminuisce punto il pregio a tante opere esistenti veramente belle, che insultano il trascorrer de' secoli. A me certamente non da l'animo di tacciare quanti, v' ebbe sommi compositori per nomini di pessimo gusto, e di niun genio : il faccia pure l'Abate Bettinelli, che si gloria di non essere tra i professori e i dilettanti di musica del bel numero uno (505). Io che dilettomi di questa bellissima arte mi appello ai lettori

is (405) Ecco le perole del Bettinelli loc. cit. Hi guardin pur bieco...i professori, e i dilettanti, tra quali non sono del bel numero uno. Io dirò toro un'altra sen-

e pregoli a giudicare, so mal mi appongo nel rifleque così. Avendo il vero bello, siccome abbiano sopra riferito, un fondamento reale nella natura delle cose, e non essendo perciò un pero parto di fintatsia, e di pregiudizio, quelle produzioni musicali, che sono saste universalmente approvato e, riconosciute belle da tutti coloro, che le hanno udite, senza tema di errore può diria, che sipno state veramente belle rora produzioni siffatte sono, com' è noto, di ogni genere, di ogni

tenza più ardita, ed è : voi non avete orecchio, ed io l'ho, perchè ho quello della natura, voi quel della professione. Ed lo gli rispondo a nome dei professori e dei dilettanti. che esso con l'orecchio della sola natura non può arrogarsi il vanto di gindicar rettamente della musica; e che i professori, e i dilettanti con l'orecchio della professione sono al caso di sentenziare regionevolmente. Udiamone un testimonio imparziale. Il soprallodato cardinal Gerdil nella citata Dissertazione proposiz. XXV. §. to5. pag. 217. così parla. Nel ravvisare, che fa lo spirito un complesso ordinato, esercita la virth ch' egli ha di comprendere molte cose in una . Sia un concerto musicale composto da valente maestro secondo tutte le regole dell'arte, ed eseguito maravigliosamente da periti, e cantori, o suonatori, e sianvi due ascoltanti, l'uno, che riceva bensì l'una dopo l'altra tutte le impressioni de suoni , ma non abbia la facoltà di distinguerle, di paragonarle, e di riconoscere il metro, per cui legate sono, e in virtà del qualo la precedente consonanza chiama la seguente, e così non vaglia quella varietà di consonanze ridurro a unità, ( sia cioè il sig. Bettinelli con l'orecchio non di professore, non di dilettante, ma della sola natura) non riceverà quegli diletto alcuno da quella musica , nè ordine , nè bellezza ravviserà in quella: (ecco il perchè domanda il Bettinelli : ma dov' è la musica? e non trovandola con il suo orecchio , tanto inveisce contro tutti i maestri di ogni età), riceva l'altro ascoltatore non altrimente, che il primo, la successiva impressione de' suoni, e solo di più intenda il metro, che li regola , e vaglia ridurre ad una totalità la varietà delle consonanze; (cioè sia un professore od un istruito dilettante) questo solo basterd , perchè sia rapito di sommo diletto nell'udire quella musica, e in essa ravvisi ordine, e bellezza. (Chi è il buon giudicet il Bettinelli, o i professori, e i dilettanti?) così chi ha maggior perizia della musica (cioè i professori) o maggior finezza di orecchio (cioè i professori e i dilettanti) intende meglio il bello della musica, e ne trae maggior diletto, perchè meglio distingue la varietà de suoni , e meglio comprende la totalità , che risulta dalle loro consonanze . Conchiudo . Chi ha dunque orecchio? il Bettinelli, ovvero i professori, e i dilettanti ! povero Mida ! non meritosai poi in fine quella sconcia burla di Apollo per aver solo giudicato più bello il canto di Marsia del canto di esso : allora dovevanglisi allungare gli orecehi anche una cauna di più , quaodo avesse aprezzato ogni maniera di canto sulla orgogliosa millanteria di aver oreochio egli solo.

maniera, di ogni età: non dovrà dunque egli affermarsi, che esistano? o dovrà tessersene a dimostrazione un inutile catalogo, odioso, se mancante, controverso, se in alcuna parte dubbio?

Sento qui propormisi un'istanza. Sia pur grande il numero delle musicali produzioni veramente belle , sempre fresche, e degne d'imiazione, anche più di ciò che si assersice, non pon negaris per altro, che moltissime di quelle stesse composizioni, le quali un di furono universalmente approvate e riconosciute belle da quanti le ascoltarono, seo gi si ripetessoro, sarebbero universalmente disapprovate, e rigettate da tuti.

La difficoltà è ragionevolissima, e basata sopra una verità di fatto . Molte , ( ma avvertasi , non tutte . ) Molte composizioni , che furono al loro nascere giudicate veramente belle, non vivono, che una sola età : e ad alcune può anche adattarsi quel del Marini : Dalla cuna alla tomba è un breve passo (606) . Ma che perciò ? Potrà forse emanarsi una sentenza generale, che cotali composizioni non furono veramente belle , e che il giudizio degli uditori fu prevenuto , fantastico ; e canriccioso? Nò al certo. Può nella musica una produzione veramente bella, di vero buon gusto, ed imitatrice della natura invecchiare; può verificarsi di una medesima composizione l'avere meritato gli applausi d'intere nazioni, e divenire in progresso intollerabile: può la musica fiorire ed appassire: splendere sul meriggio, ed oscurarsi all'occaso: nascere, e morire. Se però invecchia, se diviene intollerabile, se appassisce, se si oscara, se muore, non perde per questo quelle vere bellezze di cui fu adorna. Sembrerà egli questo un immaginario paradosso; ma mi confido di poterne praticamente a sufficienza dimostrare la verità.

lo riduco le principali cause, che producono le vicende indicate nelle composizioni musicali veramente belle, di buon gusto, ed imitatrici della natura a quattro classi.

- 1.º Altre nescono dalla natura delle melodie, e queste influiscono sopra ogni maniera di musica.
  - 2.º Altre sono originate dall' accoppiamento degli strumenti alla mn-

<sup>(406)</sup> Parnasso Italiano, Raccolta di sonetti de seicentisti Sonetto del cav. Gistubattista Marini: incomincia: apre l'uomo infelice allor che nasce, chiusa del sonetto.

sica vocale, e queste influiscono soltanto nella musica strumentale sia da chiesa sia da teatro.

3.º Altre si pongono dagli esecutori, e queste influiscono in ogni maniera di musica.

4.º Altre finalmente esistono negli uditori, ed anche queste influiscono in ogni maniera di musica.

Le cagioni della 1. classe possono evitarsi dai compositori: e se eglino v' imbattono, non per questo cade il vero bello delle lor produzioni.

Le cagioni della 2 · classe se non possono corregersi nel testro, possono e debbono emendari nella chiesa : e se i compositori sanno anche nel testro far uso del vero buon gusto, non possono sifiatte rause nuocere, siccome le cagioni della prima classe, al vero bello delle lor produzioni.

Le cagioni della 3.º e della 4.º classe sono estranes totalmente ai merito intrinseco delle composizioni, che rimangono instate nel loro belo: inoltre queste cause non sono sempre tali, che abbiano forza di alterare totalmente il giudizio degli uditori; e quantuaque lo alterino, si riforma egli a suo tempo: conde come cadono sempre ruinosamente per più mai non risorgere le produzioni esaltate immeritamente: con torano sovenete alla dovtus gloria quelle ingiustamente umiliate.

Veniamo alla prima cagione per cui propriamente invecchia la musica, e diviene dopo alcun tempo alle orecchie degli uditori stucchevole, nojosa, ed insoffribile.

Quanto è ferma, stabile, ed immanchevole l'arte del contrappunton nelle regole dei rapporti, del tempersmento, e della simultanea risonanza delle melodie, arte conosciuta completamente fin dal secolo XV., e che manterrassi fino alle più tarde future età inalterabile; a altrettanto è vaga la costruzione interna delle melodie di numero presso che infinite, e che talvolta costituiscono una sola parola, talvolta una frase, talvolta un vero periodo musicale. Ora essendo la musica una viva lingua, patince sovente de' cambiamenti per ciò che perde e per ciò che acquista. Quante parole, quante frasì, quante maniere di ceCome, caduse
Le primé foglie d'acclinar dell' anno,
Si vinnovan le selve ; in simil guisa
Invecchia par le antiche voct, e in altre
Note pur oru il firito d'infonde
Vigor di gioventà
... Nan che la grazia e il pregio
Delle parole eternamente viva.
Rinaccora molle giù spente e molta

Or gradite cadran, se l'avo il vuole,
Arbitro del parlar, giudice, e norma. (Metattato)
Pur tuttavia si argomentava Orzio stesso, che sapendo dare alle parole una certa grazia, un certo torno, un certo conì legame si potese loro serbare novità, o vita. Dizeria egergie notum si callida ver-

bum reddiderit junctura novum .
L'uxo , e il dispor delle parole esige
Genilezza e cautela . Allor sarai
Egregio parlator ; quando le voci
Note ad ognun , mercè la cura industre
Che in collocarle avrai , nuove parranno . (508)

(407) Orale, De arte poet, vers. Co. seeg.
Use from policy from annotar in annos,
Frima codunt i fa werborne wetta interia annos,
El juvemen rita florent modo anno, vigratque,
Nedam sermanum inte hanes, est gratia vivaz,
Multa remacumi gane jun cocidere, cadentque
Ones man uni in hanose vocadulat si vivat usus.

Quem penes arkirium est , et jus , et norma toquendi . (408) Orasio . De urte poet. vers. 46. seqq. In verbis etiam tenuis , cautasque serendis , Discris egregis , notum si caliida verbum Reddideris junctura novum .

VOLUME I.

41

Altretanto avviene nella umisca. Canglia ancor casa le parole le frasi, e maniere d'esprimersi, colo dire rigetta sovente di est in esta nella più parte delle melodie guastunque di sentimento, energiche, e di carattere, le maniere delle loro pose, e delle loro, cadenze, (diremano : canglia alcana parola) e "unuve ne taxoltimiese a uno hemplacito, con patto però di condannare ancor case sil-bande quando sarmne esta lolla: e rigetta eziandio molte melodie intere (cioè frasi je maniere di dire) fra quelle di minor sentimento, e di un carattere o famigliare, o buffo, od insignificante, e nuove ne sositiuisec con. la candizione anzidetta più tere, più elegani, più vivaci, più esatte.

Ed ecco la prima cagione, che rende tante composizioni alle orecchie degli uditori antiche, ed antiquate: e che, sia per la facilità di avere continuamente musiche nuove, sia per una certa mala ventura dell' arte musica, le lascia non dirò solo dormir sotto la polvere e fra le tignuole degli archivii , ma le sentenzia a perire vilmente . Chi manderebbe in non cale, e deputerebbe ai medesimi usi, cui soglionsi condannare le carte musicali , o le novelle del Boccaccio , o la commedia di Dante, perchè contiensi in esse un complesso di voci antiquate? L' aver serbato Ennio quantunque antico fe coglierne a Virgilio le margarite. E di fatto, non è egli questo un difetto, che attacca il vero bello, il sentimentato, il buon gusto, la imitazione della natura di una qualsivoglia composizione. Come il vero bello, per ciò che sopra ne abbiam riferito, non consiste in una parola, od in una frase, così il cangiamento di alcuna di esse nol cangia; ed il vediamo verificarsi quotidianamente nelle opere classiche letterarie. La mosica però, che dalla maggior parte degli uditori si fa servire al solo nnico fine di geniale piacere, e di solleticante diletto, diviene interamente in una composizione quantunque bella e di buon gusto, vecchia, appassita, stucchevole, sol perchè siano in essa cadute dall' uso alcune parole, alcune frasi, alcune espressioni, o siano alcune pose, alcune cadenze, alcune melodie.

Questi per altro qualunque siansi difetti, non sono proprii di tutte le musiche, e non furon commessi da tutti i compositori. Lo stile puramente vocale n'è quasi del tutto esente: perciocchè essendo quella



muica vincolata da robuste armooie, le cadenze, e le pose delle respetive melodie di ciascana parte non rimangono giammai o scoperta, o svessite, o quali, o determinate, o riconoscibili come negli altri generi di musica, e così non vanno gran fistio soggette ad invecchiare. Tattavia le composizioni del Pierlaigi si distinguono a colpo d'occhio dale lo composizioni degli altri antichi maestri anche per questo repporto. Tervasi nelle di lau imelodie sempre ossevato quel legarle in se atsue avvedatamente preseritto da Orazio con il Calida Lunctura, il qual le-game dopo trecento anni le fa parcer ancor novoe. E, come ciò ? Perchè nella loro nobiltà, e grandiosità non lasciano di essere facili, e naturali. Notum verbum. (1902)

Lo atile organico va soggetto ai riferiti difeti negli a solo, e nei concerti: nel pieno può eserce esente, como codei continumente nei pieni degli eccellenti maestri, di Ercole Bernabei, di Giuseppe Ottavio Pitoni, di Pietro Psolo Bencini; di Giovanni Costanzi, nel famoso Diruptiti vinculta mesa di Antonio Borroni, e di nalcuni tratti dei salmi di Benedetto Marcello, ec. sempre freschi, nuovi, sempre degni d'imitazione.

Lo stile teatrale è vittima di cotai difetti, che attaccano perfino que montre del proper il recitativo. Tutuvia l'opera seria può guardarene alcun poco più che non l'opera buffa, siccome vedesi in taote bellissime produzioni di vero sentimento, e di finissima espressione del Jomelli, del Sassone, del Cimarosa, ec. nelle quali per rapporto alle melodie v'è pochissimo da svecchiare.

La seconda cagione delle musicali anzidette vicende si è l'unione

(409) Alle opere del Pierluigi in confronto delle opere de suoi predecessori, e de suoi contemporanei quadrano a maraviglia li versi 363., 364., 365. della poetica di Orazio

di Otazio

Haec amat obscurum, volet hacc sub luce videri,

Iudicis argutum, quae non formidet acumen:

Hace placuit semel, hace decies repetita placebit.

cioè la opere di Giovanni non temono censore, e quante volte si odono, piacciono sempre: le opere degli altri amano di celarsi a chi voglia esaminarne il vero bello, e piacciono, se par sia vero, una, o ben poche volte. degli strumenti con la musica vocale. Non può negarsi, che acquiuta la musica di secolo in secolo maggiori numero, e di età in e ità maggiori assitezza di strumenti. Qual serie in oggi di parti a completare un'orchestra? Quanto lusinghiera la combinazione o di varie coppie, o di varie concerti di voci, e di strumenti i sai da fato, tian d'areo? Ora dimando. Dappoichè l'orcechio del pubblico ha gustuo tanta varietà, e tanta dolcezza, e tanta sopriesa, chi saprà persuaderlo a contenuari di due violini ed una viuola siccome nsò fin quasi al principio del secolo XVIII., o anche dello strumentale di soli trenta anni in dietro? (§10.)

(4/10) Anche nell'anlien Roma era preuso a poco avvenuo lo tieno. Ionauri che la Grecia fone soggiogata, pochi strumenti, e di poca estenisione hestavaso a formare le delitie dai conani. Quindi però quanta estenisone maggione di sucoi, quanta varich, quanta aquisteza sel moneggio degli strumenti, e quanta gloria per la lastinga di aver reggiunto la perfectione chil arte.

Venimus ad summum fortunae, pingimus, atque Psallimus, et lactamur achivis doctius unctis.

coa Orazio na seriuse ad Anguato (Epistolar, Ids. 2. epist. 1.) Orazio però medesimo dorette confessare nell'atte pestica , che sa cantassai a usonavati da romani con piu squisitezza del greci, doctius pusilimus, si cra hos perito cedato nello stij nassierato, si avera degenerato dalla prima lodevole templicità, e così audatunati a poco a poco corrompendo i custumi del poplo. De est p. p. 20. 2019.

This nen, at mue, orichies vineta, tabaque dumale, ast immis passes dumale, ast immis passes dupinere, et adesse cheris ere at utilis, atque Mondem spissa minis complere solido flata; Quo sun populas numerabilis, atque parvas E fregi, canarage, overcandaque cuitost. Postepun cospit agree actendere victor, et urbem Laties ampécia mara, vicaque distrate, attaine ampécia mara, vicaque distrate attaine ampécia mara, vicaque distrate destante maneira, modifica testa in major Account maneirapes, modificar destante material estatua della completa della considera della consid

Ed ecco la seconda sorgente, che rende tante composizioni verarinente belle, di buon gustus, ed imitatrici della natura fredde dopo altasso di tempo alle orecchie degli uditori ed imisginificanti; e così le lascia barbaramente perire del tutto, mentre dovrebbero essere gli essembari del vero bello. Chi oserebbe spogliare delle trombe epiches, dei tragici coturni, a de' socchi comici i pocti del XVI. e del XVIII. escolo, perchè il Metatatsio, e l'Alfieri hanno portato il diletto e P interesse delle scene ad un grado sconosicuto si loro predecessori? Anche Orazio accrebbe alla posta latina alcuni metri, che fin il primo a trare de' greci ([411]: fone per questos i abbandonano o i metri già da langa

(411) In tre luoghi singolarmente Orazio si vanta di essere stato il primo a fare latini alcusi metri usati da greci. Sul bel principio dell'opist. 19. del lila 1., art fina dell'ode 13. del lila. 2., a nell'ode 24. del lila. 3. occose le parola. Epistolar. lila. 1. opist. XIX. ad Meconostem.

Libra per vacuum poni vestigia princeps,
Non alican mo perzis pale, Cui siń fidit,
Duz regit exanen. Parius ego primus iambes
Otendi Lain, numera, aminogue secutus
Araliteki, ron res, et agostia verba Igramben. A
te ne fofisi iside bevierishes erras;
Qued timai mytare medou, et carminis artens
Temperat Arichicoli imusan pede maxeula Supho,
Temperat Alicanu; seel robus, et ordine disper,
Nee socram querit, quem versitus solidant atris,
Nee socram que ain dictutum prima con, latitus
Fulgus, filicen. I susti immenarata ferenem
Ingonus coulingue legi, manibasque teneri.

. . . . . .

Odar, lib. III. od. 24. al. od. 30. ad Melpomenen musam .

Exegi monumentum aere perennius;

Regalique situ pyramidum altius:

stagione adottati? o le belle produzioni ne' metri antichi perdettero il loro vero belle? Triata condizione della musica I Superbissimo oreccisio Ogni maniera di novità non eccisias solo in quest'arte, ma secolora qualsivoglia luce, quantunque sia non accattata ma propria, di sole non di pianeta.

Questo peraltro non moce punto, siccome ognun vede, alla musica vede un voci usata dal Pierluigi, nel tampoco allo stile organico; e perciò tanto più mericevoli della destinazione al aggro culto: solo riguarda la musica teatrale, e quella con gli strumenti sdottata nelle chiese a più moderni tempi.

Ouanto alla musica teatrale sia seria sia buffa sia di mezzo carattere, sarà essa sempre vittima di cotale costantissima incostanza. Il brio, il capriccio, la moda di strumentare, i nuovi strumenti, ed il loro più squisito maneggio (cose tutte, che rendono, a chi ben vi riflette, la strumentatura similissima alle acconciature di capo, ed alle forme degli abiti delle donne; ed anche alle cornici intagliate e forbite de' quadri ) fanno sì, che trovasi lo strumentale perpetuamente in uno stato ambulatorio ed instabile. E per questo campo non possono lusingarsi unque mai i compositori di dare molte età di vita alle loro composizioni. Ond'è, che per amore di gloria, e di fama debbono collocare ogni maniera di studio in ciò che costituisce il vero bello la vera imitazione della natura, cioè nelle melodie, nelle armonie, nella disposizione, ec. delle parti cantanti : perciocchè , qualunque siasi l'interesse che eglino possan dare all'orchestra, sia nel patetico, sia nel vivace, non lascerà mai lo strumentale di essere un puro adornamento, una cornice, un abito, una acconciatura di capo, gradevole sì, ma soggetta immancabilmente alla capricciosa volubilità della moda.

> Dicar, qua violens obstrepit Anfidus, Et qua pauper aquae daunus agrestum Regnator populorum, ex humli potens, Princeps acoluum carmen ad italos Deduzisse modes. Sume superbiam Quaesitam meritis, et mihi delphica Lauro ciago volens, Melpomene, comam.



Quanto poi alla musica ecclesiastica strumentale de nostri tempi. io muto linguaggio, e ragiono così. Se la musica ecclesiastica per la mania di riunirsi al suono si fosse contentata del solo organo, o al più de'soli strumenti da corda tollerati dai sommi Pontefici, avrebbe avuto una vivida siepe di riparo al vortice della moda, e conserverebbe tutt'ora uno stile a se onde ornarsi decorosamente delle sue vere bellezze. Ella si è voluta far lecito contro gli espressi divieti del Vaticano di adottare anche gli strumenti da fiato (412) e perfino quelli di pulsazione ; bene le stà s'è caduta nel dispregio universale delle persone di buon senso, e de' medesimi libertini. Non v'ha chi non detesti il suo testrale apparato, le sue maniere da scena, Più. La musica di testro a fronte del continuo cangiar dello strumentale conserva in se stessa il suo vero bello che non dipende dallo esterno abbigliamento degli strumenti. La musica strumentale da chiesa sarà mai sempre di pessimo gusto, perchè trovasi in opposizione col fine principale della modesta e devota semplicità cui debbe avere di mira come destinata al sagro culto dell' Altissimo, fine, da cui quanto più si è allontanata, tauto più è decaduta. Di fatto lo Stabat mater del Pergolesi, ed il miserere di Benedetto Marcello, quello con due violini ed una vinola,

<sup>(411)</sup> Bata per tutil il sommo Pont. Beneleto XIV., il quale aelle lettera circolare di 19. Pelento 1976, a tutil i veccoi dello atto occionisto per l'accosione dell'anno State 1976. dopo avere altistiammente gribto dal 5. IV. a tutto il X. contro lo stite tearnle introduto pur troppo si segli templi, finalmenta el 5. XI. camando cod. Quanto agli strumenti, che possono ammettera intel chiese, il soprecistato Benedetto Giralno Falio mentre generale dell'ordine di 5. Benedetto dei Signagia ammette altri strumenti, ma vorrebbe banditi i vicilini. . . . I padri del primo occili provincite del Milimo sotto. S. Carlo Borremos banditimos dalla chiesa nominamente gli strumenti del fato. Non abbiamo tralaccisi di exercer il consiglio in Roma, e fondi di Roma, e fondi di Roma, e fondi di Roma, e fondi il consono con consistenti del Roma, e fondi chiesa nominamente gli strumenti de opporti e consistenti con sono consistenti dell'arguno, altre che violeni, violencolii, faggati, violencolii, chia contino i e banditi è time pani i corni da caccia, le trombe, gli obbo, i flusti, i flustini, i salterii moderni, i mandolini, e initia tirramenti, chen na servono, che per rendera la munici testrale-

questo con due viuole si gastano, e piacciono anche al di d'oggi, (usla clum poco di vecchio nelle pose, et in parecchie moldeile, e non "ha chi vi desideri maggior copia o varietà d'istramenti. Se si riproducono il Laudate pueri, o il Lauda lerustalem del modernissimo Paquale Anfossi a piesa orchestra, si rimane come Tantalo fra Pacque ei pomi, ovver come le Danaidi col veglio vuoto. Torni la musica ecde sistatica ai sinoi doveri, rientri nell'obbedieneza dovuta, abbandono le profine melolite, laci al testro gli strumenti delle militari: bande, si contenti di quella innocente doleczaz, che serba il cuor puro, e la mente divota: e così non avrà più a dolerai degli amari rimbrotti del suo decidimento, e potrà aspirare di nuovo a quella perfezione, cui giunse quando per gli armonici concenti di sole voci segnò col genio del Piera lugi mon solo le mete del vero bello, ma sollevosai rizandio al sublime.

Gli esecutori varii di genio, d'indole, di abilità, di voce, di cultura, di sentimento, gli esecutori, cui debbesi per necessità assoggettar la musica onde prodursi, menano la terza cagione, che rende sovente gravissimo danno al vero bello delle musicali opere, e le fa vilmente cadere. Felici la pittura, la scultura, e quante v' ha d'arti belle l tali le opere si presentano al giudizio del pubblico, quali sortirono dalle mani de' respettivi artefici : e finche esistono quelle tele, e que' marmi può gindicarsi di loro, può formarsene fia molte il paragio, e quindi segnarsi i passi del miglioramento, o del decadimento dell'arte. Non così la musica, la quale costando per sua natura di suoni abbisogna di chi li formi sia naturalmente sia artifiziosamente onde prodursi; dipende anzi dagli escentori la di lei esistenza, e la maniera di sussistere. Scriva ora un malavventurato maestro la sua musica veramente bella, e di bnon gusto, se gli esecutori o perchè non sanno per ignoranza; o perchè non possono altrimenti per mancanza di voce, ovver d'anima, o di sentimento; o perchè non vogliono per compimento di malizia, sono freddi ed insensibili , ( per tacere tanti altri orrori che i virtuosi commettono e non di rado ) che fia di cotal musica? fredda ed insensibile apparirà alle orecchie le più purgate ed armoniche, quantunque sia la più sentimentale, la più bella, la più imitatrice della natura, che Ahi! Lo splendido sul pregio bastante (
(In musics) non é, sensa quel dobelacanto sedutor, che il cuore altrai 
In mille affeit à uno piacer temporta. 
L'uman sembiante imitator è adutta 
Al pianto, a l'irio altrai. Se vuoi chi io pianga , 
Piangi tu primo, e dal tuo duod trafito 
Eccomi allor. Ma le commesse parii 
Se male esprimi; o Telefo, o Pelito, 
M' faviti al romo, e mi commoni al riso.

E questo sonno, e questo riso intempestiro a danno di chi è provocato nella munica? A danno dei mestro, per colpa degli escentori. Non acade ricorrere alla storia dei testri, per rezerne abbondanti provec. La nostre stassa cia bluna volta, dopo essere attas sorpresa fine all' entaziasmo dalle vere belieze di una musica eseguita da' costili coggetti,

(413) Orasio, De arte poet. vecs. 99. segg.

Non sette et publice eus promete delice mets. Et questione votentes actions mutitier équete. Et questione voltent à même mutitier équete. Et questione voltent et de même delice et des mêmes desire et de mêmes desire et de mêmes de metale et de metale et de desire de metale et de desire de la constant de metale et de desiretale, est de la desiretale et de la constant de la consta

VOLUME I.

non solo non ha riconosciuto l'identità dell'opers, udendola da altri ecutori, ma l'ha rigicuta affatto a scono dell'attonito confuso messe. Ed ecco qual trista fattalissima dipendenza tien sempre in forse l'esio di ogni musica quantunque bella: pende cioè dal sapere, dalla vota, dal sentimento, e dalla votant di persone venali (s'14), che senza sòdurne altre cause, per una sola etichetta di preferenza, e talvolta suche per il barbaro orgoglio di poter dire: Lo lo atternai: sagnificase l'innocente compositore, e così non poche produzioni veramente belle, e di bono gusto, quasi immaturi aborti muojon nascendo, prire di vita e di nome. So, che talora avvenne anche il contrario; e potsi sib-

(4:4) Dimanda Aristotele nel problema 22. della sezione 19. perchè quando canuso molti insieme la musica è meglio eseguita, che quando cantano pochi? Quam ob cassam multi cum cantant, melius numeros servant, quam pauci? Ei dubitò, che provenisse dal vedarsi o non vedersi la battata, la quals per altro eseguivasi dagli antichi o battendo palma a palma, o battando il pieda armato di un tacco di ferro sopra na legno, onde Berthalemy nell'opera intit. Entretiens sur l'etat de la musique grecque sers le milieu du quatrieme siccle avant l'era vulgaire, sa dire a Filotimo pag. 54. delle ediz. d'Amsterdam dal 1777. presso i fratelli de Bura in Parigi : I' at observe, que les mattres des choeurs batteut la mesure tautôt avec la main , tautôt avec le pied. I'es ai vu même dont la chausenra étoit armée de far; et je vous avoue que ses percussions bravantes troubloieut mon attention, et mon plaisir. Dice pertanto Aristotele, ed in virtu del suo accennato dubbio poco a proposito: Forse molti veggono meglio la battata, ed entraco in tampo; quando sono pochi cantori accelerano la misura, ed ecco fi frastuono. An quod multi melius unum, suumque ducem aspiciunt, tardiusque incipiunt? Itaque facilius assequi idem possunt, quippe cum in accelerando eveniat, u plus erroris committatur. E ripete anche lo stesso nel problema 46. Accidit at me duci multi quam pauci sint attentiores. Convioto però dal sentimento dalla verità se gingue la vera ragione, che mostra essere stato sampre lo stesso il carattere de virtori di cartello. Cantando multi, continua a dire Aristotele, non può un solo pretendere di spiccare, e cost tutti si uniscono: cantando pochi, (eli a solo, i duesti, i tersetti ec.) ogunno vuol fare la prima comparse sopra gli altri, ed ecco rovinata l'esecuzione. Segregans vero sese, nemo corum superata multitudine clarere potest, quamquam inter paucos facilius procul dubio poterit: quamobrem inter sese ipsi per se potius, quen eum principe cantant. E a'nostri tempi tante volte non solo cantano a se, e nuu sila battuta; ma cautaco a se, e non al compagno del duetto, o del terretto; cautano s # e non alla musica. Tanto è vero che per la malizia degli esecutori sono sagrificate sovante le bella musicali produzioni !

hene il valor degli escentori fare apparir sublime una musica men che mediocre. Questo però non giova all'arte, e non accresce il merito intinasco delle composizioni: è un mirabil fenomeno, che a momenti sparisco; come le aurore boreali; che per l'accensione di materie aitrose e sulforce fan grata mostra di ondeggiamenti di luce agli occhi de riguardanti; ma presto si risolvono in un crepuscolo, il quale si dissipa, e a poco a parisce.

Nè credasi già , che influiscano solo gli esecutori nella musica di teatro. Anzi io diviso, che una delle cagioni per cui la musica organica non può contar molte opere riconosciute di vero buon gusto, e veramente belle , dipenda appunto dagli esecutori. I cantori di chiesa sono per lo più freddissimi, o almeno mostrausi generalmente tali: disimpegnano la nota a sufficienza, ma senz' anima, senza forza, senza sentire punto la lingua musicale che parlano. Quindi è, che, tolti alcuni tratti di musica veramente sublimi, grandiosi, e di un sentimento capace di scuotere le anime le più insensibili, i quali in fine non possono essere che ben porhi, tutto il rimanente, sia patetico, sia delicato, sia risoluto, sia di fino sentimento, tutto diviene in essi freddo ed insignificante. So, che ai cantor di chiesa non è permessa con il canto l'azione, che anzi la compostezza ed immobilità della persona sono il distintivo de' medesimi : e che appunto i cantor di teatro quando si presentano taluna volta ne' cori delle chiese disgustan mai sempre l'uditorio per i contorcimenti di vita, e per li moti delle braccia e del capo da cni non sanno astenersi stante l'abitudine contatta dell'azione. E so ancora quanto è difficile cantar con anima e verità stando immobile con la persona : non fu però mai buona scusa per un artista il dir : è difficile : chi professa un'arte debbe abilitarsi a superarne ogni maniera di difficoltà : diceva Orazio : (415)

Quel che ne' pizii giuochi empier maestro La tibia or sa d'armonioso fiato,

(415) Orasio. De arte poet. vers. 412. segg.
Qui studet optatam cursu contingere metam
Multa tulit, fecisque puer: sudavit, et alist
. . . . Qui pythia cantat
Tibicen, didicit prius, extimuitque magistrum.

Molto a trattarta apprese, e spesso in faccia Al precettor tremò.

Fu sempre vergognosa umiliazione il dover confessare:

Questo non imparai, perciò l'ignoro. (416)

Circa poi la musica a sole voci, essendo questa rimesta in un nella sola capella apostolica, ove cisite un collegio di cappellani cannoi (mi si permetta questo breve tratto) distinto per il numero, e per l'abilità, ed ove conservansi, con le opere del grande imitatore della natura, anco le di his tradizioni, io mi lusiogo, che, se in parecole solennità dell'anno fost egli presente il Picriaigi, non disgradirebbe il nostro inuneno dovuto a Dio ci al sovrano:

Rimane a vedersi Pultima delle accennate cagioni esistente negli uditori, la quale atterra sovente le musicali produzioni veramente belle, ed altretate immeritevolnente ne applaudisce: confonde il buon guiso con la moda, e l'imitazione della natura con il solletico delle passioni.

Ognun sa di non poter giudicare della poesia, e della eloquenza se non ha lettere. Ognun sa di non poter giudicare della pittura, e della scultura sol perchè non è cieco . Tutti però si arrogano la decisiva gindicatura sulle musicali produzioni siano essi intendenti, siano inesperti, sian colti, siano ignoranti, vecchi, giovani, nobili, plebei, uomini, donne, anche i sordi. Più, Ciascuno degli uditori giudica decisivamente del merito musicale giusta le sue affezioni , giusta lo stato attuale del suo spirito, giusta la voce delle sue passioni. Povera musica! Il militare la fiuta acremente, se non è bellicosa. Il damerino non la gusta, se non è molle e capricciosa . Il vecchio la vuole posata . L'artiere romoreggiante ed allegra . L'intendente , metodica . Il nobile , colta . La donna . fiorita . Se una musica di teatro è seria , patetica , sentimentale, si grida, che il teatro non debb'esser fomento di malinconia. Se in chiesa è divota e posata, si susurra, che il maestro ha esaurito l'invenzione. Se in camera è artifiziosa, si mormora, che lo studio spetta ai conservatorii. In tempo di fazionila musica non è bella, se non è ur-

(4:6) Orzzio. De arte poet. vers. 417., 418.
. . . . . . Mihi turpe relinqui est:
Et, quod non didici, sanè nescire fateri.

tante. Quando lo spirito marziale si accende in una nazione, si gusta il solo strepito, e le marcie, e le bande. Se le passioni più vili attaccano il buon costume, si pretende, che anch' Ercole furioso canti effeminatamente al pari d' Ecuba , e d' Andromaca (417). Una nazione seria e meditabonda vuol tutto sentimentale. Una nazione paziente vuol tutto lungo. Una nazion capricciosa vuol serio, buffo, pantomima, danza , strumentale , e vocale in una sola azione . Povera musica! Vada ora un compositore, e scriva in opposizione di alcuno degli accennati pregiudizi una musica veramente bella , di buon gusto , ed imitatrice della natura, cadrà vittima del fanatismo. Sorga quindi uno sciolo, e produca la sua musica priva del tutto di espressione, e di verità, ma vezzosa, affettata, bizzarra, ricercata, ed ornata a lusso, piena di sforzo e di fatica, simile in tutto alle pitture chinesi, questa musica, sì, questa, secondando, ed esprimendo il carattere, ed alcuna passione predominante degli ascoltanti, guadagnerassi il planso di ciascuno e di tutti ; questa sarà stimata veramente bella ; ed a questa su l'ara , che infioran le muse, si tesserà quella corona, onde dovrebb'essere onorata la fatica e il sapere de' soli nomini di vero genio.

Ma che perciò? Portà egli per questo a giustificazione di tali imgiustissimi giudicati affermari con il Bettinelli, che di guato della musica è vago ed instabile? Che il suo vero bello non è fisso abbastanza? Che la musica è mal conosciuta dai medesimi artisti? Niente di questo. La prima delle due recette musiche come veramente bella, sarà sempre tale, e a disperto del capriccio della moda *Impassidam frente nuinae* (43); l'altra non sequisterà punto il bello, che non ha, per gli applausi non meritati degli uditori. Mutisi cielo: ami attendasi solo la nuova stagione; e verlansi totto, come tante volte è acca-

<sup>(417)</sup> Questo concetto è di Luciano nel libro de Saltatione, il quale, non so se più o meno a ragione di noi, dolevasi della musica effeminata del suo tempo, dicendo : che essa sarebbe stata meno mostruosa ne' personaggi d'Ecuba, e d'Andromaca; ma che in quello di Ercole era assolutamente insofficible.

<sup>(418)</sup> Orazio . Odar. lib. III. od. 3. Si fractus illabatur orbis . Impavidum ferient ruinae.

duto, la metamorfosi curiosissima. Sarà Tullio la prima, che torne d' esilio : la seconda non troverà chi le dia fuoco ed acqua (419) . Ma io vuò incalzar l'argomento. Se a fronte di tanti e sì incorregibili pregiudizi ogni età ebbe de' compositori e da teatro ed organici, che seppero col loro genio riunire i gusti disperatissimi di Europa, onde si videro composizioni ammirate contemporaneamente e in Napoli, e in Roma, e in Firenze, e in Milano, e in Venezia, e in Vienna, e in Parigi, e in Pietroburgo, e in Londra, chi oserà dire, tolto il Bettinelli, che tali compositori non siano stati uomini di gran genio, e di vero buon gusto: o rimprovererà a composizioni siffatte la mancanza del vero bello, e della imitazione della natura? Nemo omnes, neminem omnes fefellerunt, è proverbio trito. Ne ciascun di costoro pote imporre a tante provincie, a tauti stati, a tanti regui con una apparente, fantastica, immaginaria, falsa bellezza: nè il giudizio uniforme di tante nazioni a favore del vero bello di siffatte produzioni può render sospetto il mio argomento.

La musica per altro di pure voci, musica destinata unicamente al sagro culto, va quasi totalmente esente, dopo la perfezione cui sollevolta il Pierluigi da siffatti pregiudizi degli uditori. La sua notilità, la sua graudiosità, la sua naturale, facile, sorprendente bellezza annuniano a chi solo vi appresti da lungi l'oreccitio, qui è la cassi di Dio, qui è la porta del cieto, qui è il lungo dell'orazione; onde tolti pochi libertini, i quali, come nototle neniche del sole, chinidono gli occhi per non vedere, e negare la verità, non v'ha chi se ne mostri disgustato, anzi non rimangi edificato in udita, e riconcentrato nel suo conce ai divoti pensieri di quel grande fine, che tutti atende. Sia de' nostri, sia stranio, sia colto, sia barbaro, sia libero, sia schiavo di qualsivoglia passione, tutti riconsono in quel puro linguaggio le voci dell' unille preghiera dovitua all'Ente supremo, e si compungono, et dell' unille preghiera dovitua all'Ente supremo, e si compungono, et

<sup>(619)</sup> Si allude alle formola onde il pretore pubblicava presso i romani antichi la condanna de rei all'esilio ex. gr. Fidetur vim fecisse, eoque nomine aqua et igni si interdico. Alla quale interdizione dal facco e dall'acqua fa sottituita sotto Auguno la deportazione, e per rapporto alle persone di riguardo la relegazione.

si commuovono, e non maneavi, chi tributa eziandio con dolec contento le sue lagrime di divozione all'efficacia di quelle dolci armonie.
Questa, disse un di ai nostri predecessori il sommo Pontefice Alessandro VII., questa è la musica del sanuario, questa è la musica degna
di Roma, voi con la vostra influenza rarvivatene, estendene l'uso,
perchè torni, siccome nello scorso secolo a risuonare in ogni chiesa (3/20).
Questa, esclamò ai nostri giorni, me presente, nella cappella sistina Vaicano il maestro ferdinando Paer rimanto soprappreso da maraviglia, questa è la musica divina, cle'io andava da lunga stagione
cercando, che non sapeva raggiugnere con la mis fantasia, ma che non
difidiava che potesse essere stata scoperta da alcun nuovo Apollo: loro felici! che à la guatano, che sì la eseguiscono, e che possono inebriarsene a los tulento! (3/2).

Chi adanque meritosi, siami permesso di chiuder così questa disamina, e questo capitolo, chi meritossi la somma gloria di aver ritrovato nella musica il vero hello, il vero buon gusto, il vero sublime, seconosciuto affatto dal risorgimento dell'arte fin quasi alla metà del secolo XVI. 7 thi potè penetare ne profuodi areani della natura, e colo XVI. 7 thi potè penetare ne profuodi areani della natura, e co-

(430) Leggei quena auceldota nel Dierio, NS. della notra cappella di Domecko-Patriti dell' mon 1818, anhar so giugno, Festa della fineria apostali Festere Paulo. Cappella papale. Nostro Signore si recò al Faticane dapo le nove ore, Incominciò il puntificiale alle dieci in s. Pierro con Tamistenza del sagro collegio. Dapo riccoì la colinea sotto i portro di s. Pierro. Andammo quini lime di solito a cantare alla tavola di Sua Santità, deve si cantarono dee mottetti grassi del Fatestrina. Dapo entrammo al bagio del piede, et il liagere mentro (Gussani Gauliter) le cei sottio complimenta in nome di tato il collegio. Sua Santità ledò il modo di quel cantare, e si carrò a farto noservum ende chiese di Roma, e collegio.

(41) Nell'auma 1805. rovendud in Roma il viruosiation signor masture Ferdinando Peter dimando in grain a due dei nontri celleghi di potre settire abanes delle notte tato famigrante compositioni. La petitione fa portata in capitolo; ed il cellegio atimo redgio il iguardi di accodire al l'inturaza con la chamata; che non passi in escampio. Quindi, dietro le debite perminiani, si fiso) un depo pentro in cul tutti ci recammo alla chapterola Sistina al Vasimono; fa introdotto il bolato signor maserava e cantomno fin las perestara vario peta sisteli di manieta, pel qual tiber eggli dire le aporeccisias perceites peracte, aleccome lora può rammentarsene, essendo ancer vivo, e godendo, la Dio merce, ottima salate.

glierne la vera imitazion musicale ? Chi seppe formaree il compiuto magistero , che trammdato alle future età seuoprisse ai nobili genii P oculta via del vero, onde per ogni maniera di musica si precisassero le adatte reali bellezze? Chi ? Il Pierluigi : il principe della musica, per cui non solo debbe ciascuno de' sommi compositori, che lo seguirono, ripetero quel famoso detto : se egli non fosse stato, io non sarci; ma eziandio debbon tutti inismeri cionoscerlo cone il loro Dureo, (saz) il loro Apelle , il loro Prasitele , il loro Tullio , perchè egli ascese nella vera imitazione musicale della natura ad un grado tanto sublime, che mai nessuno non seppe raggiugaere: onde meritamente a lui si debbe anco al di d'oggi P logio tributatogli dal Galilei nel secolo di Leone, di grande imitatore della natura.

(422) Al signor Bettinelli che per ischerno richiese, siccome già sopra è stato veduto: ove sono gli Omeri della musica? risponde il dottor Burney. A general Hystory of music vol. 3. pag. 108, che l'Omero della musica si fu il Pierluigi : In a general History of ancient Poetry , Homer would doubtless occupy the most ample and honourable place; and Palestrina, the Homer of the most ancient music that has been preserved, merits all the reverence and attention which it is in a musical historian's power ta bestow. In una storia generale di poesia antica, Omero occuperebbe senza dubbio il più distinto ed onorevole luogo; e Palestrina, l' Omero della più antica musica che sia stata conservata, merita tutta quella riverenza ed attenzione, la quale è in potere di uno storico di musica di accordare. È persuaso ora il Bettinelli, che v' ha anche in musica l'Omero; e che fiori nel secolo di Leone; e che si fu il Pierluigi? certamente non può la testimonianza del dottor Burney aversi per insufficiente o per sospetta . E così similmente rispondo all'altra richiesta del Bettinelli ; perchè le iliadi in musica non vivono che nna ctà sola? sappia egli che l'iliade prenestina ossimo le opere del Pierluigi vivono, dopo trecento anni sono ancor fresche, e formano le delizie e l'ammirazione di Roma, e di quanti hanno la sorte di conoscerle e di gustarle : ed inoltre hanno meritato per analogia alla estensione del credito dell'iliade omerica di dare il nome ad un genere intero di musica, che si dice per tutta Europa musica alla Palestrina, e ciò per l'ultima perfezione cui seppe elevare il Pierluigi la sua iliade : ed eccone l'attestato imparziale dello stesso dottor Burney loc, cit. pag. 195. Palestrina having brought his style to such perfection, that the best compositions which have been produced for the church since his time are proverbially said to be alla Pulestrina, it seems as if this were the place to discuss its merit.

## CAPITOLO XII.

Il Pierluigi è faito maestro di musica del card. Ippolito giuniore di Este: e gli dedica il primo tomo di motetti a 5. 6, 7, vo-ci. Nomina quindi a Filippo II. austriaco re delle Spagne il libro terzo di messe. È invitato a riassumere il zervigio della basilica volicana vacato per la morte di Giovanni Animuccia, rimunzia a tal effetto il magistero della basilica liberiana, e torna al Falicano.

Il cardinal Ippolito II., o gianiore, d'Este de' dachi di Ferrara uno de' più grandi porporati, che abbiano illustrato la romana chiesa e per l'avveduta prudenza nel maneggio di sommi affari, e per l'impareggiabile liberalità co' poveri, e per la generosità profusisima con ogni maiera d'aomini di merito e di sapere, onde niuno più di lai n'ebbe maggior numero alla sua corte, niuno r'ebbe più d'esso inverso di loro benefico e liberale, (433) manatissimo soprammodo si dimostrò della musica, e de' musici valorosi, forse anche più del cardinal Ippolito I, o seniore, sua où, che ne conobbe profondamente l'arte, e la scienza. Egli si fa, che volle di presona assistere la mattina dei 4.

(43) Jaconten um intueme, qui nos omne jaentos régres : exanimen qui exanimen dique sobola, vita carenten, qui nois aditique quamplarimi vitas ubistiti bonignisime au libralistime suppolitabas . . . Qui moquam illo i nitor actino vivoni hondissi podudiro se magificentire fuil 7 . . . . Quan multos gragisto arificira de mon accogitunda proposita promite extincit revultas usem , et exactes literis honines neno unquam aneveit ardentius, neno plexa deni habaia, neno larquir aus prolixitas foris. Cod Marco Antesto Marco Cora. XXV. In-bis. III. Non. Decomb. 1572. in funere llipsofti cardin. Estessii. Dello stesso vero sono la prode di Ubesto Speliati. Progled. Illicia : Para in familiari ma corum nuova manuter excessivo monibus commodis fores at tuesar. Neque vero ne uno ejus beniginia retrinstars ped ammes amplectiva quovenque excellenti aliqua facultate prosestar biscligit, ut in illus librariles excessivo productor quote compute excellenti aliqua facultate prosestar biscligit, ut in illus librariles excessivo conficientimo, giaque donus insignibus viris semper referta, virtutum ac bonamon artima milam dia posit, seman artima milam

VOLUME L.

Giugno 1551, alla famosa disputa musicale (424) fra D. Nicola Vicen-

(445) Nen sia discavo al lettere di risapere alcana cons del Vicentino detto l'unicario, e del seconnata controversia. D. Nicolo Vicentino financiro in Ferrara alla cente del dans Alfonso I., ed insegnò la munica operativa, e di il unnara di taul, in cui al dire di Danni giantore fin nolto bene carceltato, al ridente data Alfonso, al endinal Ispolito seniore di lai fratello, ebè elbe tra suoi fantigliari l'Aristono, ed alla manca sanor Lenoros di livo tia, come pure si figli del done, ciole recelta I. el lippolite giuniore, e alla figlie di Ercolo Anna, Lacretai, e Lenoros, e tutti ne proditassos semente, e alla degli sel riportuno, airenne può vederta nell'anno si annota ridena alla della del

Non multe dapo l'estlazione d'Ippolito (prioriere al card'inaluto avvenuta li so. di Decembra 1388, lacció il Viestinolo le corte di Ferrara, e tattosi diciderò come cappellano e maestro si serviçi d'Ippolito. Terezadosi perisato in Rousa, emporia alite fictivismi di ggio maniere di coli il museli, incominici e gli a suprare que a la neitrori de professori di musica parcechi censi delle use serone musicali cognisioni nei de generi econoscinii eromatico, ed caeramonio 3 e dono la varie persone il cospis di na uso libro di madrigili, che fatta aveva atampar in Venceia con il segorate apocimien mi tidolo le litrori ordinario il l'intere discapio Di Nicola Viennito Madrigiali si, vicei per Toorica e per Pratica da lui compusti di nuovo modo del celeberrimo noi maestro ritrovati. Lib. 1. Prienzia 1560.

L'incoutro di quest' opera in Runa non corrispose alle hainghe del Vicentino, per ciccicle solo si cichirrono i solicitudi del tudos specimo, code man postendo egli trouza per cotal ria quella superinrità di fama, che avera sperato, continnò ad annanziare con arcana snifichogic le me reconditre eggitzioni, le quali non volle mai commandera di alemo noto il presento, che allora le renderebbe pubbliche, quando sacces intenso una situazione conveniente a ser, come la cappella del Papa, o di altra sovrano per ricompensa dei quidoriti nani pesa per Praequisto di tutta selcura.

Gli fo per ciò fatto riflettere da sleuni smici, che al alto altennio direr il non preciorigii nome, lo sverbable hon presto giutto una lonore dei derrettari, ond ci finalmente si indanes a nipolare un'apoca siccona fecto in Roma il di 55. di Ottobre 156, per gli atti di Felice de Romanili notare di Camera, in cui promite a cel famigliari di card. Niccolò Ridolfi (nipote per casto di sorella del Pont. Leone X.) i quali mobi e di dilattava della masica, di insegnare lore grattiamente a cantare delone acmiliene da recompone nel ridotti due generi cromatico, ed cuarmonico, a conditione, cibe, sotto pean di duesento sculli, nico oli loro potense prima di dicie si uni integrare i ri-

tino, e D. Viacenzo Lusitano . Egli si fu , che protesse , e fomentò gli

detti due generi inusitati , o parlarue , o scriverne per modo , che la cognizione di casi venisso a palesarsi .

Questa nuova senola di musicali misteri aperta in Roma a sei sole persone agozzò per modo la onriosità dei maestri , che , per quanto il Vicentico fosse accorto , non seppe guardarsi dai lacci, che per ogni dove gli eran tramati. Soleva Bernardo Acciajoli Ruccellai tenere spesso nella nobile sua abitazione accademie di mosica. Un di nel fine di Maggio dell'anno 1551, vi si esegui fra gli altri na concerto composto sopra il canto gregoriano dell'antifona Regina Coeli . Terminata l'accademia sortirono insieme dal palazzo dell'Acciainoli il Vicentico, ed un altro cotal maestro chiamato D. Viccenzo Lusitano, e discorrendo della musica eseguita, presero questione sopra il merito del ridetto concerto. Dopo alcun poco di dibattimento il Lositano gittò la proposizione, che quel concerto in fina era una musica puramente diatonica : il Vicentico riscaldato, rispose tosto : puramente diatonica? Voi siete il bravo maestro ! nemmen connecete una musica di qual geoere sia . La dispota uni divenor accanita : e non volendo nè l'uno nè l'altro cedere , convenuero finalmente ad istanza delle molte persone quivi radunatesi, di eleggere due giudici, o prescelsero di comun consenso Bartolommeo Escobedo di Segovia, e Ghisilino Dankerts di Tholen in Zeelanda amendoo cappellani cantori pontificii , sommi compositori , o profondi teorici , alla presenza de' queli avrebber detto le loro ragioni; eglico avrebbero sentenziato insppellabilmente, o coloi che fosse giodicato avere il torto, pagherebbe al vincisore dne scudi d'oro.

La mattina del a. Giogno si recareou amendar i dispatanti alla chiesa di S. Maria a Aquino degli fendi ore travessumi i castori sposolici per la solutum mensa del SS. Sagramento, e pregareou l'Escobedo, e di Dushetta a valeria compiatere di giocare la lovo restona. In, diase il Vicentino, mi sono afferto di provare, che nimma muitos compositore intende di che genere sia la musica che lore compregueso, et quella che si canta commanementa agni di. Soggianes il Lositaco: Ed i o la risposto in nome di tatti il musici, et offertomi di provaver, che i no di che genere in la musica che oggiali il compositori compongeno, et si conta comunemento. Cio ndiso l'Escobedo, ed il Dushetta accettarono le parti di gialdici.

Aveva intanto risaputo il cardinal Ippolito questa dislida : e volle che si tenesse siffatta dispota musicale nel soo palazzo alla sua presenza il giorno 4. di Giugno .

Tutti vi si recarono all'ora stabilita: mancò peraltro il Dankerts ch'era dovinto partire da Roma per affori della cappella.

La dippata fin eseguia in ona gran sala con, aspasato degno della magnificenta di qual grasoliusimo principe cardinale. Amendoo i disputanti per ben tre ore si distesero a sfoggio in musicali erudisioni, che divertivono piacerolmente la collissima e maneronissima ulienza, ma che poco o nulla aversa che far con l'assunto. In fine il cardimale pertendere de l'Escobelo pronuntiate la sectema docisivia ma egit si resudo costudi del ridetto D. Niccola, e che fe imprimere nel 1555. la di lui

stantemente per la meucanza dell'altro giudice : e fu eggiornata la seconde disfida zel palazzo apostolico per la mattina del di 7. di Giugno .

La matina dei S. essendo teranto în Roma il Deckerei î, îl dee disputanti farmo de eno, e și le contantono quanto era avvenato îi giono inmană, ichinilo perb usono avredato, diure lore, che ed disputare a hercito si solva isornate tracerrent în questioni secondarie, conde meglio arreble atto, che cumendo posamero in testito le preve del respetito le roza con angle arreble para del respetito le prove del respetito le roza autoria con il giudioio arreble panderato, e la sentenna non segretuta all'arbitrio.

Scrissero di fatto il Vicentino ed il Lusitano la sua sehedola di ragioni, ed inviaronia ai due giudici segnata l'una e l'altre il di stesso 5. di Giuguo.

La matina dei 7, Giugno nelle cappella spontolle al Valiano presenti tunti coppellusi essori , cd inoltre Monsip. Girolano Mascadei vaccoro di Carro , e mestro della coppella, familiale Sparafora erchiamadrita di Massina, Mona. Marentonire Falcose vaccoro di Carisal , e Gian Frencesco Caracciolo abbate di S. Angelo Tanastello invisti dal cardinal di Ferrara, e modil citti rigogori dei instruvenero , al presentavono il des erversarii. L' uno e l'altro propose il noo assanto, e quindi attecarono la disputa, da cui per la secondo vitta non si archèse ponto conchidere mila. Alleroi giginti difimandato lero, se volvamo, che la sentenza si desse sopra le ragioni cepotas endir erapettive schedolo espette il di S., al de risposera quelli di e, e vi si ostororisco-Lette allora pubblicamente le due schedolo e informazioni, pasararono i giudici a der la sentenza sei regenetti ternà. Christi nomine invocato, etc. No Bartonione Econdos et Ghisilino Dankerta sis-

Carria noman invocato, etc., tea Barcomore Licotome et columno Linnares gardici insprabili pre questa motria diffusivia venteria et londo in premisi della della desta congregazione, et delli appradetti D. Nicole et D. Fincentio, presenti, installigarii, audienti, et per la deta surinitari instanti i promotinono, serientiano, eta Mandano il predetto D. Nicola non haver in vocon ni in seritti provato sprae che sta finadas la sua intentiono della sua proposta. Immo per quotost pore in voce et in seritti il detto D. Vincentio ha provato, che lui competentemente conoco, et intende di qual genere in la compositione, che oggidi comunementi il compositioni compogeno, et il canta agni di cone oggitimo chiarvamenti di spra nelle loro informationi potrà vedere. El per quiuto il detto D. Nicola dover estre condinante a) como per la presente lo condanniano nella commenso fatta tra loro come di topra. Et così noi Bartale one et Chililino sepradatti co stotorieromo di nattre proprie mani. Dat. Romas in patatio apostolico et capella predetta. Die septima lunii anno supradicto (1551) portificatus associationi D. N. Domini fulli Pape tetti anno secondo.

Pronuntiavi ut supra, ego Bartolomeus Escobedo. et de manu propria me subscripsi. Pronuntiavi ut supra, ego Ghisilinus Dankerts, et manu proprio me subscripsi. opera intitolata: l'antica musica ridotta alla moderna pratica. Egli

Peò di Inggieri immaginarsi quali fostero le smanie del Vicentino somo di putto, e, attantos nell'ordire tali parole (le quali in la trascritte dall' originale stano del Dunkers attantos nell'ordire tali parole (le quali in la trascritte dall' originale stano del Dunkers come veclasari in seguito). Pegà per attro all' Istante la sua scommens. Il cerdinal Ipperglobiti reterrat spansa suova per meano dei sporamonismi ripetal, i Dysandars, il Falicoce, ed il Caraccido , cha si trotavano presentat fal disputa di uso ordine nelle cappella pastelle al Valenton, prese parte a favore dei son mearche. D. Niccola, cerdeno di essere egli medinimo nella sustreas afforatato: e molto vi sarebbe voltor a trasquifitzarlo; ran effectuatamentes depo alquanti gieral dorette parties per Ferrara, donde parba Siena, e, quindi di usoro a Ferrara; e siccome fo seguito dal Vicentino rimase in Roma sopito il municio le prelificio incendio.

D. Vincenzo Lusitato temendo, cha potesse scopiare col tempo alcus osterranco vulcano, penò bene di dure alle stampe un'operetta che initiolò. Introduttione facilitàzima et novisilma di canto forma, et figurato contrapunto. Ruma per Antonio Blado 1553. ia cui si mostrò per alcus modo ammiratore delle cognizioni del Vicentino, e col credette di saistrarari.

Il Vicentino pieno di fonce e di collera, incoraggito dal favore del cardinale il posa serivere un'opera, che terminò in quattro sani, e la initiolò. E antica masica ridotta alla moderna pratica con la dichiaratinue, et con giù essempja de l'ere generi con la lovo spetie, et con l'inventione di uno nuovo tromento, nel quala si constinea tutta la profetta musica com molti segerit maticali. Appena tornatio in Roma con Il cardinale la fe stampare per Antonio Barvi il 1555, a spesa dello stevo l'opolito, siccone coofera nella delica. Nel cap. 43. del lib. 4, di quere l'opera risporta il Vicention per bereita i cemil della

riferita coutesa, ma alquanto sconciamente; perciocché fra le altre vi souo tre pateutissime inesattezze. Dice alla pag. 95. che la sentenza fu data dai due giodici il di 7. Giugno dopo quattro o sei giurni , dacchè furono luro inviate le informazioni : laddove nella pagina stessa a tergo confessa che le due informazioni furono scritte da ac, e dal Lusitano il di 5. Giugno . Dappoi afferma , che li doe giudici furono d'accordu Insieme , e fecero la sentenza contro di esso, e la mandarono a presentare al cardinal di Ferrara in aua presenza per mano del Lusitano; che il cardinale dopo averla letta gli disse, che era seutenziato a pagare li due sendi d'oro; ed ei allora li pagò. Per lo che sembra voler significare, che fosse data la senteuza dai giudici iu congresso privato, lui assente, e che ei u'ebbe la uunva dal cardinale, allorchè presentogliela il Lusitano : iutanto però alla pag. q8. a tergo fece egli stesso imprimere, che la sentenza fu data nella cappella del Papa, presente la congregazione dei canturi apostolici, e presenti, intelligenti, audienti, ed lustauti D. Nicola Vicentino, e D. Vincenzo Lusitano. In terzo luogu vergognaudosi egli stesso della insussistenza del suo assunto cambia unninamente aspetto alla disputa e l'oggetto della disfida, dicendo: ( pag. 95. ) D. Fincenzo era d'opinione che la musica che allora si cantava era diatonica: et io gli risposi che non era diatonica semplice, si fu , che incoraggi nella musicale carriera Gio: Battista Corvo di Co-

na misa dello parti più langhe del genere comanties e dell' enarmonies e della quecio del genere distonico e si di gionnomo due scuii. Egli però sa sama di cue creduso in quanto suo garbaglio, dovera cambiera anche la sentenza, o non riportula, perdiciochi quiri chiarmente si dice (pp. gl. si. sur. ). Il Essisteno in occu ha provato, che lui par uno compotentemente conocese et introdo del qual genere sia le da questo ticlo fui direttami o rincottore della distidat a danque lo unto della quationa en queno i e quatota e nei della distidata danque lo unto della quationa quale non seppe si la voca no la inscritto provavo sopra che fause fondata la na situationa della orgaglica proposta, che nim musico compotere, intende al che genere fause la musico che cuso stano componeno. È vero che il gurbaglio fa pe' maltinati ma chi vaole inguerballare covircia che si molto seculori.

Impressa, e pubblicata l'opera del Vicentino nou essendo più in Roma l'Escobedo, (Bartolommeo Scobedo fu aggregato nella cappella apostolica Il 23. Agosto 1536. e parti di Roma alla residenza de' anoi benefizi li 25. di Ottobre 1554.) si vide Ghisilino cader sopra tutto il peso di rispondere, e difendere la sentenza. Compose ei tosto on dottissimo tratato, il quale dubito, che non avesse il permesso di sostire alla luce per le stampe a riguardo dol cardinal Ippolito : io però ne ho veduto in Roma il MS. originale di pugno del Dankerts nella biblioteca Vallicellana segnato R. 56. num. t5. ed eccone il titolo: Trattato di Ghisilino Dankerts nusico, ot cantore cappellano della cappella del Papa sopra una differentia musicale sententiata nella detta cappella contro il perdente venerabile D. Nicola Vicentino per non haver possuto provare, che niun musico compositoro intende di cho genere sia la musica che esso stesso compono, come si era offerto. Con una dichiaratione facilissima sopra i tre generi di essa musica, cioè Diatonico, Cromatico, et Enarmonico con i loro essempj a quattro voci separatamente l'uno da l'altro, et anco misti di tutti tre i generi insieme, et molte altre cose musicali degne da intendere. Et oltracciò vi sono alcuni concenti a più voci in diversi Idiomi dal medesimo autore nel solo genero Diatonico composti.

Nel proemio, e nei primi cinque capitoli del libro L riporta il Daukerta la marratita circottunitat di quando occorsi in dieta vertenari la lasta della quesione i le schdole originali della informazione seritte dal Vicentino, e dal Lustano e la mentana: e tutto ciò con precisione di tempo, di laugo, e di persone, e eon candidezza tale, che non può ester figlia se non della rerità.

Pochi uni appresso anche l'Artusi occoposi di questa disputa, e acrisse la difesa ragionata della suntenza data da Ghisilino Dankerts, et Bartolemee Escobado canteri pontifici a favore di D. Fincanso Lusitano contro D. Nicola Fincatino, siccome poò veterti sell'op. inti. Dello imperfesioni della moderna musica. Ragionamenti dui del R. P. D. Gio Maria Artusi da Balogna. Veneta (600- pp. 36. e segg.

mo (425). Egli , che quotidianamente dopo il desinare ricrcavasi in udire

In fine certo si è, che il Vicentino fu pe' suoi tempi on grandissima musica, fo no fiuissimo suonatore, e parla nell'up, cit, quanto alla pratica della musica d'una maniera , che forse oggi in molti articoli oon si saprebbe dir tauto , e così aggiustatamente . Qoindi vnolsi avvertire, che le critiche coutro il medesimo di Gio. Battista Doni giuniore nel Compendin del trattata de generi, e de modi pag. 4., 5., 6. di Apostola Zeuo Lett. To. 3. pag. 353. di D. Vincenzo Requeno ne' saggi sul ristabilimento dell' arte armonica de' greci , e romani cantori , tutte riguardano la sola teorica delli generi diatonico, cromatico, ed enarmonico, che il Vicentino si figorò a suo capriccio, e uco per quella che ue rimane negli serittori greci, de' quali chibe searsissime cognizioni, se pure alcun ne conobbe. L'oreoglio però , ed il credersi alcuna cosa di singulare nell'arte, e uella scienza musica fu il traboeco in coi miserameute egli cadde. Inveutò a sua mala ventura un cembala di più tastature per eseguirvi le mosiche uei tre generi da se composti, e chiamollo Archicembalo ; code pretendera di essere denominato in corrispoudenza della sua invenzinne, l'arcimosico. Pose nella sua opera il soo ritratto con l'epigrafe al di faori Incerta et acculta sapientiae tuae manifestasti mihi; al di dentro Archicimbali divisionis Chromatici et Enarmonici generis praticae inventor, sotto il ritratto Nicolaus Vicentinus actatis suas XXXXIIII., ed insert uel cap. 54. del lib. 3. pag. 70. i seguenti tre versi posti io musica a quattro voci il primo nel genere diatonico, il secondo nel cromatico, il terzo nell'enarmonico, ebe disgustarono per il loro orgoglio tutte le persone di boon senso:

> Musica prisca caput tenebris moda sustulit altis. Dulcibus ut numeris priscis certantia factis, Facta tua, Ilyppalite, excelsum super aethera mittet.

Se il Vieentino fosso stato più modesto, cra nomo da giovar sommamente all'arte; e le sue scoperte ridotte da csuo in praties taoto negli strumenti, quanto nell'esercizio delle voci sarchbero state con vantaggio immenso adottate: ma la di lui presunzione il fe tenare cer ou romaniere, e rovino il tutto.

(4:5) Cio. Battiata Corro di Como fe imprimere il 1555. lo Veccia per Antonio Gradaca il primo ilibro dei susi mattetti e cinque voci, e v'inneti il seguote e pigramma ventito di assai bacca musica lo lode del card. Ippolito giuniore per la somma destreza dal medesimo unata nel tenere per beu don auni il governo di Sieća uella Totcana a nome del re di Francia a coi quoli estit erzsi data.

Cum terris cuperent caelestia numina divum Largiri munus coelitus eximium. Hippolytum, perquam foelici sydere cretum, Estensem Latio progenuere poli: or le musiche del Vicentino immaginate nei tre generi semplici e misti diatonico, cromatico, ed enarmonico, (426) or le produzioni più famigerate de' sommi compositori.

Ragion pertanto voleva, che anche il massimo Giovanni Pierluigi, il grande imitatore della natura, p'Omero della musica ottenesse la grazia dal cardiani Ippolito D'Este, che fosse ammesso nella di lui cotte, e che entrasse a parte di quella munificenza, di cui il cardinal di Ferrara era liberale verso tutti i coltivatori delle scienze, e delle belle arti. E la grazia appunto, e le grazie, e di il servigio ottenne di cuell'

Cardino purpureo fultum qui temperet orbem Hesperium sacra relligione pater . Una salus hominum tanto sub principe tuta est,

Hune pro terrestri numine Sena colat . (426) Il Vincentino nella citata opera, l'antica musica ridotta alla moderna pratica, inserisce varii esempi di composizioni ne' suoi immaginati generi di musica : alla pag. 62. v' ha il mottetto a 4. voci Hace dies quam fecit Dominus tutto cromatico . Alla pag. 67. v ha il madrigale a 4. voci Some e dolce ardore tutto enarmonico. Alla pag. 68. v' ha il madrigale a 4. voci Dolce mio ben che si può cantare in cinque modi. 1. Diatonico . 2. Cromatico . 3. Cromatico , ed euarmonico . 4. Diatonico , e cromatico . 5. Diatonico, cromatico, ed enarmonico. Alla pag. 69. v'ha il madrigale a 4. voci Medonna il poco dolce, e il molto amaro misto delle specie dei tre ridetti generi. Alla pag. 70. v'ha i tre versi sopraccitati ( nota 424. ) musica prisca caput , il prime in musica distonica, il secondo in cromatica, il terzo in enarmonica. Alla pag. 71. v'ha il Hierusalem convertere ad Dominum Deum tuum a 5. voci lotto cromatico. Io non istimo gran fatto queste composizioni, nè vuò garantirle come tali quali il Vicentino le immaginava: molto però mi piace di leggere, pag. 61. a tergo, che in fine faceva egli eseguire queste ed altre siffatte composizioni dai anoi acolari avendoli resi capaci di intonare i diesis maggiori e minori , i semitoni maggiori e minori , i toni maggiori e minori, le terse minime, più di minori, e più di maggiori, li salti di più di quarta, di manco di quinta, e di più di quinta, ed altri per rapporto al genere diatonico sproporzionati ed irrazionali. Per lo che ad evidenza vien dimostrato, che come il genere diatonico è il più semplice, ed il più naturale all'nomo, cost l'umana voce può esegnire, e l'orecebio gusta sonvemente molte altre divisioni non diatoniche, siceome molli sime volte fece a me, a me che acrivo, udire il dottissimo D. Vincenzo Requeno nella sua spinetta che accordava ora con le divisioni di Aristosseno, ora con quelle di Archita, o di Didimo, o di Filolao, o del sistema equabile, tatte all' oreechio sommamente gradevoli.

Eminentissimo. Di fato lo stesso Pietinigi nella dedica del terzo volume di mottetti al duca Alfonso II. di Ferrara attesta di aver servito il cardinal Ippolito parecchi anni con quella meggior premura e diligenza, che per lui erasi potato: Caum multos annos Illmo. ac Revmo. cardinali fel. rec. Hippolyto quanta potati veneratione ae diligentia inservierim. Del qual servigio prestatogli da Giovanni con le sue sublimissime produzioni dovette il cardinale essere ben contento perciocchè glia em mostrò la sua compiacenza, profondendo quotidianamente inverso di esso agni maniera di favori, siccome lo attesta il Pierluigi neclasimo per sentimento di gratitudine: Beneficia in me quotidie confera, ringraziandone così il cardinale nella dedica del primo volume di mottettì.

Quando però entrasse precisamente Giovanni nella grazia del cardia. I, prolito non sapeti nidicate: e per quanto voglia supporre, che sarebbe potuto esservi e per il suo merito, e per le sue virtuose qualità anche a' tempi del Viennino, sicome v' erano simultancamente abcolo Manuzio, e Marc'Autonio Marterio; Celio Calegunii, e Armaldo d'Osast, poi cardinale, ed altri molti pittori, scultoria, architetti, idraulici, anciquarii, poeti, (527) e. tutturai io sono d'avviso, che non potesse il Piertuigi avvicinare in modo alcuno il cardinal d'Este prima che se ne discostasse il Viennino, il quale più che Argo gelosamente vegliava a mantenersi l'ambito vanto di Arcimusico. Che se ad ogui costo vogliasi alcun cenno più deterninato, per cui sia conciliata l'espressione di Giovanni anzidetta del multos annos inservierim, con l'epoca della

VOLUME I.

guito cotale esempio, e ciò aoche per la sua già matura età, che incliava alla vecchiezza: matura jam, et vergenti ad senium aestate. Per le quali parole convien dire, che tanto le gravi miserie domestiche, e le profonde afflizioni di spirito antecedentemente da me riferite, quanto Tassidua non interotta applicazione gli facessero esattie quel peso, che non gli potevan recare li quarantacinque anni della sua vita, che allora andava a compiere: siccome aveva dettod dis oper le stesse cause Lodovico Ariosto contundo la medesima età di Giovanni:

> Io son di dieci il primo, e vecchio fatto Di quarantaquattro anni, e il capo calvo Da un tempo in quà sotto la cuffia appiatto. ([128])

In texo luogo prometto il Pierluigi, che, sopravivendo più lungmente, avrebbe continuato a pubblicare altri volumi di mottetti sequentur hune, si vita suppetet, et si Deus volet, ejusalem generis alti. Siccome esegui con altri quattro volumi; benchè per la morte del cardinal Ippolito si rivolgesse al altri personaggi.

In quarto luogo candidamente confessa di dedicare ad esso questo primo volume afiin di mostrargli, che i benefizi di cui ogni di risolmavalo, se eran profusi in un uomo di manco merito di tanti altri, che godevano la di lui grazia, noo eran però gittati in un di coloro, che somme cose miliatanto onde insiunaris nella grazia de' grandi per averne grazie, e che, ottenutele, ne demeritano per inerzia la continuazione: ex quibus intelligas, beneficia, quae in me quotidie confers, lapud hominem, si nulla alia re insignem, certe quidem non segnem, neque inerti otio deditum collocari. E di fatto il prodigioso numero delle uso opere sono Pincontrastalità testimonio della sua instancalità i.

È per dare alcun saggio del merito di questo primo volume di mottetti, dico, che composizioni siffatte non defraudarono punto, anzi pienamente soddisfecero la pubblica espettazione. Il solo Pierluigi, il grande

(428) Opere di Lodovico Ariosto. In Venezia 1730. nella stamperia di Stefano Orlandini. To. 2. Satira I. a M. Alessandro Ariosto, ed a M. Lodovico da Bagno pag 376.

imitatore della natura, l'Omero della musica, egli solo potè produrre con il suo genio, e con il magistero completo dell'arte i mottetti a sei voci : Viri galilaei , per l'ascensione del Signore; Cum complerentur , per la pentecoste; ed il mottetto a cinque voci: O beata, et benedicta, et gloriosa, per la SS. Trinità. Questi tre mottetti sarsuno sempre helli , sempre sono nuovi , sempre freschi , sempre degni d'imitazione, ed insieme impareggiabili: il soave diletto, e la inesplicabile maraviglia, che suscitano in ogni maniera di uditori, e negli stessi esecutori dal secolo XVI. fino al presente, per la ricorrenza delle ridette solennità nella cappella apostolica in cui ogni anno si eseguiscono, è una prova irrefragabile del vero bello musicale da far zittire con il Bettincli, quanti v'ha di saccenti aristarchi. Presentano similmente un bello di prim' ordine li mottetti a cinque voci : O admirabile commercium . - Senex puerum portabat. - Cum pervenisset beatus Andreas; e li mottetti a sci voci : solve jubente Deo . - Vidi turbam magnam . - O Domine Iesu Christe adoro te. Tutti gli altri, nemmeno uno escluso, sono ancor essi veramente belli , ma di second' ordine .

Violsi non ommettree, che fra li mottetti a cioque voci si trova il mottetto i beatus Laurentius, giù dal Pierlnigi donato alla cappella apostolira nell'anno 150a. innanzi che fosse detto compositore della cappella, siccome abbismo vedato nel cap, VIII. di questi sez. II. Cosi eziandio debbesi avvertire, che tutti li mottetti sopramenionati avevali il Pierlnigi composti per uso della lodata cappella, e già quivi si cantavano: e per questi mottetti si fu che rimasero perpetuamente shanditi di essa cappella, siccome vollero il buon senso, e la ragione, tutti i mottetti degli oltrapassati maestri, che non potevano livellarsi per questo traguardo, ed in progresso non vi si sunnisero che ben pochi di altri sommi compositori, i quali sepero dietro i lumi ed il magistero di Giovanni produrer alcun patro veranente bello.

Oltre l'edizione romana sopraccitata del 1569, ho veduto due altre edizioni di questo primo volume, ambedue di Venezia, ed ambedue per l'erede di Girolamo Scoto, una dell'anno 1586, l'altra del 1600 postuma.

Appena Giovanni ebbe soddisfutto ai doveri di giustizia verso il suo prodigo mecenate e padrone, il cardinal Ippolito d'Este, si rivolse toato a compiere le convenienze di gratitu line verso il re cattolico Filippo II. da cui per la dedica del secondo libro delle san messe aveva in seguito ricevato col mezzo del cardinal Pacerco lettere molto onorifiche, e graziosissime congratulazioni snche da più disinti personaggi di quella corte, siccome abbiamo accenato nel Cap. X. di questa sez. II.

Allseti pettanto il Pierluigi un nuovo volume di messe, che fu il tetro, lo fece imprimere in foglio grande il 1570, in Roma per gli credi de' fratelli Doriei con il semplice frontispino: Ioannis Petraloisii praenestini missarum liber terrius. Cum gratia, et privilegio: Romae. Apud haeredes Palerii, et Lousiii Doricorum fratum 1570. e lo delicò al nominato sovraco Filippo II., assicurandolo di averii posto il maggiore studio possibile, e di averlo limato, e perfezionato non meno dell'antecedente secondo volume: Hoe terrium volumen non minori studio et diligentia limatum, ac perfectum tuo etiam nomini conservavi siscome si esprime nella delica.

Prima di parlere del merito di questo volume di messe, voglio chiarire un apparente anaeronismo fra le date che io segno, e le date che sembra insinuare il Pierluigi nella citata dedica al rè, onde non abbia il lettore a togliermi in sospetto di poco esatto. Dice pertanto Giovanni di avere inviato a Filippo il secondo tomo l'anno antecedente: superiore anno misi ad te , Philippe rex invictissime, secundum volumen missarum; onde dovrebbe inferirsi, o che il secondo volume da me riferito sotto l'anno 1567, fosse stato impresso il 1569., ovvero che questo terzo volume non il 1570., ma sortisse dalle stampe il 1568. Inoltre il medesimo Giovanni afferma, che questo terzo volume è la prima opera di eui occupossi dopo aver ricevnte le congratulazioni del secondo volume : quod munusculum meum (il secondo tomo di messe) cum tibi, tuisque principibus gratum et acceptum fuisse cognoverim, nihil mihi deinde prius ac potius faciendum esse duxi, quam ut hoc tertium volumen tuo etiam nomini consecrarem : onde non sembra vero, che il secondo volume di messe fosse seguito dal primo dei mottetti siccome ho affermato, ma dal terzo delle messe.

Queste due difficoltà hanno un cotal peso. Tuttavia mi sembra, che ammettano una plausibile risposta. E dapprima : che il secondo volume, di messe appartenga all'anno 1567, è indubiato, avendone io vedui parecchi esemplari: e di più nel censuale della cappella Giulia si legge in data dei 20. Settembre 1567, il seguente ordine del canonico Gaspare Cenci maestro, o voglism dire prefetto della cappella R. messer Vincenzo Rago ve piacerà di pagare a messer Giovanni da Palestrina cuulo uno, e baj. cinquanta per il secondo libro di messe d'esso messer Giovanni in stampa, qual ha da servire per la cappella, che io ve ti faro buoni alli conti ec.

Or come è certo che il secondo volume di messe fu impresso il 1567. così è indubitato, che la prima edizione del terzo volume, di cui trattiamo, debbe onninamente appartenere all' anno 1570, siccome ho di sopra affermato; perciocchè non solo consta essere stato comprato questo terzo volume dalle basiliche di Roma per uso delle respettive cappelle nell'anno 1570, siccome vedesi nel seguente ordine del canonico Paolo Capranica, prefetto della ridetta cappella Giulia, estratto dal censuale di essa cappella dell'anno 1570. Rdo. messer Fabio pagherete a messer Giovanni Animuccia nostro maestro di cappella juli quattordici , sono per aver compro il 3. libro delle messe del Palestrina per la nostra cappella, et io etc. da S. Pietro li XXX. di Giugno 1570. Paulus Capranicus cancus. et magister capellae: ma di più : volendo supporre una edizione antecedente di questo terzo volume eseguita il 1568, converrebbe ingojare la seguente non piccola improbabilità, cioè: che tutti gli archivii tanto delle basiliche di Roma, quanto della cappella apostolica, ed anche parecchie biblioteche della città, le quali hanno l'edizione del 1570. siccome l'ho io stesso veduto, tutte abbiano atteso, onde provvedersene, una incerta edizione, e che così negligentata l'edizione del 1568, non ne sia rimasta nemmen la memorla, Il qual supposto è una pretta inezia,

E per dare anche una certa tal quale spiegazione alle parole del Pierigii o son d'avviso, che la cosa potesse passare nella segurnte maniera. L'edizione del secondo volume, siecome abbiamo veduto per il censuale della cappella Giulia, si pubblicò nel Settembre del 1567. Fore non prima dell'inconinciamento del nuovo anno 1568. ne dovette essere spedita una copia al re Filippo: sul cadere similmente dell'an-

no 150, dovette scrivere il Pierluigi la dedica del terzo volume; ed a ragione si espresse: Superiore anno misi ad te. La notissima adagiatezza però degli stampatori dovette ristralare il compinento dell'edizione fino al principio dell'anno seguente; e così porta la data del 1570. Ond'è vero insieme, e che le due edizioni sono degli anni 1507, e 1570. e che il Pierluigi dedicò al re Filippo il terzo volume l'anno che seguì la socdizione del secondo.

Quanto poi all'altra difficoltà si può rispondere, che il Pietluigi non afferma di essensi occupato del terzo volume appena inviato il secondo; ma tostochè seppe essensi meriato per esso il gradimento di quel monarca, e della di lui cotte: Quad manusculum meum cum tibi; utissipe principibus gratume ta acceptum fuiste cognoverim, nihil mihi deinde prius ac potius faciendum esse duxi, quam ut hoc tertium volumen tuo etiam nomini conocerarem. Lo che richiedando per necessità alcun tempo, in questo intervallo si fù, ch' egli intraprese l'edizione del primo volume de mottetti a cinque, sei, sette voci, che dedicò al cardinal d'Este: giunte quindi le congrattuizioni, interruppe gli ordinarii suoi studi, e tutto si applicò alle messe, onde allestirae il terzo volume.

Da ultimo, qualunque de' due volumi, o quel de' mottetti, o il terzo delle messe abbia veduto prima la pubblica luce, niente toglie, od argoiugne alla vita del Pierlnigi: ed il lettore segua pure quel sentimento, che più gli aggrada.

Nel rimacente della dedica di questo terzo volume di messe sono notabili non solo una certa grandezza di animo, di cui potè nel momento presente far pompa il Pierluigi, stanti le quotidiane sovvenzioni del

Magnanimo, gentil, costante, e largo (429)

cardinal d'Este; ma eziandio una trionfante dimostrazione del sincero impegno per la musica ecclesiastica, da cui vedesi essere stato compreso

(4-9) Petrarea. Trionfo della fama. Capitolo 2. ultimi due versi: Dall'altra parte il mio gran Colonnese, Magnanimo, gentil, costante, e largo. Giovanni. Di fatto, lasciai agli altri gli elogi dovati a Filippo: Supiciant alti incomparabilem tuam opum vum atque copiam etc. ei si determina a dedicargli questo terzo volume non per omaggio dell'oro, (che non avera ricevuto) ma affin di renderlo a prova certo dello studio, che in suo cuore nutriva per il sagro culto: Hace same res most me: ut maxime cuperem hace ingenii et perilise musicae (quantacumque in me est) opera, veula quaedam me rega res divinas studii testimonia in lucem exire. E credo sibbene, che quel monarca testo pio Issciasse instato a Giovanni anche per questo terzo volume tutto il merito, ch'egli aveva avuto principalmente di mira: perciocchè regnò Filippo ancora altri ventotto anni, quanti non ne sopravvisse Giovanni, regnò cicò fino al 1598. efa le tate to pere del Pierlaigi, che in progresso videro la luce, non se ne trova più veruna dedicata a Filippo.

Ma è tempo omai di dera aleun cenno del merito di questo terzo

volume di messe, parto, a giodizio dello stesso Giovanni, d'ingegeo, e d'arte: Înace ingenii, et perilie musicae opera. Contiene esso totto messe; quattro a 4, voci: due a 5, voci: due a 6, voci. I titoli sono: A 4, voci: Spem in alium. – Primi toni. – Brevis. – De Feria. A 5, voci: – L' Homme armé. – Repleatur os meum. A 6, voci: De Beata Fizigine. – Ut, r e, mi, fa, so, l, la.

Io diviso, che Giovanni avesse scritto antecedentemente parecchie di queste nesse. Quasto alla mesa initialast: £U, re, mi, fis, rot, Is, ne siano certi, avendo veluto nel cap. VIII. di questa sez. II. che la dono alla cappella apostolica l'auno 1563. innanzi di esserne dichiarato compositore. Lo stesso pesso che debba giodicari delle messe spemi in alium, e replecatur or meum; periocche sono di uno sille pessutte, e diammingo anzi che so, da coi cegli erasi giù da lunga stagione sottratto. Così similmente debbe dirisi della messa primi toni; poichè essendo esso compotas sopra le melodie del messa primi toni; poichè essendo esso compotas sopra le melodie del medicagle; lo mi ros gioinetta: ( Boccaccio giorn. nona novel. X.) siccome tostochè sorti dai torchi fia per gli intendenti riconosciuto; ed anche in una edizione postuma di questo terzo volume fu espressimente indicato con le seguenti parole: missa primi tuni, ovvero lo mi son giovinetta: non dubito petanto, che sono primi tuni, ovvero lo mi son giovinetta: non dubito petanto, che satsa scritta da Giovanni prima che i cardinali della congesçuicone de-

stinata alla esecuzione dei decreti del concilio tridentino vietassero siffatto mescolamento di sigro e profano: ond è; ch' egli per ossequio di cotal probizione mutolle il none, e denominolla dal modo, o tono in cui è scritta.

Non potè però fare altrettanto della messa l'homme armé, la quale anzi io porto opinione, ch' ci scrivesse circa questo tempo, siccome le altre tre non ancora esaminate. Le melodie dell'accennata cauzone (130) avevan servito per tema di messe ai più valorosi compositori:

(430) Il P. Martini , ed il dottor Burney non sono d'accordo pienamente sull'indicata canzone L' homme armè . Il P. Martioi nella par. 1. dell' esemplare , o saggio fondament, prat. di contrap. pag. 129. la chisma Canzone provenzale , dicendo : verso il fine del XV. secolo e sul principio del seguente trovasi il canto di una certa canzone provenzale detta L' homme armè, il quale servi di soggetto per comporvi sonra una messa , fra gli altri da questi compositori , ec. Il dottor Burney ( stor. gen. della mus. To. 2. pag. 493.) attesta di essersi occupato inutilmente nella indagine di questa canzone: ed in fior divisa, che possa essere stata una delle canzoni usate iu onore del famosissimo Orlando Paladino affin di incoraggire i soldati : P. Martini supposes the subject of it to have been the tune of a provençal song: il canto d'una certa esozone provenzale : but though I have taken great pains , both by enquiry and reading , to find the words to which this old melody used to be sung, yet I have never been successful. Nothing , however , has appeared to me more probable , than that this is the famous cantilena Rolandi , or air to the song which the French armed champion used to sing at the head of the army, in honour of their Hero Roland, in advancing to attack an enemy. Io noo posso entrare gludice fra cotanti scrittori: dirò solo che il frammeoto di questa canzone (Saggio sopra la stor. della mus. in Italia del conte Gregorio Orlosfi traduz. di Benedetto Coronati To. 1. pag. 129.) conservatori da Giovaoni Tintore ( o tinctoris, o del tintore) nel proportionale musices mi sembra indicare na oggetto affatto diverso da quello che divisa il Burney, ed un idioma non del tutto conforme alle altre ben note cauzoni provenzali, siecome vorrebbe il Martini . Ecco il frammento :

> Lome, lome, lome armè. Et Robinet tu m'as

La mort donnée,

Quand ta t'en vas .

Il lettore si epplejlerà a quel divismento che più gli aggrafa, accetandosi sulla mia parola, che il cenno della essonne ridetta si serivera col secolo XV. per titolo delle messe con come si seriuse dappol l'Aomma armé, a l'Aomma armé, ma silbeme come lo l'bo reduto in molti volumi del nostro archivio: Lome Iome armé, e Iomns Iomme armé:

VOLUME 1.

non si vollé dispensare Giovanni dal farvi sopra ancor le sue prove, (431) e colse opportunamente l'occasione di dedicarla a Filippo re gerriero.

2 - 10 - 1007 - 21 IX (431) Il P. Martini cel supramenzionato Saggio fondam. prat. di contrap. peg. 129. agmugne, che serissero la messa sopra la canzoce l'homme armè: Jusquin del Preto. de Orto, Pippelare, Brumel, Pietro de la Rue, Crinoforo Morales, e Gio. Pierluigi do Palestrina, i quali gareggiando fra di loro, focero conoscere quanto eccllento fosse in loro ia tutto lo sue parti l'arte del contraspunto. Gradisca il lettore la nota di tutti coloro la cui messa sopre questa canzone cantossi un di nella cappelle apostolica; siceome l'hn rilevato dai volumi del anstro archivio segnati oum. 14., 34., 35., 41., 49., 63., 64., 120., 122., 128., 129., 144., 146., 157. Eccone j. nomi: Guelielmo du Fay , Busnois , Regis , Caron , V. Faugues (e Fagus) , Pipelare (e Pip pelare). Juiquin del Prato due messe, una a 4, voci, l'altra a 5. Pietro de la Rue. Monsieur mon Compere, Tinctoris, Philippon, Vacqueras, de Orto, Mathurin Forostyn . Tre anonimi , due de' quali scrissero sotto Innocenzo VIII. nuo sotto Giulio II-Cristofano Morales due messe, una a 4. voci l'altra a 5. Giovanni Pierluigi da Palestrina uoa a 5. voci. Giacomo Carissimi uoa a 12. voci. Se a me è lecito dire il mio que lunque aiasi divisamento sopra queste messe, penso che tolti i primi e più antichi Da Fay, Basnois, Regis, e Caron, i quali scrissero nel loro stentatissimo atile con moderasione, gli altri tutti fino al Morales nou fecero punto conoscere e siecome afferma il P. Martini, quanto eccellente fosse in loro in tutte le sue parti l'arte del contrappunto : ma sibbene mostraro o quante stravazanze anche oclla musica sappia inventare la mente umana : quando vuole oltrepossare i coofini preseritti dalla natura. Tuttavio quanti forono i citati scrittori tutti ebbero per la messa l'homme armè nome, e fama. Il Morales fu molto avveduto nello scrivere le sue due messe sopra questa canzone, e si sforsò di riunite eli artifizi ad una sufficientemente paturale cantilena delle parti : siccome fect il Carissimi con molta lode , benehè con posè pareggiare la fama del Pierluiei , il quale superando anche in questa messa tutti i suoi predecessori si era elevato all'apice della perferione. Sircome poi il canto di siffatta canzone più non si usava, perciò li cantori apostolici si fecer legito di adottare questa messa del Pierluigi per servigio della cappella: ed il fecero esiandio per la regione recata su tal proposito dallo Zaceoni nel cap. 56. del lib. 3. della pratica di musica pag. 173. Che crediemo noi (circa i compositori famosi) come Morales, et il Palestrina che si faticassero a comporre le loro messe del I llomme Armè con quella variatione di segni, et che non conoscessero se chi facevano altra diversità di musica et di armonia che non fanno gli altri comuni? Certo che il persuaderci altrimenti di quei si famosi uomini, è un persuadersi che non avessaro quel giudizio, che tutto il mondo crede che abbiamo avuto, e, che non cene scessero quello, che conosciamo noi. Ma che dobbiamo credere! Che F abbiano volute comporre si per dare occasione ai cantori che in simil sorte di cantilene s'abbiano ad esercitare, e vedere la sottigliezza de loro ingegni, si anco per mostrare che hanno inRacchinde onesta messa il somnio di quanto aveva saputo inventare ili min difficile ed astruso, massime nella combinazione simultanea di varii tempi, e prolazioni, o vogliam dire misure di battuta, la scuola fiamminga: vi si scorge però unita una chiarezza, una facilità, ed un brio tutto proprio della penna di Giovanni, che la distingue, e la rende di gran lunga superiore a tutte le altre da me vedute con siffatto titolo. Ond' à, che fra Ludovico Zacconi musico di Guglielmo duca di Baviera nell' anno 1502, ancor vivo il Pierlnigi, la inserì nella sua pratica musicale, la giudico più intelligibile, e con più ordinati segni tessula della simile messa I homme arme di Jusquin del Prato, e ne fece a pubblica instruzione esattamente l'analisi, siccome può vedersi nel capit, 38. del lib. 2. pag. 115. al 122. e nel cap. 51. pag. 128. Non debbe poi ommettersi, essere si profondo l'artifizio di questa messa, che può cantarsi tanto in tempo ternario, o dispari, quanto a cappella, o duplo, o pari, senza che la mescolanza de'varii tempi ne soffra alcuna alterazione, siccome fu eseguito nella edizione postuma di essa messa del 1500. per opera di alcun discepolo del Pierluigi, cui egli stesso doveva aver comunicato questa artificiosissima singolarità.

Veniano alle altre messe. La messa de feria a quattro voci è nella su semplicità e chiarezza sublime. La messa de Benta Pirgiña a sei voci è ammirabile, perche tutta tessuta d'una maniera iorprendente sopra le melodie del canto piano, o gregoriano di esa messa ]e quali ben samo i conoscitori di esso canto quanto sono astruse. Inoltre questu messa presenta parole dell'inno angelico, ossia del Gioria in excelsis Deo proprie della Vergine Santistima, siccome solevan cantaris già da alcuni secolo (§33) e

tes le compositioni antiche, et che hanno unto agni diligenza pur concervate. E proti ictoma lor con nut i gi altri buani compositori si sono affasicati non solo in osservare quello che hanno suservato gli altri loro antecessori; ma anco in faciliareccho pur meglio poterlo intendere e conseguire: soni ancor noi, con quelli che hanno di etre, siamo obbligati di non ditarregorie, ma di finitarci per cioiservario, per non dar occasiono di dover rifure le leggi muinciali con tutte le osservarse e precetti armoniali. (§35) Bartolomos Girvano sell'opera indi. Thesauru sacrorum risume com addi.

(43) Bartolommeo Garanto nell'opera initi. Thesaurus sacrorum rituum cum addit. Merati (Venet. ex typ. Zarlett. 1769.) par. 1. til. 8. rubr. 4, not. x. pag. 52. dice: sensus verboram rubricae quae habetur in ordine missae in asissali post Hymnum. che faron levate d'uso dal Pontefice S. Pio V. nella riforma del Messale Romano, che ordinò quasi contemposaneamente alla edizione di questa

Angelicum: videlicet sie dicitur etiam iu missis B. Mariae quaudo dicenda est . Sensus , inquam horum verborum est: Sie idest, codem modo quo Immediate supra descriptus est, dicendus est hymnus Angelicus, non additis amplius iis verbis, quae unte Pium V. in dicto hymno addebantur a sacordotibus in honorem B. Virginis : quonium ta solus sauctus, Mariam sauctificans: tu solus Domiuus, Mariam gubernaus, tu solus Altissimus, e Mariam coronaus: et alia verba, quae amplius non sunt in usu. Gradisca il lettore le parole per intero dell'Iuno ridetto angelico , siecome erano in uso nel secolo XV., e trovausi uelle messe de B. Virgine di tutti i compositori fino al Pierluigi, che l'ultimo le pose in musica. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonne voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, domine Deus rex coelestis Deus pater omnipotens. Donnine fili unigenite Iesu Christe; spiritus, et alme orphanorum paraelite, domine Deus agnus Dei filius patris, primogenitus Mariae Virginis matris. Qui tollis peccata mundi miserere nobis. Qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram ad Moriae gloriam. Oui sedes ad dexteram potris miserere nobisi quoniam tu solus sunctus, Mariam santificans: tu solus Dominus, Mariam gubernans: tu solus altissimus. Mariam coronans, Iesu Christe, Cum sencto spiritu in gloria Dei potris. Amen. Il Gavanto però ed il Merati ignorarono circa l'uso di questo Gloria nu aneddoto degno di memoria, che mi credo in dovere di riportere onde supplie la sopraccitata opera . Paride de Grassis bolognese famosissimo maestro di ceremonie dei pontefici Giulio II., Leone X., ec. nel suo ceremoniale inedito per uso della enppella pontificia ( lo ne ho fortunatamente una bellissima copia MS. delle stessa età del Grassi ) nel cap. 32. Quod unico modo in tono missali diel semper debet hynanus angelicus in missa papali : et qualiter retitandus sit ipse hymnus : ac de tono vérniculi Ito missa est. Riferisce, che il S. P. Niccolò V. (regnò dal 1567. al 1655.) fece studiare a sommi teologi, se poteva lecitamente dirai l'Inno angelico cou la giunta delle parole appraccitate, ed avendo avuto in risposta, che a solo titolo di consueta divozione potevano tollerarsi, ordinò che mai più nella esppella apostolica non si canta sero . E di fatto i libri musicali del nostro archivio corrispondono esattamente a questo divieto ¿ perciocchè tolte poche metse di compositori della prima metà del secolo XV, uou si veggono più queste perole in verun libro di uso della nostra cappella a fronte di tante altre e più irregolari , a meno analoghe mescolause di espricciose parole, che si trovauo anche posteriormente, siccome è stato riferito altrove. Udiamo il Grassi. Insuper legimus in annalibus s. mem. Nicolai V., quod dum in oratorio palatino coram se per capellanum missa tunc forte currens de festo gloriosae virginis diceretur, ae inter hymnum angelicum recitarentur versus illi gloriosae virginis peculiares ab omnibus fere dici consueti, videlicet: spirimesa di Giovanni, con la bolla: Quo primo tempore, in data dei 14. Luglio 1570. adesivamente ai decreti del S. concilio di Trento. Quindi è che nella ristampa di questo volume del 1599, essendo state tolte dal Gloria le parole riguardanti la SS. Vergine Maria, vi rimangono di tratto in tratto molte, pote insignificanti.

Debbesi finalmente ragionare della messa breve. Missa brevis a quattro voci. Questa messa è corrente, di ottimo sille, vaga, e, facile. Non era conosciuta è tempi del Pierbiigi la maniera di scriver le messe con sifiatto sille. Egli si fu il primo, che lo ricavò dal suo gruio, che ridusselo in pratica mirabilmente in questa messa, ed in altre che dappoi pubblicò, e che in tal modo aprì a Lodovico Vittoria un largo campo da potervi spaziare con nolta lode (433). Debbo su questa messa pale-

tas, et aine orphanorau parallis ; et: prinogenitas Maries virginis matris, et rejulqui, nobulus prosificom de meditaineis theologis relactua instillaçore, serum in hujumedi hymni forma esset hoc estemus expressum, quatenus itidem ab omnibus licite dici posset: cumque ex devotions dici licero instillazionet, statuius ipsum decinego coram se dici non debero. È coi dopo circa entro varti anni che Nicelol V. camae la probibinose di più cantre le ridette parole calle, espella apostolea, il Poot. S. Po V. le tolse consinemet d'uo del messor ormano, e dalla catolica chiese.

(433) Tommaso Lodovico da Vittoria, sacerdote spagnuolo nativo d'Avila profondo conoscitore dell'arte musica, come nella maggior parte delle sue produzioni si mostra discepolo impareggiabile ed imitatore fedele dell' Escobedo, e del Morales, così nello atil correnta, facile, di semplici imitazioni, e nelle parole di gran sentimento si eleva sopra se atesso, e talvolta avvicina siffattamente il Pierluigi, che potrebbe di leggieri, da chi non abbin tatto assai fino, tenersi alcuna di lui composizione per opera del principe della musica. Le sue messe : O quam gloriosum est regnum - Simile est regnum caelorum, etc. Le turbe de' suoi passit s ed alcuni monetti hanno giostamente meritato di essere adottati nella nostra cappella, e vi si mantengono tuttora scuza aver perduto punto di freschezza, di novità, di marbidezza del loro vero bello, e vero boon gusto. Per questo suo singolar valore musicale nella nuova maniera del Pierluigi fu il Vittoria eletto maestro di musica del collegio germanico l'anno 1573, in cui Gregorio XIII, fondò di nuovo quel collegio instituito già veramente da Giulio III. l'anno 1552, ma che in brev'ora era quasi manento affatto: e così similmento divenne maestro della chicsa di S. Apollinare nall'acco 1575. avendo lo stesso Gregorio dato quella chiesa con il palazzo contiguo al ridetto collegio, che fino a quel tempo non aveva alanza propria a ferma. ( V. Giampierro Maffei annali di Greg. XIII. To. 1. pag. 76., 137. ) È poi un mero sogno di Andrea Adami (osserv. per sare un riflesso, che mi tenne un di alquanto in forse. Essa è lavorata con gli stessi soggetti, con gli attacchi stessi, con le stesse fughe, con gli andamenti stessi della messa di Claudio Goudimel, già maestro

ben reg. il coro della capp. pont. pag. 191.) che il Vittoria sia stato cappellano cantore della cappella apostolica , perciocchè non è nominato la verun eleuco , o disrio del nostro archivio, come io avverti eziandio Matteo Fornari ( Narraz. istor. dell'orig., progr., e priv. della capp. pont. MS. nella bibliot. Corsini alla Lucigara); ed è in egual modo una fola o dell' Abb. Lampillas , ovvero dell' Abb. Bertini (il Bertini nei dicion. degli scritt. di mus. To. 4. pag. 122. cita il Lampillos sagg. apolog. della letter, spaga To. 2. In tutto però il 5. V. della 3. dissert, ove si parla intorno la musica del seculo XVI. mai non si fa menzione del Vittoria) che fosse il Vittoria rivale del celebre Palestrina, che anzi fu egli sempre amicissimo dei Pieriuigi, e di Gio. Maria Natiui il più stretto confidente di Giovanni, e per essi ei si spogliò del mantello ibèro, e vestissi con più buon gusto alla nuova foggia romana. Le opere da me vedute, e diligentemente esaminate di questo italo-lepano compositore, sono: Thomae Lodovici de Victoria Abalensis collegii germanici in urbe Roma musicae moderatoris liber primus, qui missas, pselmos, magnificat, ad virginem Dei matrem salutationes, aliaque complectitur 4. 5. 6. 8. voc. Venetiis apod Angelum Gardanum 1576. dediento ad Ernesto duca di Baviera . --Cantica B. Virginis vulgo magnificat 4. voc. unn cum quatuor antiphonis B. Virginis per annum 5. et 8. voc. Romae ex typ. Dom. Basae apod Franc. Zaonettum 1581. dedicato al card. Michele Bonelli , detto il card. Alessandrino nipote di S. Pio V. - Hymni totius anni secundum S. R. E. consuetudinem f. voc. una cum quatuor psalmis pro praecipuis festivitutibus 8. voc. Romne ex typ. Dom. Basec ap. Franc. Zannettum 1581. dediento a Gregorio XIII. - Missarum liber primus 4. 5. 6. voc. ad Philippum secundum Hispaniarum regem catholicum . Romae ex typ. Dom. Bame ap. Alex. Gardanum 1583. -Officium hebdomadae sanctae . Romae ap. Angelum Gardanum 1585. - Motesta festerum totius anni cum communi sanctorum 5, 6, 8, voc. ad sereniss. Sabandiae ducem Carolum Emanuelem subalpinorum principem opt. piiss. Romse ex typ. Dom. Basse ap-Alex. Gardsnum 1585. - Motecta 5. 6. 8. 12. voc. quae nunc melius excussa, alils quamplurimis adjunctis, noviter sunt impressa. Mediolani ap./ Franc, et hacred. Simonis Tini 1589. alla pag. 2. v'ha la seg. dedica: Sanctissimae Dei genitrici Mariae umper virgini elementiae parenti, sanctis omnibus in coelo cum Christo feliciter regnantibus ad corum laudes festis solemnibus diebus moduletè concinendas, fidelisque populi devotionem hymnis, et cantleis spiritualibus dulcius excitandam hos musicos modos et cantus pietatis ergò a se factos Thomas Ludovicus a Victoria presbyter abulensis dicut - Missarum liber secundus 4. 5. 6. 8. voc. una cum antiphonis Asperges, et Vidi aquam totius anni. Ad sereniss. principem cardinalem Albertum. Roume ex typ. Ascanji Donangeli ap. Frane. Conttinum 15q2.

del Pireluigi initiolata : Audi Jilia (154). Dubitai dapprima che potessere stata scritta questa messa breve da Giovanni ancor giovacotto sotto la direzione del suo precettore, e su cotal esemplare. Facendoni però in progresso ad esiminer l'una e l'altra, diviso piutosto, che il l'iriuligi nella sua messa breve lavorata sopra le melodie, gli attacchi, le fughe, gli andamenti della messa audi Jilia del Goudinel abbia volato indicare in qual maniera le stesse melodie, gli stessi attacchi, le atsese fughe, gli andamenti stessi che appassiti illanguidacono ed invecchiati stuccaoo in uno scrittore, possano esser trattati di maniera da dar lora tel forza e viveza, che dopo di tratto di presso a tra secolo si possan

Il Ptata (notts. de compositori di mus. MS.) con parla del Vitoria, Tomasso Lodorio da Vitiria salatura fi, masere di capp, dei collegio germas. in S. Agridiane dal 1573. del Giugne del 1575, le di lini op. 100e. Il lida Lella muse a più veci limare dal 1573. del Giugne del 1575, le di lini op. 100e. Il lida Lella Massa a più veci la Ren pel Basa 1581. il li lid. Hongoli, a A. Re. pel Basa 1581. il li lid. Hongoli, a A. Re. pel Basa 1581. il li lid. Hongoli, a A. Re. pel Basa 1581. il li lid. Hongoli, a A. Re. pel Basa 1581. il li lid. Hongoli, a A. Re. pel Basa 1581. il li lid. Hongoli, a C. Re. pel Gardane 1583. Vigliase della tentimana pel Jana 1581. il li lid. Hongoli, a C. Re. pel Gardane 1583. il lid. Hongoli, a C. Re. pel Gardane 1583. il lid. Hongoli, a C. Re. pel Gardane 1583. il lid. Promotia nel li nidice cital li lib. del mett. a 3. G. 8. 1s. voc. Roma pel Gardane 1583. il li Promotia nel li nidice cital li lib. delle messe, magnificat, motteti, e salmi a 8. g. 1s. voci del Pitteria. Essendo il Pittoria appellano di S. C. M. Compose nell'amos 165. I lightico della Imperatrica. Il Cerrone nel Melopeo cap. 33, fol. 85, loda la opere del Vitteria.

(434) Missas tres a Claudio Goudimel praestantissimo musico auctore nunc primum in lucem editae cum quatuor vocibus, ad imitationem modulorum

> Audi filia . . Tant plus ie metz

De mes ennuis .

Item missae tres a Clandio de Sermisy, Ioanne Maillard, Claudio Goudimel cum quatuor vocibus conditae, et nunc primum in lucem editae ad imitationem modulorum

Plurium modulerum. le suis des-heritée.

Le bien que i oy.

Luctiae apud Adrianum le Rey, et Robertum Bollard, regis typographos in vico Saucti Ioannis Bellovacenis, sub intersignio divne Genovefee 1558.

Et missa ad imitationem moduli (m'amie un ieur) auctore Ioanne Maillard cum quotuor vocibus, nunc primum in lucem edita. Lutetiae apud le Rey, et Ballard 1559. (V. le note preced. 29., 33.) cantare, siccome cantasi tuttora la messa breve nella cappella apostolira, con ottimo effetto, e presentino una idea di novità, e di freschezza, quasi che sortano ciascuna volta dalla penna dell'autore.

Di questo terzo volume di messe ne ho vedute due edizioni, siccome è stato di sopra accennato. La prima del 15-jo. in Roma per gli eredi di Valerio e Luigi Dorici. L'altra di Venezia postuma per Augelo Cardano il 15-jo. in cui debbe osservarsi

1.º Nella messa a quattro voci primi toni si aggiugne, Ovvero: lo mi son giovanetta.

2.º La messa a cinque voci l'homme armé è ridotta in tempo pari.
3.º Nella messa a sei voci de Beata Virgine si aggingne: Vel Dominicalis, perchè il Credo è lavorato costantemente sopra le melodie del canto piano del Credo denominato Domenicale.

4.º Manca in questa edizione, e non so dirne il perchè, la messa a sei voci: ut, re, mi, fa, sol, la.

Rimane per compimento di questo capitolo, e di questa seconda sezione a vedere quando precisamente il Pierluigi rinunziasse alla basilica liberiana, onde tornare la seconda volta ai servigi del Vaticano.

Giovanni Animaccia maestro della basilica vaticana già fin dall' anno 1555, per la ringutula di Giovanni Pierluigi, siccome abbiamo veduto nel cap. VIII, della I. ser. Ciovanni Animuccia uno dei più cari discepoli del santo Filippo Neri Iondatore della congregazione dell'oratorio; acduto infermo, pagà alla morte il suo tributo. Ad accertare però P epora della morte dell'Animuccia non convergono gli scrittori. Il Poccianti nel catalngo degli scrittori fiorentini afferma esser morto P Animuccia nell'anno 1569, faio functur est Romae 1569, (1353) Ottavio Pi-

(435) Ionnes d'aimecia între amontinino muarum hortse educatus, si mavisiment liquore misica degiavioi, si inhibit, si capilla susrumenta basilicae seticanse magistre inter multa daignari commensite. Innumera madrigales, mottetos mira dulceliur offensi in lacom miti. Sali primis mapoprere celebratur liber misarum Romae excusus 1565, apud haerdes Valerii es disprii Doricorum ad empirisimum ordinam comoinorum ejustem anactininae basiliace. Et prarfacionis exerdism est esti ex its castitus, etc. Pata funcus est Romae 1589. Chalangus serijonum Borenizarum omnis generia nettore R. P. mag. Michael Poccinnis (Ionentino ed. toni nella raccolta MS. dei compositori di musica vuole, che morisse circa il 1571. (436). Andrea Adami nell'elogio del Palestrina (437) sostiene, 'che mori effettivamente nel 1571. Il Sozzonio in riportando la famosa apparazione di Giovanni Animuccia avvenuta il di 9. Gennajo 1574. dice, (438) che era morto tre anni in dietro, cioè nel principio dell' anno 1571.

servor, B. M. V. com additionibus F. Lucse Ferriuli . Florentiae apad Philippum Iuntam 1589, pag. 101.

(436) Notinia dei centrappantiai, e compositori di mushe al Giuseppe Ottavio Pisson Mis Giowano I columnecia mastrate di cappatta della bassil: votice secondo che si legge nella visa di S. Filippo Neri, era positionate di S. Filippo, el andava a cautare agui giorna all'artatorio depo i aerano, i measado acco de compagni i dopo morte apparere da un costa Alfonso portaghesa, e le pragè delle orazioni di S. Filippo; gil fi tosto il unto celte me della messi i no. Giosanni dei Ferentini, e dopo dine si prodelli dell'orazioni e Animatica è arrivata, intradendo al parallio. Fizi di vierce deva il 1571. e Intro il madeje, a S. veci con altato materia; e madeje privinali. Esseri y Per la Devico 1565. A vieta con alta materia; e madeje privinali. Esseri y Per la Devico 1565. dei madeje, a S. veci con altato materia; e madeje privinali. Esseri y Per la Devico 1565. A vieta viene, per del Celt. 1557.—Il libro della magini, a, 4 veci. Roma per gli recit dei Devici 1568.—Il 2. libro della bassi over si consençuo morti, anla, e da latro valgra i e lada fatti per l'erestroi di S. Girchano mentre quivi discretti, anla, e da latro valgra i challa fatti per l'erestroi di S. Girchano mentre quivi discretti, anla, e da latro valgra i challa fatti per l'erestroi di S. Girchano mentre quivi discretta S. Filippo, e l'Animercia era il mastro di cappella. Roma per gli eredi del Basto 1559.

(37) Ouerrazioni per ben regolare il coro della eappella pontificia di Andrea Adami pag. 172. morto Giovanni Animuccia muestro di cappella della bazilica vaticana, l'anima del quale, come asserì S. Filippo Neri, volò al ciclo, ottenne Gio. Pierbuigi questo posto nell'anno 1571.

(438) Via norisima del S. Patrieres e transturge Filippo Neri del P. Domenios Romonio della comp, dell'Orstario di Venezia », ella: in Peden 1933. Ilb., 1 cp. 4, pp. 5. Ebbe S. Filippo tra' musici mosì più cori il mantro dalla vaticana cappulla Giovanni dainventea, de aci odi seguito d'altri castori mella funzioni une era servito : e hen egli nell'ultimo con ampia e magnifica paga s'arrigi fattigli corritopre, quando di là o, ovei il mestino genes nelle famme consonti del prograttori, nel traus funri, e a cantare mandollo con gli angelli in paradiro. Cero anecora gli fa Sebatiano musica di Castalo, che alla loda giovitanii della ventrio tensa il canto mo se sercitato : questo pure d'una grande e ricea mancia il ricondobe alla morte, quando de repositami delmonii in stole i entima, de proder volenae per l'inferno. L'appa-

VOLUME I.

Arendo io stesso per favore del sempre lodato gratilissimo sig. abb. Gurrigi archivista della basilica vaticana consultato i libri del censuale della cappella Giulia, afferno che P'Animozcia morì segli ultimi giorsi del mese di Marzo dell'anno 1571. e che fin dal primo di del mese se guente di Aprile dell'anno stesso 1571. fu cletto per la seconda volta maestro di S. Fietro in Vaticano Giovanni Pierluiri.

Non istarò quì a riferire le ricevute dell' Animuccia negli anni 1560. e 1570, onde confutare il Poccianti, Dirò solo, ch' ei si sottoscrisse di suo pugno nel libro dei salariati della basilica ridetta a tntto il mese di Febbrajo del 1571. Nel mese di Marzo poi si legge: mandatum Martii 1571. D. Io. Animucciae Mag. cantorum pro suo salario sc. 8. ond' è chiaro, che nel principio di esso mese viveva ancora l'Animuccia. Dictro il mandato segue immediatamente la ricevuta di un cotal Lodovico Parigi commissionato dalla moglie dell' Animuccia per nome Lucrezia del seguente tenore, lo Lco, Parigi Fiorentino in nome di madonna Increzia sanese moglie del sud. Messer Giovanni Animuccia confesso avere ricevuto da Meser Fabricio Neccio esattore della cappella giulia scudi 8. di mta. quali sono per la provesione del sopradetto Mr. Giovanni per tutto el mese di Marzo 1571, et in fede Io Lco. Parigi sudetto ho fatto la presente in nome della sud, madonna Lucrezia quale sarà sottoscritta di mia propria mano, questo di 26. Marzo 1571, sc. 8. io. Lco. Parigi mano propia. Questa formalità di ricevuta mostra che l' Animuccia il di 26. Marzo si trovasse nell' estremo periodo; e che o il giorno stesso, o il seguente passasse dalla vita mortale alla immortale.

Intanto il Rev. Capitolo liberiano, che aveva aumentata al Pierluigi la consueta mensualità fino dall'anno 1501. onde trarlo a se dai servigi del Laterano, in udendo al momento presente le nuove dell'Animaccia sospettò, che Giovanni si sarchbe di leggieri restituito al Vatirano, onde nequero fra taluni interessiti per la baslica liberitana, e tali altri partigiani del Pierluigi delle piccanti querele, e degli amari rap-

rizione circostanzista dell'Animuccia ad Alfonso Portoghese suo amico può vedersi lib. 3. cap. 2. num. 15. pag 296. e 267.

porti, che, si dire di alcune memorie a penna, occuparono alquanti giorni i ritrovi della città (439)

((3g) Non meritano distiota commemorazione le incrie delle sopramenzionate memorie a punna solo vnolsi rilevare, che molto si soberro dall'un partito e dall'altro sopra l'apologo riferito da Ornaio opiniolar. ilib. 1. epist. 7. allorchà richiese Messante di esser libero dallo stretto servigio prestatogli.

Forte per angustam tenuis vulpecula rimam Repserat in cumeram frumenti, pasteque rursus Ire foras pleno tendebat corpore frustra; Cui mustela procul, si viz, ait, effugere isthine,

Macra casum repetas arctam, quent macra subisti .

Apalogo traslatato di peso dall'Ariosto nella satira L. per rignardo alle occupazioni node caricavalo il cardinal Ippolito d'Este:

Un asino fu già, ch' ogni osso, e nervo
Mostrava di magrezza, e entrò pel rotto
Del muro, ove di grano era uno acervo,
E tanto ne mangiò, che l' epa sotto

Si fece più d'una gran botte grossa, Fin che fu sazio, e non però di botto.

Temendo poi, che gli sien peste l'ossa, Si sforsa di tornar dond'entrato era, Ma par, che'l buco più capir no'l possa. Mentre l'affonna, e uscire indarno spera,

Gli disse un topolino: se vuoi quinci Uscir, tratti, compar, quella panciera. A vomitar, bisogna, che cominci.

Ciò ch' hai nel corpo, e che ritorni macro; Attrimenti quel buco mai non vinei. Friszantinime cose poi si discre nanlogamente alle chauole dell'une' e dell' sitro poeta:

di Orazio cioè, che conchiuse:

Has ezo ii compellar imagine, cuncta resigne;

Obsecto et obtestor, vitae me redde priori.

Metiri se quemque suo modulo, ac pede, verum est.
e dell'Ariono:

Or conchiudendo dico, che se'l sacro
Cardinal comperato avermi stima
Con li suoi doni, non mi è acerbo et acro
Renderli, e tor la libertà mia prima.

Queste incrie peraltro non ritardarono punto il corso all'affare. Il cardinal Alessandro Farnese generosissimo mecenate de' dotti uomini, e de' sommi artisti, arciprete della basilica vaticana fin dal pontificato di Paolo III., e che come avva protetta la elezione del Pierluigi a principa dei maestri della basilica nel 1551., così era satso dispiacentissimo di perderio nel Gennajo del 1555, appena udita la morte dell' Animuccia avvenuta, sicome è detto, negli ultimi giorni di Marca, inivò a Giovanni un graziono biglietto d'inivito a nome proprio, e del Rev. Capitolo. Il Pierluigi senza curra punto la diminuzione quasi per metà dell' appuntamento mensile, che attualmente esigeva nella basilica liberina da quello che averbbe perceptio nel Vaticano accettà P offerta; e diretto un foglio offiziosissimo di ringraziamenti e di rinuozia al Rev. Capitolo liberinos (1/40) volo illa sua prima e dilette basilica, e fin dal

e finalmente venne da taluni somigliato il Pierluigi ad Orazio, che non seppo, o non potè dipartirsi da Meccente; e da altri all'Arisoto, che, privato del frutto delle onorecoli sue fatiche dal cardinale Ippolito, passò con vantaggio de snoì studi alla corte del duca Alfonso.

(4/6) Serti Giovanol Pitribelji la basilica liberinas dal giorno 1. di Marso 1561. fino da 31. Marso 1572. cido sani direi, ci du more. Confido, che non dispiestra à lettere di veder la serie di teut i maestri della basilica liberinas, afeceme l'ho riesavato da monamenti lumperci el faciliti; e l'ho verificato sui liberi MS. tatos del decretti quanto del censuale per favore del aempre commendato liberativamo, a Reverendasimo Sig. D. Andreas degli Abbati canonico archivitata della badata hasilita.

1539. Giacomo Coppolla.

Settem. 1553. Rubino.

1 Mar. 1561. Giovanni Pierluigi da Palestrina: a tutto Marzo 1571. Tornò quindi in S. Pietro in Vaticano.

1571. Giovanni Maria Nanini da Vallerano: rinuntiò in Maggio 1575., e nell'Ottobre del 1577. fu aggregato nel collegio dei cappellani cautori pontificii.

10 Ottob. 1575. Ippolito Tartaglini. 1577. Orazio Caccini.

1581. Niccolò Pervè.

1587. Francesco Suriano romano: rinnuzi\u00f3 in Agosto 1589, pass\u00f3 nel 1599.
a S. Giovanni in Laterano; e torn\u00f3 in S. Maria Maggiore uel 1600.
(come appresso al detto anno).

principio di Aprile 1571. vi riassunse il servigio, siccome apparisce dal ruolo dei cantori della cappella Giulia, ove si legge: mandatum Apritiis 1571. Io. Petro Alnysio magistro cantorum pro suo salario sc. 8. 33. (nella basil. liberiana aveva Giovanni sc. 16. può vedensi la no. 112.):

Settem, 1589. Curzio Maneini rinunziò in Decembre 1591. passò quindi in S. Giovanni in Laterano nel 1607.

Genn. 1592. Annibale Stabile.

1596. Giovanni Trojani al 1600.

16no. Francesco Suriano romano tornò per la seconda volta. (V. sopra all'anna 1587.) passò quindi nel 1603. in S. Pietro in Vaticano.

1603. Vincenzo Ugolini da Perugia: rinunziò in Novembre del 1609. Essendosi ristabilito da snoi meli passo in S. Pietro in Vaticano nel 1620.

 Genn. 1606. D. Dumenico Paraloni cappellano toletano maestro interino per la lunga malatia dell' Ugolini.

 Genn. 1610. Federico Donati basso della cappella dichiarato direttore per la vacanza del maestro.

26, Genn. 1610. Paola Tarditi romano: essendosi tosto allettato, mai non scrvì, e rinunzió ai primi di Febbrajo 1610.

 Febr. 1610. Ruberta di Fiandra maestro della cattedrale di Rieti accettà, ma non venne in Roma; e continuò la direzione del coro il Donati.

3. Apr. 1610. Domenico Allegri romanu: a tutto il 1629.

1630. Giuseppe Giamberti romano.

1645. Antonio Maria Abbatini di città di Castello: riuunziò li 5. Gennajo 1646. tornò al servigio nell'anno 1649. come appresso al detto anno.

 Genn. 1646. Francesco Foggia maestro in S. Giovanni in Laterano: richiese alcun poco di tempo a deliberare, e quindi ringrazió: venne poi ai servigi della basiliea nell'anno 1677. cume appresso al detto anno.

 Febr. 1646. Orazia Benevali: essendo poco dopo eletto maustro di S. Pietro in Vaticano, passo colà.

1646. Carlo Cecchelli: rinunziò li 10. Settembre 1649.

Sett. 1649. Antania Maria Abbatini (V. sopra all'auno 1645.) a tutto Geonaja 1657.
 tornò per la tarza volta nell'anno 1672. cenne appresso al detto anno.
 Febr. 1657. Stefano Fabri, romano giuniore: a tutto Agonto 1658.

31. Genn. 1659. D. Niccolò Stamegna nativo e esunnico di Spello: rinnuziò in Sett. 1667.

 Mar. 1672, Antonio Maria Abbatini: (V. sopra all' anno 1649.) rinnaziò si primi di Giugno del 1677. segue la ricevuta di pugno di Giovanni: Io Giov. Pierluigi ho ricenta.

La serie della vita, e delle opere di Giovanni Pierluigi da questo
punto fino alla sua morte: e gli aneddoti che riguardano la memoria
di lui, e le edizioni delle di lui opere postume formeranno la materia
della sezuente terza sezione.

- 13. Ging. 1677. Francesco Foggia: (V. sopra all'anno 1646.) mort al servizio della basilica di anni 33. li 8. Genasjo 1688. e fa tamulato in S. Prasseda.

  a di detto Antonio Foggia figlio del sannominato Francesco, supplemento e cossip
  - tore del padre, quindi proprietario, mort ai primi di Maggio 1707.

    31. Dec. 1703. Alexandro Scarlatti coadjutore di Antonio Foggia, e quindi masstro, rinnunzio in Marzo 1704.
    - Mar. 1709. D. Pompeo Cannicciari cappellano Moretti: mort ai aervigi della basilica li 29. Decembre 1744. e lasciò il suo archivio musicale all'archivio della basilica.
  - 31. Dec. 1738. Gaetano Latilla coadjutore del Cannicciari fino al di 9. Aprile 1741 in cui , divenuto cronico , fu ringraziato ; e continnò a servire il Cannicciari.
  - Febr. 1744. Sante Pesci secondo corista della basilica: findichiarato direttore della musica supplente al Cannicciari, ed ni 39. Decembre 1744. di morro dichiarato direttore e non maestro: mort ai servigi della basilica li 3. Settembre 1786.
  - Sett. 1786. Raimondo Lorentini maestro, il quale aveva servito la basilica dal 1751.
     per anni 35. in qualità di organista, mort agli nittimi di Maggio 1866.
     Agos. 1795. Antonio Fontemaggi romano coadquitore del Lorenzini, e quindi maestro
  - da Giugna 1806. fino si 4. Maggio 1810. 2. Genn. 1817. Antonio del Fante morì si servigi della basilica sul finire di Marzo 1831. 15. Giug. 1813. Domenico Fontemeggi organista di S. Giovanni in Laterano, figlio dell'an
    - zidetto Antonio, maestro attuale.

      Gli cleuchi dei maestri delle basiliche lateraneuse, e vaticana possono vedersi alle note 109., e 623.

FINE DEL TOMO PRIMO

# INDICE

## DEI GAPITOLE

## CAPTY DEG VII

Giovanni contrae matrimonio: si tratta de suoi figliuoli..., ..., 36

Giovanni Pierluigi rinunzia il posto di meastro di cappella della basilica vaticana; ed è aggregato per ordine del Pontefice Giulio III. nel collegio del coppellani cuntori della coppella sposibicia. Pa imprimere la seconda sua opera di musica; e vi si dii il titolo di cantore del Papa.

#### CARITOLO TX

Il Pierluigi è espulso dalla cappella apostolica , come ammogliato , per ordine del Pont. Paolo IV. che gli assegna una tenue pensione . " 50

## CAPITOLO X.

Il Pierluigi è ricercato per maestro dal Rev.<sup>nt</sup> capitolo della proto-basilica lateranensa. Ottiene il permetto. di prender, quivi servizion, sausai esser privato della pensione assegnatagli. Si cerca quanto tempo vi si trattenesse.

#### CAPITOLO XI.

community to the second to a

a tion above

Si addition le più fomore opere musicali composte dal Pietrhigi in servigio della proto-busilion laternumes: si espone il perchè non facessa imprimere alcuna sua produsione negli onni, che esserbit quivi il magistero: e come avveniste, che si stampò per altrui opera alcuna cosa del sua.

## CAPITOLO XII,

#### SEZIONE SECONDA

#### CAPITOLO L

Si dà in generale l'idea delle diverse opinioni degli scritori circa la co-gione che duvette atinulare i superiori ecclesiastici dopo la metà del secolo XVI. a shoudire la munica figurata dalla chiesa s'area l'indicazione precisa del tempo, e de superiori, che si consigliarono di venire a questo passo circa il mezzo ritrovato dal Pierluigi a so-tenimento della musica.

## CAPITOLO IL

## CAPITOLO IIL

Si esplica la seconda regione addette da verii scrittori come causa del bando, cui volovati condemnare la musica ecclesiatica e de il pero soverchio de moltiplicati arrifai, i quati intralciando le sillabe delle sugre parele, ad impedendo che i intendessero, avevan ridotto la manion ecclesiation un integliante armonico concento ..., gi

#### CAPITOLO IV.

## CAPITOLO V.

Si reca la quarta ragione addotta da verii scrittori, ed indicata esiandio del concilio di Trento, come causa del bando, cui volvessi condomare la musica ecclesiation ed è il mescolamento di laccion, e d'impuro introdotto nella musica sagra, siccome nel canto, così nel sucono e si dichiara in qual cosa progrimmate consistens..., n. 136

#### CAPITOLO VI.

Si riproseno le diverse opinioni di coloro, i quali attribuirono al Post.
Marcello II. la risultazione di riformare la musica ecclesiattica, sia
mel concilio tridentino, sia giusta la sonse di esso coscilio, sia di
proprio consiglio. Si nega, che il Phribagi s'impegnasso sia quest'
spoca a force della musica.

171

## CAPITOLO VIL

Si espone in quali sessioni, e con quai termini l'ecumenico tridentino concilio discutesse la riforma degli abusi della musica ecclesiastica. Si niega, che il Pierluigi concorresse a patrocinar questa causa, . . . . 190

#### CAPITOLO VIIL

Il Pierluigi dona alla cappella aportolica alcune sue composizioni e fa imprimere il primo libro di matetti a quattro voci, che dedica da cord.
Riddifo Pio. Il susto cardinale Carlo Borromeo, uno dei cardinali della congregazione destinata idel Pont. Pio IV. alla esecuzione dei decreti emanati del conocilio di Tronto, vodina al Perluigi di compore alcune messe analoghe al sentimento dei padri tridentini. Il Pierluigi ne
compone tre, e si cantano nella cospole a geordica se en pia brevoomente il caratteres si espone quale di queste tre messe fusse la più
gradista: e come per essa i cardinali della ridetta congregazione non
ordinatzero in Roma alcan cambiamento intorno la musica ecclesization, ao
ordinatzero in Roma alcan cambiamento intorno la musica ecclesization, ao
ordinatzero in Roma alcan cambiamento intorno la musica ecclesization, ao
ordinatzero in Roma alcan cambiamento intorno la musica ecclesization, ao
ordinatzero in Roma alcan cambiamento intorno la musica ecclesization, ao
ordinatzero in Roma alcan cambiamento intorno la musica ecclesization, ao
ordinatzero in Roma elema cambiamento intorno la musica ecclesization, ao
ordinatzero in Roma elema cambiamento intorno la musica ecclesization, ao
ordinatzero in Roma elema cambiamento intorno la musica ecclesization, ao
ordinatzero in Roma elema cambiamento intorno la musica ecclesization, ao
ordinatzero in Roma elema cambiamento intorno la musica ecclesization, and
ordinatzero intorno del musica ecclesization alcano
ordinatzero in Roma elema cambiamento intorno la musica ecclesization and
ordinatzero in Roma elema cambiamento intorno la musica ecclesization and
ordinatzero in Roma elema cambiamento intorno la musica ecclesization and
ordinatzero in Roma elema cambiamento intorno la musica ecclesization and
ordinatzero in Roma elema cambiamento intorno la musica ecclesization and
ordinatzero del cambiamento intorno la musica ecclesization and
ordinatzero del cambiamento intorno la musica ecclesization and
ordinatzero del cambiamento intorno la mu

## CAPITOLO IX

Si reca un bel testo di Ludovico Cersollio contenente la testimoniarona del Pierluigi medesimo a dimostrare viomeggiormente la versiti di quanto è stato narrato nel cap, precodente. Si esaminano alcune espressioni iscidienti del lodato Cercollio. Il Part Pio IV. crea in premio del singolare valere del Pierluigi il posto di compositros della cappella capatolica, e glie lo conferiere. A scharimento del dubbi dell' autor del giurnale del teletraria struptato in Roma il 1753. il dimostra, obte

| Giovanni  | non posè    | essere  | eletto  | maestr  | della   | спррей | la ri | detta | 4 mo-   |     |
|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|---------|-----|
| tivo che  | cotal inc   | arico s | noceder | sdo a q | uello a | i prim | cerio | dell  | a scuo- |     |
| la de car | utori impo  | rta alc | una co  | sa di   | più, ci | e non  | è il  | solo  | merito  |     |
| di compo  | sitore di n | usica   |         |         |         |        |       |       |         | 23. |

#### CAPITOLO X.

Il Pierluigi è richiesto dal card. Posecco di mandore in Ispagna al re Filippo II. Ia fomosa sun méssa, per cui fu subva la musica ecclesiastica. Dietre tal domanda fa egli Imprimere il secondo tomo di messa, vi inserioca le richietta messa, denominandola messa di Papa Marcello, e la dedica di mensionato Sovrano. Si cerca perché demoninava con messa siffattamente e si mostra come questo titolo non inteso dagli scrittori, gli abbia indosti nelle errunee opinioni già confutate ni precedenti capitoli. Si discute contro Martino Gerbert, chi sin il vero autore delle altre due messa dette similmente di Papa Marcello; e contro Carlo Peligrini si dimottra, che tali messe domaninate di Papa Marcello non possono essere state composte da S. Marcello I. Papa, « Martire.

# CAPITOLO X L

Vincenzo Gallel fa imprimere quattro matriguli di Giossani Pierluigi, e lo denomina: quel grande imitator della natura. Si prova estato il Pierluigi il primo dapo il risorgimento della musica, che siasi meritato cotale elogio. Si dimostra costro il Bettinelli, che pude veramente il Pierluigi con la musica initare la nutare; poichè quest'arre ha regole e precetti tali da formare per il genio de' maetri productioni veramente belle, e subimi. Per andusgia di materia si prasta adimostrare contro il medesimo Bettinelli, che tutto l'espoto si verifica in oqui gonere di musica si inditiano la cause, che alternao negli uditori il giudizio delle composizioni quantunque siano veramente belle : si mostro, de alcune di queste cause postuno toglierzi, ed altre, che suon immendabili non toccno tuti (generi di musica). Ond è che come il Pierluigi fui il primo a trovar nella musica il vero bello, di vero buon gusto, la imiscione della natura, coi di de stro in poi, die-

tro le sue pedate, per la certesza dei precetti dell'arte, in tutte l'età vi sono stati nei diversi generi di musica compositori di genio, e composizioni veramente belle ..., 204

## CAPITOLO XII.

Il Pierluigi è fatto maestro di musica del card. Ippolito giuniore d'Este e gli dedica il primo tomo di gottetti a 5.0.7; voci. Nomina quindi a Filippo II, austriaco re delle Spagne il libro terso di meste. È trivitato a riassumere il servigio della butilica vaticana, vacato per la morte di Giovanni duimuccia rimunzia n al effetto il magistero della butilica liberiuma, e torna al Vaticano.

# NIHIL OBSTAT

FR. ANTONIP'S FRANCISCP'S ORIOLI ORD. MIN. CONP. CENSOR THEOL,

# NIIIIL OBSTAT

IOSEPH. ANT. GPATTANI CENSOR PHILOLOG

## IMPRIMATVR

F. Don. Byttaoni M. S. P. A. S.

IMPRIMATVR

1 DELLA PORTA PATR. CONSTANTINOP. VICESG.

Z

2-2.35 VOR I

#### ERRORI

CORRECIONI

| Pag. 42 nota 59 trigintatribum                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rig. 5.5 lates sententia<br>Fag. 5\(\frac{1}{2}\) n. 82 Pauli II.<br>Pag. 5\(\frac{1}{2}\) n. 82 Pauli II.<br>Pag. 5\(\frac{1}{2}\) n. 82 Pauli II.<br>Pag. 58 n. 8\(\frac{1}{2}\) Mounco per Berg. 580<br>10. 6\(\frac{1}{2}\) 1 average high |
| Pag. 55 p. 82 Pauli 11.                                                                                                                                                                                                                        |
| Pag. 55 Carmelengo                                                                                                                                                                                                                             |
| Pag. 58 n. 85 Monaco per Berg. 580                                                                                                                                                                                                             |
| Pag. 64 il canto Abbato<br>Pag. 93 Auton da Lucca                                                                                                                                                                                              |
| Pag. 93 Auton da Lucca                                                                                                                                                                                                                         |
| Pag. 126 st. 205 di Borbons                                                                                                                                                                                                                    |
| Pag. 157 n. 245 Quand to prest la tira                                                                                                                                                                                                         |
| Pag. 159 vogliansi credere                                                                                                                                                                                                                     |
| Pag. 161 n. 251 copers                                                                                                                                                                                                                         |
| Pag. 170 le abbiamn                                                                                                                                                                                                                            |
| Pag. 206 risvegliaionsi; in esso                                                                                                                                                                                                               |
| Pag. 213 ed il card. Carlo                                                                                                                                                                                                                     |
| ivi n. 318 MS. in Firmino<br>Pag. 219 n. 325 videris lib. 9-                                                                                                                                                                                   |
| Pag. 222 Brumei                                                                                                                                                                                                                                |
| Pag. 220 de Boje                                                                                                                                                                                                                               |
| Pag. 240 e non rescritti                                                                                                                                                                                                                       |
| Pag. 241 Boltini                                                                                                                                                                                                                               |
| Pag. 246 in simiglevol                                                                                                                                                                                                                         |
| Pag. 252 n. 352 inter hos                                                                                                                                                                                                                      |
| ivi il quale segnò                                                                                                                                                                                                                             |
| Pag. 25 n. 353 della prefazione alle osservazioni                                                                                                                                                                                              |
| Pag. 256 e determinate                                                                                                                                                                                                                         |
| Pag. 257 n. 356 il Faldense                                                                                                                                                                                                                    |
| Pag. 261 n. 357 de Alemonio                                                                                                                                                                                                                    |
| Pag 265 mi costringe di di pessar                                                                                                                                                                                                              |
| Pag. 265 n. 366 ex successorum                                                                                                                                                                                                                 |
| Pag. 266 prime cappellane                                                                                                                                                                                                                      |
| in n. 369 do Buraschi                                                                                                                                                                                                                          |
| ivi p. 360 Giovagni Monissari                                                                                                                                                                                                                  |
| Pag. 262 p. 521 dell'anno 2560                                                                                                                                                                                                                 |
| Pag. 270 n. 374 Hem collegium                                                                                                                                                                                                                  |
| Pag. 275 denominata messa                                                                                                                                                                                                                      |
| Pog. 279 Marziale Darci                                                                                                                                                                                                                        |
| ivi partiura                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pag. 286 regioni                                                                                                                                                                                                                               |
| Peg. 287 Marino Gerbert                                                                                                                                                                                                                        |
| Pag. 289 n. 385 addizi                                                                                                                                                                                                                         |
| Pag. 300 n. 307 velut unde traditor<br>Pag. 313 del bello architettonico                                                                                                                                                                       |
| Pag. 517 mirabile verità                                                                                                                                                                                                                       |
| Fag. 326 o parole o e frasi                                                                                                                                                                                                                    |
| Pag. 550 per questo campo                                                                                                                                                                                                                      |
| Pag. 331 n. 412 Girolama Faijo                                                                                                                                                                                                                 |
| Pog. 355 l'abitudine contatta                                                                                                                                                                                                                  |
| Pog. 538 i gusti disperatissimi                                                                                                                                                                                                                |
| Pag. 349 Armaldo                                                                                                                                                                                                                               |
| Pag. 363 ed esemiore                                                                                                                                                                                                                           |
| 191 B. 455 d Frontini                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |

Inflar minimum Familian Perg. 1 (Inc. 1200). The Control of Contro

Santor in Georgie

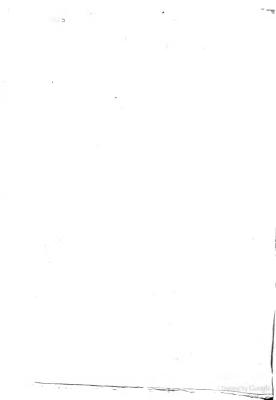



\*\*

2.2.35 V& 1

PREZZO DELLOPERA Scudi 3.

2-2-35 vol I



